





Boston Medical Library in the Francis A. Countway Library of Medicine ~ Boston

Kobert.

Aed.-Lat

HIERONYMI
FRACASTORII
VERONENSIS,
ADAMI FUMANI
CANONICI VERONENSIS,

ONICI VERONENSIS,

NICOLAI ARCHII
COMITIS
CARMINA.
TOMUSII



PATAVII. CIDIOCCXXXIX.

EXCUDEBAT JOSEPHUS COMINUS.

Superiorum permissu, & cum Privilegio Excellentiss.

SENATUS VENETI ad Annos X.



#### SELECTA

#### DOCTORUM VIRORUM DE

## ADAMO FUMANO

EJUSQUE SCRIPTIS TESTIMONIA.

#### APOSTOLUS ZENUS V. C.

nel Tomo IX. del Giornale de' Letterati d' Italia, anno 1712. Articolo II. paragr. III. a carte 125.

PER compimento di questo Articolo ci resta a dire in ultimo luogo qualche cosa della persona di ADAMO FUMANO, al quale la suddetta Epistola (a) del Conte Nogarola è diretta. E' stato anch'egli uno de' migliori ingegni di quel felicissimo secolo. Sotto Romolo Amaseo (b) imparò lettere greche e latine, nelle quali su sopramodo eccellente non meno in verso, che in prosa. Ottenne un Canonicato in Verona sua patria, comechè Michele Foscarini nelle sue Note al Museo di Onorio Domenico Caramella (c) lo abbia creduto Veneziano col fondamento di un verso posto dallo stesso Fumano in quell' Epigramma, il quale si legge sotto l'elogio fatto dal Giovio all' immagine di Andrea Gritti Doge di Venezia:

NOSTRATUM o salve heroum ter maxime; tu nunc,

Et nostra posthac semper celebrabere Musa:
in che, per dir vero, il Foscarini si è di molto ingannato. Francesco della Torre, Marcantonio Giusto, Girolamo Fracastoro, e Lodovico Nogarola, tutti e quattro letterati della medesima patria, lo amarono, e l'onorarono ne' loro scritti; e quest' ultimo oltre all'avergli indirizzata l'Epistola già riferita, lo introdusse a ragionare nel suo Dialogo dell'incremento del Nilo. Marcantonio Flaminio ne parla in due luoghi delle sue poesse liriche latine (d) con molta stima, e'l vecchio Giraldi giudica, i versi di lui essere scritti (e) non sine Venere & Gratiis. Fu carissimo a Monsignor Giberti, e seco era in quel viaggio che diede occasione al piacevolissimo Berni di stendere quel gustoso Capitolo a Messer Girolamo Fracastoro, dove sa menzione di esso Fu mano a 2 repli-

<sup>(</sup>a) Super Viris illustribus genere Italis qui Grace scripserunt.

<sup>(</sup>b) M. A. Flamin. Carmin. lib. 5. p. 317. edit. Florent. 1552. in 16.

<sup>(</sup>c) pag. 3. Venet. 1653. in 12. (d) l. c. & lib. 2. p. 210.

<sup>(</sup>e) De Poet. suor. tempor. l. 2.

replicatamente. Venuto a morte (a) nel 1544. il detto Monfignor Giberti, il Fumano gli fece l'Orazione funerale, la quale, dice l'istorico Corte, fu bellissima; ma la sua bellezza le nocque; perciocche mosse a tanto pianto gli ascoltanti, che non fu con quell'attenzione, e silenzio ascoltata, che meritava. Lo ebbero altresì in pregio Bernardo Navagiero, ed Agostino Valiero, tutti e due successivamente Vescovi di Verona e Cardinali; al secondo de' quali egli dedicò la sua Logica in verso, di cui più sotto ragioneremo. Il detto Cardinal Navagiero, il quale intervenne al Concilio di Trento in qualità di Legato Pontificio, lo elesse Segretario dello stesso Concilio; e allora su, che si strinse in amicizia col Valiero, al quale interpretava dal greco le Orazioni di San Gregorio Nazianzeno; di che abbiamo la testimonianza di Giovanni Ventura, Cherico Veronese, nella Vita manuscritta (b) di esso Cardinal Valiero. Eum, dic'egli, parlando del Navagiero, Tridentum Augustinus comitatus est. In nobilissimo illo orbis terra theatro, in tanto tamque celebri Episcoporum conventu suit aliquot menses, quibus Gregorii Nazianzeni Orationes ADAMUS FUMANUS, Canonicus Veronensis, qui Sacri Concilii a Secretis suit, succisivis horis illi interpretabatur.

Delle Opere stampate del nostro Fumano la più considerabile è la Traduzione dal greco delle Opere Morali ed Ascetiche di San Basilio, fatta ad istanza del Vescovo Giberti, e dedicata da esso a Vittoria Colonna, Marchesana di Pescara. Il suo titolo si è: D. Basilii Magni Archiepiscopi Casariensis Moralia, Ascetica magna, Ascetica parva, Adamo Fumano interprete. Lugduni, apud Sebastianum Gryphium, 1540. in sol. Nella presazione si dichiara di aver confrontato il testo greco co' manoscritti della libreria Vaticana. Per questa sua traduzione egli è chiamato dal Panvinio (c) vir utraque lingua disertissimus. Il citato Giraldi attesta aver tradotto il Fumano altre cose dal greco; ma queste

non son pervenute a nostra notizia.

2. In Creationem Sixti V. Carmen. (d) Contiene da cento versi esametri, ed è stampato in Verona, per Girolamo Discepolo, 1585. in quarto.

3. Carmina, in varie (e) raccolte. In quella de' poeti Latini d' Italia fatta da Gio. Matteo Tofçano (f) v' ha un Epigramma di ADA-

(a) Corte Ist. di Ver. P. 11. l. 20. p. 723.

(b) Appresso il Sig. Gio. Saibante.

(c) De Veronens. doctr. illustrib. p. 46. edit. Veron. 1621. 4.

(d) In vano da noi ricercato. G. V.

(e) Un Epigramma, a carte 153. delle Poesse Latine dietro la Vita di Fra Paolo Costabili, Generale de' Dominicani, scritta da Girolamo Gioannini da Campugnano. In Venezia 1586, in 12. G. V.

(t) Tom. 1. p. 286. Luter, 1576. in 16.

ADAMO FUMANO, benchè quivi per errore gli sia posto il nome di Andrea; e lo stesso Epigramma con cinque altri si legge nelle Delizie di CC. Poeti Italiani (a) raccolte da Ranucio Ghero, o sia da Giano Grutero. Cum autem, dice il soprallegato Panvinio, poetica peritissimus sit, multa edidit elegantissima Epigrammata, Elegias, & alia id generis Carmina, suavi modulatione referta.

4. Rime diverse. Alcuna di queste va sparsa tra quelle di diversi. V' ha un Sonetto di lui nel II. libro delle Rime (b) rac-

colte da Dionigi Atanagi, ec.

5. Logices libri quinque. Quest' Opera del Fumano, tutta in bellissimi versi eroici latini, si conserva scritta in foglio appresso il Sig. Marchese Scipione Massei, e'l codice su un tempo di Policarpo Palermo, siccome si ricava dalle seguenti parole, che nel bel principio si leggono: Redemptus a Polycarpo Palermo J. C. liber e manibus bibliopola, a quo venalis expositus, pretio ducatorum decem, ne clarissimi viri lucubrationes sua debita gloria fraudarentur, pessum irent. Il suo principio è'l seguente:

Quam varie quondam pugnacibus illita Persis Magnorum altrice ingeniorum in Cecropis urbe ec.

Finisce:

Libera dum tenera atatis dicat otia Musis.

A chi sia dedicato dall' Autore questo poema filosofico, da' se-guenti versi apparisce:

Sed noster quoque te, Valeri, (c) fidissime custos,

Quo ramos cultore suos ita surrigit alma Religio ac pietas his in felicibus oris,

Ut nitidum prope jam claris caput inserat astris, Optarim his nostris etiam succurrere cæptis, ec.

6. Oratio in funere Jo. Matthai Giberti Episcopi Veronensis. Questa Orazione non è mai stata (d) stampata, per quanto da noi si sappia. Di questo Monsig. A D A MO (sono parole del Corte sopracitato) sono rimasi appresso gli eredi suoi molti degni scritti, i quali se del nome, ed onor di questo nomo saranno punto zelosi i posteri suoi, si vederanno un giorno publicati al mondo.

a 3 Per-

(b) pag. 248. In Venez. 1565. in 8. (c) Agostino Valiero Vescovo di Verona.

(d) Anzi fu stampata Tom. 1. Opusculorum ab Aloysio Novarino collectorum, pag. 106. Vedi il T. 17. del Giornale a c. 455. ma tanto piena di errori, che in molti luoghi non si può intendere; al qual disordine su rimediato in Verona nella ristampa che se ne sece fra le Opere del grande Matteo Giberti Vescovo di quella Città. G. V.

<sup>(</sup>a) Tom. 1. p. 1161. in officina Jona Rosa 1608. in 16. I suddetti 5. Epigrammi surono da lui posti sotto le immagini di 5. uomini illustri, de' quali parla il Giovio ne' suoi Elogj.

#### vi TESTIMONIA

Pervenne il Fumano ad una felice vecchiaja. Nel 1564. foggiacque ad una gravissima malattia, che lo ebbe a torre di vita. Agostino Negrini, Veronese, stampò alcuni versi esametri, intitolati Ad Italiam, de Adamo Fumano in vitam revocato, Carmen (a), dedicati da lui a gli Accademici Bresciani. L'anno in cui egli su eletto Canonico di Verona, e quello in cui chiuse i suoi giorni, si ricava dalla Cronica a penna de' Canonici Veronesi, latinamente scritta da Carlo Libardi, il quale l'ha ricavata da scritture autentiche dell' Archivio del Capitolo de' medesimi. L'originale si conserva nella loro Cancelleria, principiando essa dall'anno 809. e sinendo nel 1630. Quivi del Fumano si parla nella seguente maniera: Adamus Fumanus an. 1544. Christophoro Placentino mortuo succedit; statque usque ad annum 1587. in quo decessit.

(a) Patav. ap. Gratiosum Perchacinum. 1564. in 4. in vano da noi cercato. G. V.

#### MARCH. SCIPIO MAFFEUS V. C.

nella Verona Illustrata. Parte II. lib. 4. pag. 370. edit. in octava folii parte.

#### ADAMO FUMANI,

D I cui eruditamente favellò il Sig. Apostolo Zeno nel nono tomo del Giornal di Venezia, a' Sermoni di S. Zenone stampati l'anno 1586. premise alcuni versi, nel titolo de' quali dicesi ottuagenario. Morì pieno di merito dopo essere stato per quarantatre anni Canonico della Chiesa Cattedrale. Udì Romolo Amaseo, come si ha da Marc' Antonio Flaminio. Fu tenuto in sommo pregio dal Giberti, e da' Cardinali Navagero, e Valiero Vescovi, il primo de' quali Legato Pontiscio a Trento conduste il Fumani seco, e come un de' Segretari del Concilio ve lo trattenne. Per essersi rimesso d'una malattia nel 1564. Agostino Negrini diede suori Carmen ad Italiam de Adamo Fumano in vitam revocato.

Trasferi dal Greco riscontrato co' Ms. Vaticani a istanza del Giberti, l'Opere morali ed ascetiche di S. Basilio, la qual versione su stampata in foglio dal Grisso in Lione l'anno 1540. Trasportò, e scrisse più altre cose, delle quali son perite e la memoria, e le carte. Il P. Novarini inserì tra le sue Lettere il Comento d'Areta sul Salmo xxxv. satto Latino dal Fumani, e di lui è senza dubbio anche la Quistion che seguita, tratta dalle proposte

## NICOLAI

# A R C H I I

## COMITIS

## NUMERORUM

#### I N D E X.

#### L I B. I.

|            | Λ                                                         |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ı.         | D SANGUINEM Servatoris Mantua repositum. Ode. pa          | g. 161 |
| 2.         | ad Divam Virginem.                                        | 162    |
| 3.         | ad Divam Virginem Laureti pro salute Julia uxoris. Ode.   | 163    |
| 4.         | ad tres Magos Reges preces.                               | 164    |
| <u>;</u> . | ad manum, lacrimas, & capillos Divæ Mariæ Magdalenæ.      | 165    |
| 6.         | ad Divum Antonium de Padua Hymnus.                        | ibid.  |
| 7.         | ad Divum Rocchum.                                         | 166    |
| 8.         | ad Beatam Osannam Hymnus.                                 | 167    |
| 9.         | ad Casarem Carolum Quintum. Ode.                          | 169    |
| Io.        | auspicatur victoriam Casari Carolo Quinto. Ode.           | 179    |
|            | de adventu Casaris Caroli Quinti in Italiam.              | 172    |
|            | Divo Ferdinando Romanorum Regi, soluta obsidione Vienna.  | Ode:   |
|            | ibid.                                                     |        |
| 13.        | de sobole Serenissimi Romanorum Regis.                    | 175    |
|            | ad Franciscum Gallorum Regem.                             | ibid.  |
|            | ad Illustrissimum Federicum Ducem Mantua I. Ode.          | ibid.  |
|            | de eodem in Tabella picto.                                | 177    |
| 17.        | ad eumdem.                                                | 178    |
| ı Ś.       | ad Illustrem Veronicam Corrigia Dominam. Ode.             | ibid.  |
|            | de Porcia Gonsaga.                                        | 179    |
|            | comparat Illustrissimum Franciscum Ducem Mantua II. Cycno | 180    |
|            | ad Mantuam.                                               | ibid.  |
| 22.        | Hadriano Cardinali.                                       | ibid.  |
|            | Hadriani responsum.                                       | ibid.  |
| 23.        | ad eumdem Hadrianum.                                      | 181    |
|            | de Illustrissimo Francisco Duce Urbini defuncto.          | ibid.  |
|            | de parma Cæsari donata.                                   | ibid.  |
|            | de Hannibale Gonfaga .                                    | ibid.  |
| 27.        | de Illustrissima Isabella March. Mantua.                  | ibid.  |
| 28.        | de Illustrissimi Federici Ducis Mantua prole secunda.     | 182    |
|            | de reditu Clesii Cardinalis Tridento. Ode.                | ibid.  |
| •          |                                                           | do     |

| 30. | de Helena Madrutia.                                             | 183     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
|     | de eadem.                                                       | ibid.   |
| 32. | de eadem vita functa.                                           | ibid.   |
|     | Tumulus ejusdem.                                                | ibid.   |
|     | de Ludovico Lotronio Comite.                                    | ibid.   |
|     | de Illustrissimo Antistite Tridentino Christophoro Madrutio, si | ub Al-  |
| ,   | conis persona.                                                  | 184     |
| 36. | Hernandi Marchionis Piscaria Epitaphium.                        | ibid.   |
| 37. | de eodem.                                                       | ibid.   |
| 38. | de Illustrissimo Federico Duce Mantua defuncto. Ode ad hoj      | Spitem. |
|     | 185                                                             | •       |
| 39. | Epitaphium ejusdem.                                             | 186     |
| 40. | de eodem.                                                       | ibid.   |
| 41. | de ejusdem effigie in Tabella picta, ad hospites.               | ibid.   |
| 42. | ad Illustrissimum Aloysium Gonsagam Marchionem.                 | ibid.   |
| 43. | de Germanis apud Ceresolum occisis.                             | 188     |
| 44. | de Victoria March. Piscaria.                                    | ibid.   |
|     | de amplissimo Hercule Gonsaga Card. Mantua. Ode.                | ibid.   |
|     | ad eumdem.                                                      | 190     |
| 47. | ad Illustrissimum Antistitem Tridentinum Christophorum Mad      | rutium: |
| •   | Ode.                                                            | ibid.   |
| 48. | de eodem.                                                       | 191     |
| 49. | de eodem.                                                       | ibid.   |
| 50. | ad eumdem sub persona alterius:                                 | ibid.   |
| 51. | de partu Illustrissima Margarita Austriaca Farnesia.            | 192     |
|     | de Illustrissimis Principibus Gonsagis.                         | 193     |
|     | ad Tridentum.                                                   | ibid.   |
| 54. | ad Illustrissimum Ferdinandum Gonsagam Proregem Sicilia.        | ibid.   |
|     | de tribus Deciis.                                               | 194     |
|     | ad ruinas Romanas, ex Italico Balthassaris Castilionei.         | ibid.   |
| •   | Sonetto del Castiglione.                                        | 195     |
|     |                                                                 |         |

## L I B. II.

|    | C                                                       |      |       |
|----|---------------------------------------------------------|------|-------|
| ı. | ALUTAT Pontani Effigiem.                                | pag. | 196   |
| 2. | de Gjusdem Tabella.                                     | •    | 197   |
| 3. | de eadem Dialogus.                                      |      | 198   |
| 4. | de eadem.                                               |      | ibid. |
| 5. | ad Pontanum.                                            |      | ibid. |
|    | in funere M. Antonii Turrii, viri rarissimi, Epicedion. |      | ibid. |
| 7  | Epitaphium M. Antonii Turrii.                           |      | 203   |
|    | lacrima secunda in M. Antonium Turrium.                 |      | ibid. |
|    | Nania de Hieronymo Nichesola.                           |      | 206   |
| *  |                                                         | o. N | a-    |

| 10  | Nania de morte Matris.                                 | 207          |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|
|     | ad Paullum Jovium.                                     | •            |
|     | ad Alexandrum Thienum.                                 | 209<br>ibid. |
|     | ad eumdem.                                             |              |
|     |                                                        | 211<br>;b;J  |
|     | ad lymphas Sarca.                                      | ibid.        |
|     | ad Paullum Riccium Medicum regium.                     | 212          |
|     | ad M. Antonium Flaminium Epistola.                     | 213          |
|     | ad Gablonetam Physicum Medicum.                        | 214          |
|     | lacrima in Paridem Casareum.                           | 215          |
| -   | de eodem Paride.                                       | 216          |
|     | de eodem.                                              | ibid.        |
|     | ad Aloysium Calinum.                                   | ibid.        |
|     | ad Hannibalem Carum Romanum.                           | 217          |
|     | ad Albinum. Ode.                                       | 218          |
|     | ad Vargnanum.                                          | 219          |
| 25. | ad Jacobum Calandram Epistola.                         | 22I          |
| 26. | de Calandra defuncto.                                  | 222          |
|     | ad Capilupos, Pretum, & Marnum.                        | ibid.        |
|     | ad Camillum Capilupum.                                 | 223          |
| 29. | ad eumdem.                                             | ibid.        |
|     | ad Pomponium Medicum Bononiensem.                      | 224          |
| 31. | ad Aloysium Gonsagam, Virum Clarissimum, Epistola.     | ibid.        |
| 32. | ad Posthumum Collatinum Epistola.                      | 226          |
|     | ad Joannem Fruticenum.                                 | 227          |
|     | ad eumdem.                                             | 229          |
|     | ad eumdem Ode, qua ei mittit sequentia in Velsium Carm | ina. ibid.   |
|     | in funere Leonardi Velsii, Viri Clarissimi, Ode.       | 230          |
|     | in eumdem.                                             | 231          |
|     | in ejusdem Tumulum.                                    | ibid.        |
|     | de eodem.                                              | ibid.        |
| 40. | de eodem.                                              | 232          |
| 41. | in eumdem.                                             | ibid.        |
| 42. | in eumdem.                                             | ibid.        |
|     | de eodem.                                              | ibid.        |
| 44. | de eodem.                                              | ibid.        |
|     | in eumdem.                                             | 233          |
|     | de eodem.                                              | ibid.        |
| 47. | in eumdem.                                             | ibid.        |
|     | in eumdem.                                             | ibid.        |
|     | de eodem.                                              | 234          |
| 50. | ad Fracastorium Veronensem in funere Velsii.           | ibid.        |
| 51. | de Velsio.                                             | 235          |
|     | de Quercu in Velsii sepulcro posita.                   | ibid.        |
| 53. | de Lauru ibidem .                                      | ibid.        |
|     |                                                        | 54. de       |

|                                                | •                    |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 54. de Populo ibidem.                          | 235                  |
| 55. in eumdem Velsium.                         | ibid.                |
| Epitaphium Velsii prosa oratione.              | 236                  |
| 56. ad Stephanum Amarsfordiensem Medicum.      | ibid.                |
| 57. ad eumdem.                                 | 237                  |
| 58. ad Hortensium.                             | ibid.                |
| 59. ad Julianum Rhetorem.                      | ibid:                |
| 60. in Nicolaum Madrutium.                     | 238                  |
| 61. ad Nicolaum Francum.                       | ibid.                |
| 62. ad Dionysium Pretum M.                     | ibid.                |
| 63. de Hieronymo Avantio.                      |                      |
| 64. de Macrino Patavino, Poeta celebri.        | 239<br><b>i</b> bid. |
| 65. ad Alciatum Jureconsultum.                 | ibid.                |
| 66. de Arone Musico.                           | 240                  |
| 67. ad Hannibalem Lytolphum de Lampridii Odis. | ibid.                |
| 68. Epitaphium Boselli senis.                  | ibid.                |
| 69. de Casare Maximo Emiliano vita functo.     | 241                  |
| 70. de eodem Casare.                           | ibid.                |
| 71. ad Julium Romanum.                         | ibid.                |
| 72. de Fossato Philosopho.                     | ibid.                |
| 73. Conternii Tumulus.                         | ibid.                |
|                                                | ibid.                |
| 74. de eodem.                                  | ibid.                |
| 75. Anna Rhegiensis Epitaphium.                | ibid.                |
| 76. de eadem.                                  |                      |
| 77. Molza Epitaphium.                          | 242<br>ibid.         |
| 78. Raphaelis Urbinatis Pictoris Epitaphium.   | ibid.                |
| 79. de eodem.                                  |                      |
| 80. Epitaphium Oderici Patris.                 | ibid.                |
| 81. de Chiperio cane ab Aquila rapto.          | ibid.                |
| 82. de eodem.                                  | ibid.                |
| 83. de eodem.                                  | ibid.                |
| 84. de eodem.                                  | ibid.                |
| · · ·                                          |                      |

## L I B. III.

| ı. | PROSOPÒPÒBJA Rhodomontis ad Lyfam conjugen       | 243       |
|----|--------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Cantelmæ Epistola ad filios adoptivos.           | 247       |
|    | ad Stephanum Laureum Amarsfordiensem, ut auferat | Martianum |
|    | Capellam.                                        | 250       |
| 4. | in Padagogos, ad Camillum Capilupum.             | . 251     |
| 5. | in Patelanum Pintiomastigem . Ode .              | 252       |
| 6. | ad Volcadium. Ode.                               | 253       |
| 7. | in Hiemem.                                       | 254       |
|    |                                                  | 8. in     |

#### DE ADAMO FUMANO. vii

poste per Ansiloco a Fozio. Di sua Orazion sunebre menzione abbiam satta nel Giberti. Delle Poesse, per le quali venne lodato dal Giraldi, (Dial. 2.) qualche saggio si trova nelle raccolte, ed a piè d'alcuni Elogi del Giovio, i quali Epigrammi veggonsi ancora ne' dugento Poeti Italiani, e posti insieme nobilmente in Padova a piè delle Poesse del Fracastoro nel 1718. Esametri suoi per la creazion di Sisto V. surono stampati a parte. Qualche suo Sonetto ancora, e componimento volgare trovasi nelle raccolte.

Ma della maggior' opera in versi ci ha fatto conserva l' original manuscritto, ch' or presso di me si custodisce, sopra le coperte del quale così si legge: ADAMI FUMANI Canonici Veronensis Logices libri quinque. MDCXIV. nonis Novembris redemptus a Polycarpo Palermo J. C. liber e manibus bibliopola, a quo venalis expositus, pretio ducatorum decem, ne clarissimi viri lucubrationes sua debita gloria fraudarentur, & pessum irent. Comincia:

Quam varie quondam pugnacibus illita Persis Magnorum altrice ingeniorum in Cecropis urbe Humana in tenebris addentem lumina menti Extudit assidue meditando Porticus artem, Miraque Palladii cultorum inventa Lycei, Pierio explanare animus mihi carmine gestit Musao passim tangenti cunsta lepore.

L'opera, ch'è dedicata al Cardinal Valiero, tratta, e consuma la materia tutta, e ben mostra nel principio di conoscere, res

ardua quam sit,

Hujus me primum glebas convellere campi
Dumosi usque adeo, ac lapidosi: sed tamen ultro
Nescio quis, celso mihi missus ab æthere forsan,
Dulcis amor crebro stimulum mihi subditat acrem,
Ut libeat scruposa novis dentalibus arva
Excolere, or presso moliri vomere terram
Horrentem, macrosque simum jactare per agros
Prapinguem, largosque illac deducere rivos,
Atque herbas virides, variosque inducere stores,
Saxa ubi nunc, tostaque siti visuntur arena.

Ultimo verso dell'opera: Libera dum tenera atatis dicat otia Musis.

nel margine in vece di tenera si mette lata.



#### viii DE ADAMO FUMANO.

Optimarum artium consultissimo, Canonicoque Veronensi in primis observando,

#### A D A M O F U M A N O

#### JOANNES PADUANIUS VERONENSIS S. D.

Hac epistola ci misit librum suum de compositione, & usu Multiformium Horologiorum Solarium ad omnes totius orbis regiones ac situs in qualibet superficie. de quo vide pag. 141.

FECIT vetus singularis meus in te amor, simulque nota quamplurimis perpetua par itidem observantia, tuaque vicissim erga me multorum annorum cognita ac perspecta mihi egregia voluntas, Adame humanissime, ut quæ, meo me animo assidue instigante, teque hortante maxime, ad Solaria illa Horologia quæ Σκιαθηςικά (ita) Græci vocant, longe breviore, faciliore, ac certiore etiam via, quam quæ adhuc a quoquam tradita sit, condenda, delineandave, attentissima diuturni temporis commentatione, cogitatione mecum ipse pervestigaram, nunc tuo item hortatu hoc volumine a me in tres partes diviso comprehensa ad commune cujusvis generis hominum commodum editurus, in tuo potissimum nomine apparere voluerim; non quidem ea mente qua olim gloriosum illum grammaticum accepimus facere solitum, qui si quid cuiquam inscripserat, ab eo referri sibi acceptam immortalitatem postulabat. Nam quid hoc tandem esset stultitiæ gloriari me tibi daturum quod & alienis, & tuis etiam scriptis ipsum te jam assecutum esse constares? Sed quod quum hocce ingenii, ac folertiæ meæ monumentum ejusmodi esse arbitrarer, cui ex omnibus quæ in hoc, aut simili genere usque in hanc diem a me exivissent, merito primæ essent deferendæ, ac propter insignem ejus præstantiam, non eruditis, ac bonarum artium studiofis folum, fed vulgo etiam imperitorum multo gratissimum, atque iccirco sempiternæ quoque venientium sæculorum memoriæ commendatum fore confiderem, nemini cuiquam aptius quam tibi a me dicari convenire judicavi, quod & in amore principem apud me locum teneres, & hujusmodi præclaris inventis, quæ ad mortales juvandos, vitamque magis etiamnum excolendam pertinerent, omnium maxime delectarere, meque præterea in ratione studiorum meorum plurimum sæpe adjuvares; siquidem tua obstetricandi scientia factum plerunque est, ut eorum sœtus minore cum suo, ac parientis etiam periculo in lucem prodierint, mangonioque majorem apud omnes gratiam iniverint. Adde quod

#### TESTIMONIA ix

elegantissimis versibus tuis Latinis, Græcisque eorum quosdam iis laudibus in cælum extulisti, ut qui initio propter nominis mei obscuritatem amorem sui in paucorum animis, idque sero etiam fortasse excitaturi fuisse videbantur, complures, & quidem doctrinæ fama præstantes viros, sola tui celebritate commotos, acres statim amatores repererint. Jam cum magna me jampridem cupiditas teneat, ut non omnibus his modo qui hodie vivunt, verum universæ etiam posteritati nota sit studiorum nostrorum affinitas, & animorum ex iis sequuta non vulgaris conjunctio, quam, ut tute scis, frequens postea sine ulla offensione, aut querimonia consuetudo, indissolubili charitatis nodo in dies magis, ac magis aftrinxit; quod hæc magno mihi non usui tantum, sed ornamento etiam fore semper duxi, esseque sensi; hoc nulla ratione credidi commodius me consequi posse, quam si id egissem, ut certa harum rerum veluti vestigia in eo potissimum opere meo impressa exstarent, in quod mortalitatem nullum jus habituram animus præsagiret, ac propter latissime patentem futuram ipsius opportunitatem, quoquoversum per universum terrarum orbem vulgandum divinans jam propemodum cerneret. Quamquam illud quoque vere possem affirmare cur hoc mihi faciendum censuerim, quod quum te in me amando nemini scirem concedere, hunc mentis industrizque mez przcipuum, ac felicem partum a nemine amicius, quam a te exceptum iri, ipsumque apud neminem libentius futurum persuadere mihi poteram, quam apud te, qui ut me, ita mea omnia unice diligeres, atque foveres. Quæ cum ita sint, restat, ut quod a me factum est, in bonam partem accipias: ac si quid in hoc forte peccavi; id quod vel ex eo licet suspicari, quod de laudibus tuis, quas scio (quæ tua est singularis modestia ) quam invitus soleas audire, nonnulla, quamvis parce admodum, dixerim; amori in te, ac me etiam meo clementer ignoscas; cujus impetum nisi maxima ex parte repressissem, amplior utique ( quod ad hoc quidem attinet ) datus esset & mihi nunc veniæ a te petendæ, & tibi facilitatis tuæ in me excercendæ locus. Vale.



#### x DE ADAMO FUMANO.

#### MARC' ANTONIO GIUSTO

#### A M. ADAMO FUMANO.

Dal Vol. IV. della nuova scelta di Lettere di diversi nobilissimi uomini, ed eccellentissimi ingegni. In Venezia. 1574. 8. a carte 109.

I O aveva già ferrata l'altra lettera , quando fopraggiunfero i vostri Versi bellissimi : i quali mi fono stati mandati dal nostro M. Carlo scritti e stampati. Quanto mi siano stati cari, non accade che io vel dica: ma dirò pur questo, che i Versi sono tali, che da qualunque altra persona fossero stati composti, mi sariano carissimi per la loro eccellenza; ma, perchè sono vostri, mi sono mille volte più grati; si perchè i benefizj che si ricevono dagli amici, sono precipuamente grati, come dice Terenzio; si perchè il vostro testimonio è gravissimo, e di grande autorità; ed io sono imperfettissimo, e confesso di aver piacere di esser commendato da' pari vostri. Però vi dico, che questo notabil favore che mi avete fatto, non può già accrescer l'amore che io vi porto ; perchè egli , già gran tempo fa , è venuto al colmo: ma accresce bene tanto gli obblighi che ho con voi, che non potrò mai adoperarmi tanto per l'onore ed util vostro, tutto che le mie forze fussero di gran lunga maggiori, che io non vi resti sempre debitore. So, che io vi fo dispiacere, usando con voi, che mi sete carissimo fratello, così fatte parole; ma perdonatemi di grazia per questa volta; tenendo per certo, che esse non nascono dalla creanza della Corte, ma dall' intimo del cuore. Mi vi raccomando.

#### ONUPHRIUS PANVINIUS

Antiquitatum Veronensium Libro VI.

IVIT adhuc Veronæ Adamus Fumanus, Ecclesiæ nostræ Canonicus, vir utraque lingua disertissimus; quod sacile ex Basilii Magni Asceticis magnis, & parvis, ab eo in Latinum sermonem e Græco versis, intelligi potest. Quum autem Poeticæ peritissimus sit, multa edidit elegantissima Epigrammata, Elegias, & alia id generis Carmina, suavi modulatione reserta.



#### Q. MARIUS CORRADUS

EPISTOLA AD PIUM IIII. PONT. MAX.

Qua legitur in calce librorum ejus de Lingua Latina, pag. 481.

DEINDE vero quum religio jam recepta, & superiorum san-guine Pontificum stabilita esset, externa Getarum bella, aliarumque gentium barbararum, Latinitatis nomen ex hominum memoria pæne deleverunt. Ac denique tamen tanta majestate hujus imperii, multis ante annis amplissime constituta, splendor etiam Romanæ linguæ, avorum memoria per involucra quædam cognosci cœptus, nostra ætate a doctis hominibus ita omnino explicatus est, ut jam tibi ad omnia maxima quæ volueris, & quæ, vota facio ut velis, neque Tullii, neque Varrones, neque prorsus veterum persectissima scribendi ratio deesse videatur. Quid enim? utrum Fumano, Lollio, Manutio, Bruto, Sigonio, Abstemio, Galesinio, Ferrario, Pogiano, vel ceteris de quibus a Gulielmo Sirleto justu tuo sum admonitus; vel quamplurimis Italiæ, & Europæ doctissimis viris elo quentiam deesse persectam dicimus? an res Christianorum cultu hoc orationis dignas non esse arbitramur? Sed quoniam tu ipse ita persuasum te esse ostendis, neque his hominibus deesse eloquentiam, neque fore umquam ut religio Latinitate carere possit, aut Latinitas eloquentissimis viris, neque plus ad intelligendum barbariæ tenebras adjuvare, quam Latinæ linguæ splendorem; age, oro te, ejusmodi hominibus plurima in Latinum vertendi sis auctor, & munus gravissimum perge existimare, omnium quidem esse principum, & rerum publicarum, sed Romani Principis, Pontificisque Maximi præcipue, & minorum ubique Pontificum, Romanæ linguæ studium tueri.

#### M. PIETRO BEMBO

scrivendo a M. FRANCESCO DELLA TORRE a Verona.

Delle sue Lettere Vol. III. lib. 6. ediz. di Gualtero Scoto 1552. a c. 200. e di tutte l'Opere T. III. a c. 240.

A L Magnifico M. Ramondo, ed a vostro padre mi raccomanderete: e mi saluterete il poco poeta M. Bernardino Donato, ed il molto, M. ADAMO; di cui porto ferma credenza che egli abbia a divenir samoso ed illustre ben tosto. All'ultimo di Maggio 1530. di villa.

#### xii DE ADAMO FUMANO.

#### HIERONYMUS FRACASTORIUS,

una e Nogarola de Nilo Dialogi personis, pag. 11.

HAUD spernenda est ista quæstio, ADAME doctissime, quam in medium attulisti.

#### LILIUS GREGORIUS GYRALDUS

Dialogo II. de Poetis suorum temporum.

HORUM ferme (id est Romuli patris, & Pompilii silii, Amasaorum) æqualis est Adamus Fumanus, Veronensis,
bene ac pie litteratus, qui quum alumnus Giberti suerit, Veronensis Antistitis, ejus vitæ & morum rationem sectatus, D. Basilii, & alia quædam ex Græco Latina secit. Et horum quidem
trium, ut multa oratione soluta leguntur, ita pauca admodum
carmine scripta circumseruntur; quæ tamen mihi videre contigit,
non sine Venere & Gratiis esse visa sunt, & de his vobis hoc
loco pauca recensui.

#### JO. BAPTISTA PIGNA

AD BASILIUM ZANCHUM.

Carm. lib. 2.

SCRIPSIT mihi Jovius cupere se carmina
De laudibus fortissimorum Principum,
Quæ illustriora facta paucis dicerent;
Eique tradidisse Bargæum Angelum,
FUMANUM ADAMUM, junioremque Jovium
Ita plura nunc, ut in alias imagines
Vitalis & Myrthæus & Thebaldius
Multa intulerunt, ex me aliqua valde cupere-&c.

#### MAURIZIO MORO

nel Poemetto de' Fregi di Verona.

D'UN ADAMO FUMANO anche risuona Su queste sponde, e per quest'aria il grido.

pp & pp & pp

## A D A M I F U M A N I

CANONICI VERONENSIS,

VIRI GRÆCE LATINEQUE DOCTISSIMI,

## LOGICES

LIBRI QUINQUE

CARMINE CONSCRIPTI.

Mirum Opus; quod ex Codice Autographo nunc primum prodit.

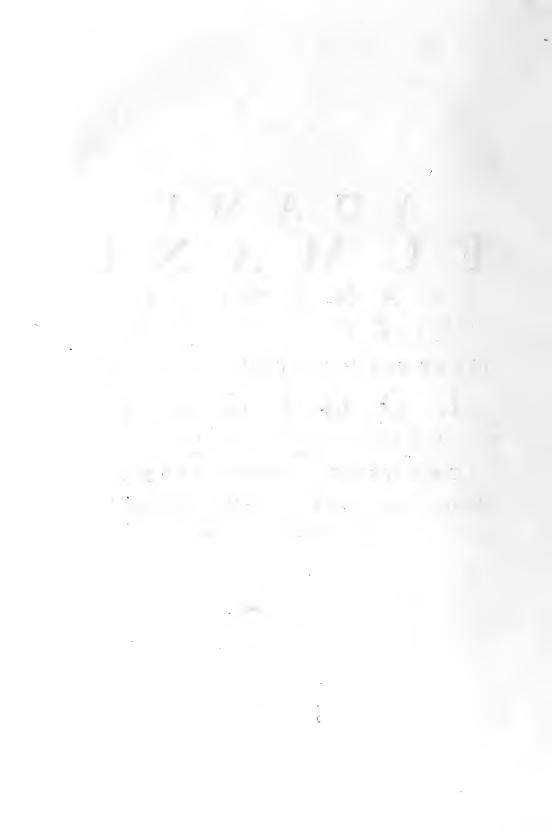



# ADAMI FUMANI LOGICES LIBERI.



U A M varie quondam pugnacibus illita Persis

Magnorum altrice ingeniorum in Cecropis urbe

Humanæ in tenebris addentem luminamenti

Extudit assidue meditando Porticus artem, Miraque Palladii cultorum inventa Lycei, 5 Pierio explanare animus mihi carmine gestit

Musæo passim tangenti cuncta lepóre.

Hic te, o supremi Proles Patris unica, cujus Nostrum omne æterno prodit de lumine lumen, Præcipuoque sibi nomen de nomine Grajis Hanc disciplinam proprium invenisse videmus; Da facilem, secreta tuæ dum pandimus artis, Et nostræ sine te præsens, & nostra legentum Erranti in tenebris menti tua lumina præser. Sed noster quoque te, Valeri, sidissime custos,

15

10

Quo ramos cultore suos ita surrigit alma Relligio ac pietas his infelicibus oris, Ut nitidum prope jam claris caput inserat astris,

Opta-

A 2

| Optarim his nostris etiam succurrere coeptis.         |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Namque & te solitum scimus florentibus annis          | 20  |
| Quærentem dubiam veri exercere palæstram,             |     |
| In curvo flexisse olim hoc vestigia gyro.             |     |
| Quique tuis interdum, æque quos diligis omnes,        |     |
| Dum vacuos illorum animos, mentesque superne          |     |
| Vox rorans tua doctrinis fœcundat honestis,           | 25  |
| Sæpe vias rectas omnes monstrare, modosque            | •   |
| Per quos quæque probent, & per quos quæque refellant, |     |
| Pravarumque, quibus quis eos captare laboret,         |     |
| Difficiles valeant rationum solvere nodos,            |     |
| Auctorum post tot veterum, ac tot scripta recentum;   | 30  |
| Hibernis tibi quæ multum vigilata lucernis,           |     |
| Unde & mollius ista eadem perdiscere possint,         |     |
| Et percepta animo melius servare fideli,              |     |
| Nostrum etiam legere hoc non dedignabere carmen.      |     |
| Quod teretes si forte ( ut erit quandoque necesse )   | 35  |
| Non ita ubique tuas dulce obversetur ad aures,        | ,   |
| Illud tecum animo reputa, non posse carinam           |     |
| Æque inter syrtes facili contendere cursu,            |     |
| Atque ubi non ejus quicquam progressibus obstat.      |     |
| Quis scit, an in totidem nomen mea proferat annos     | 40  |
| Musa tuum, pietas in quot tua, claraque facta,        | •   |
| Scriptaque, nil duros ævi metuentia dentes?           |     |
| Hic non cuncta meis amplecti versibus, omnes,         |     |
| Certem ego, verbosi quæ congessere magistri;          |     |
| Non mihi si clamosi etiam vox Stentoris adsit,        | 45  |
| Millenoque sonent totidem de gutture linguæ;          | .,  |
| Sed summas rerum tantum perstringere mens est:        |     |
| Et quæ fas non sit prætermissse docentem.             |     |
| Nec me animi vero fallit, res ardua quam sit,         |     |
| Musarum solidas ferro tentare rudis nunc              | 50  |
| Hujus me primum glæbas convellere campi               | •   |
| Dumosi usque adeo, ac lapidosi: sed tamen ultro       |     |
| Nescio quis, celso nisi missus ab æthere forsan,      |     |
| Dulcis amor crebro stimulum mihi subditat acrem,      |     |
| Ut libeat scruposa novis dentalibus arva              | 55  |
| Excolere, & presso moliri vomere terram               | • • |
| Horrentem, macrosque simum jacture per agros          |     |
| Præpinguem, largosque illac deducere rivos,           |     |
| Atque herbas virides, variosque inducere flores,      |     |
| Saxa ubi nunc, tostæque siti visuntur arenæ:          | 60  |
| Atque meum insigni caput exornare corona,             |     |
| Ausus tellurem suerim quod scindere aratro            |     |
|                                                       | n · |

| Primus ego hirlutis iquallentem tentibus; ante<br>Fontibus assucti liquidis, ac mollibus herbis |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nulli ubi cujusquam nitidi ingemuere juvenci:                                                   | 65      |
| Atque leves princeps agili pede figere plantas,                                                 |         |
| Pressa ubi nulla forent veterum vestigia vatum,                                                 |         |
| Et juvenum mente in molli, novitatis amore                                                      |         |
| Præclarûm, excisis solers industria densis                                                      |         |
| Vepribus, insolitos mea primum accenderit ignes                                                 | 70      |
| Opportunæ adeo miseris mortalibus artis.                                                        | 10      |
| Ac de re prius incipiam quam dicere, quisquis                                                   |         |
| Versibus his docilem nostris admoveris aurem,                                                   |         |
| Id mihi es inprimis etiamque etiamque monendus,                                                 |         |
| Præcipue hanc voces artem tractare suesse,                                                      | 75      |
| Sed non ut voces hæ sunt tantummodo, verum                                                      | 1)      |
| Quatenus exsignant aliquid, seu simplicis hæ sint                                               |         |
| Naturæ, seu compositæ; quapropter ab ipsis                                                      |         |
| Si ad res transimus facile, atque ab rebus ad ipsas,                                            |         |
| Debet nullius hoc animum, ut res mira, movere.                                                  | 80      |
| Verum ipsam jam accedamus nunc cominus ad rem.                                                  | • • •   |
| Quæ cunctis posita in medio sunt nomina, quædam                                                 |         |
| Ex iis sunt individua, & communia quædam.                                                       |         |
| Est individuum proprie id quod multa crearunt,                                                  |         |
| Omnia quæ haud alibi est usquam collecta videre;                                                | 85      |
| Idque etiam proprie est, soli quod convenit uni;                                                | • ,     |
| Magnanimus velut Æneas, ac dius Ulysses,                                                        |         |
| Virgiliusque, ac vis multum experientis Horatî.                                                 |         |
| Contra, ad plura æque quod pertinet, id commune est                                             |         |
| Ut volucris, feraque, ac sinuoso corpore serpens,                                               | ,<br>90 |
| Atque leo, & maculis compuncto corpore pardus.                                                  |         |
| Porro individuum in partes dispescitur omne                                                     |         |
| Plures id primum est, certo quod limite sæptum est,                                             |         |
| Ut Roma, ut Troja, ut Ganges, ut silvifer alte                                                  |         |
| Italiam dorso qui persecat Apenninus,                                                           | 95      |
| Ut Cicero, atque acer fandi Demosthenis ardor,                                                  | ,       |
| Visque etiam late samam spargentis Homeri.                                                      |         |
| Quoddam etiam factum ex pronomine demonstrante est,                                             |         |
| Effert quis quoties communi id nomine junctum.                                                  |         |
| Ut nemus hoc, herba hæc, atque hic argenteus humor,                                             | 100     |
| Et pomis, foliisque ista est beneolentibus arbos:                                               |         |
| Doctor & is nobis qui hæc pulchra inventa reliquit.                                             |         |
| Hic tu agitans tacitus tecum meditabere porro.                                                  |         |
| Quod generi si quis summo hoc adjecerit, imæ                                                    |         |
| Illud idem proinde ac formæ si adjungeret, illæ                                                 | 105     |
| Quæ generis primo longe lateque fluebant,                                                       |         |
| -                                                                                               | Huius   |

| The sum to lote othering diffundit in oran                                                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ut quæ se late ætherias diffundit in oras                                                          |                       |
| Ingens, materia e multa, vis excita fumi;                                                          | 770                   |
| Sulphur ab exiguo aut cum pressi flamine follis<br>In modicam solet extemplo se stringere flammam. | 110                   |
| Tantumdem queniam est naturam hans disere ut s                                                     |                       |
| Tantumdem quoniam est naturam hane dicere, ut si                                                   |                       |
| Hunc hominem, digitum intendens, monstrare labores.                                                |                       |
| Quippe his mirifica est cogendi innata potestas,<br>Atque æque intra se quæ sunt amplexa coercet:  | 7 7 6                 |
| Colligit exigua amplificam ceu fibula vestem,                                                      | 115                   |
| Et laxos contenta astringunt vimina sasces,                                                        |                       |
| Et fluidum addensent immista coagula lacte.                                                        |                       |
| Huic prope idem est, Midæ aut Cræsi cum dicimus auru                                               | m ·                   |
| Et testamentum Titii, vestisve Luculli.                                                            | 120                   |
| Est & quod circumloquimur, velut, inclyta proles                                                   | 120                   |
| Anchise, & primus Romanæ conditor urbis.                                                           |                       |
| Sunt etiam vaga, sive aliàs quæ errantia dicunt;                                                   |                       |
| Flumen uti quoddam, flos quidam, ac femina quædam.                                                 |                       |
| His proprium persæpe solent etiam addere nomen,                                                    | 125                   |
| Quippe etenim vulgo solitum est ita dicier: Amnis                                                  | <b>J</b> <sub>1</sub> |
| Est quidam, Peneum Graji quem nomine dicunt:                                                       |                       |
| Est flos in pratis quidam, cui nomen amello;                                                       |                       |
| Et mulier quædam, perhibent quam nomine Manto.                                                     |                       |
| Aut jungunt ea queis liquido id pernoscere possis;                                                 | 130                   |
| Venturis ut si hoc memorans quis diceret annis:                                                    |                       |
| Orbis terrarum primus tum forte facerdos                                                           |                       |
| Eximiæ virtutis erat, vir maximus; unum                                                            |                       |
| Rarum quem sæcli lumen, columenque, decusque,                                                      |                       |
| Et certo verum possis tu heroa vocare,                                                             | 135                   |
| Seu cælo potius delapsum dicere numen.                                                             |                       |
| Quo Tanari nato genialem ad fluminis undam                                                         |                       |
| Cœlestum chorus ætheria demissus ab arce                                                           |                       |
| Picta super varios spargens cunabula stores,                                                       |                       |
| Rorantem lotum, atque crocum, suavemque hyacinthum                                                 | 140                   |
| Verbani tremulo litus plangente cachinno                                                           |                       |
| Divino arcanos effudit pectore sensus:                                                             |                       |
| Hunc fore qui superûm regi gratissimus olim                                                        |                       |
| Mirandus disciplinæ reparator honestæ                                                              |                       |
| Ingentem forti dejectam remige circum-                                                             | 145                   |
| quaque videns, moderans cujus clavum ipse tenebat,                                                 |                       |
| Impleret nostram lectis heroibus Argo.                                                             |                       |
| Quorum ea remigio fidens, atque arte magiltra,                                                     |                       |
| Omnia ventorum horribili miscente procella                                                         | 150                   |
| Adversos pelagi fluctus contemneret omnes.                                                         | Hunc                  |
|                                                                                                    |                       |

| Hunc fore item certa per quem sub lege coirent         |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Communis quibus est nostræ data cura salutis,          |      |
| Ut sumtis alacres pariter concordibus armis,           |      |
| Immanis fracta ingenti mox classe tyranni,             |      |
| Et late incussa populis formidine Eois,                | 155  |
| Nostra peregrinis ornarent templa trophæis.            | ,,,  |
| Hæc inter doctis etiam numerata videre est             |      |
| Quæ certo subsunt generi, sed nullius intra            |      |
| Certæ complexum valeant consistere formæ,              |      |
| Fœtus ut immaturus adhuc genitricis in alvo est.       | 160  |
| Ut Priami natus, communi hoc nomine si quis            | 100  |
| Natorum de tam numeroso examine regis                  |      |
| Tantum unus potuisset eum vocitare parentis.           |      |
| Quinque autem numero perhibent Communia, quorum        |      |
| Primum unum Genus est, Forma altera, tertia porro      | 165  |
| Differites quartum nost hac Proprium ultimum & illud   | 10)  |
| Differitas, quartum post hoc Proprium, ultimum & illud |      |
| Accedens, five Adveniens quod dicere possis.           |      |
| De multis specie distantibus est genus id, quod        |      |
| Respondes cum res quidnam sit quæritur ex te;          | 7.70 |
| Verbi caussa animans; homines, pictæque volucres,      | 170  |
| Serpentes maculosæ, & corpora quadrupedantum;          |      |
| Quandoquidem & quicquid Proteo pascente, parentis      |      |
| Avum infecundis Neptuni degit in arvis,                |      |
| Quæque sub his posita esse individua omnia cernis,     |      |
| Singula quærenti quid sint, animalia dices.            | 175  |
| Atque arbor velut est pinus, quin fraxinus, ilex,      |      |
| Et laurus, myrtusque, & coniferæ cyparissi,            |      |
| Glandiferisque etiam steriles cum quercubus ulmi;      |      |
| Atque ex his singillatim si quælibet una               | -0-  |
| Quæratur quid sit, recte responderis, arbos.           | 180  |
| De numero tantum distantibus est species, quod         | •    |
| Quærenti quid res sit, respondere solemus,             |      |
| Exempli caussa, Rhæbus, Xanthus, Baliusque:            |      |
| Unus si quæras quidnam sit quisque, roganti            |      |
| In promtu est, Equus est, ut quis respondeat, horum    | 185  |
| Quisque tibi: similique modo si forte rogere           |      |
| Quidnam sit Cicero, quid vis Demosthenis acris,        |      |
| Illi continuo, Est homo, respondebis, uterque.         |      |
| Illa autem, numero inter se distare, suerunt           |      |
| Dicere, quæ species intra se proxima claudit           | 190  |
| Ex individuis diversis singula, quando                 |      |
| Inter ea hoc majus nullum discrimen habetur            |      |
| Quam numerus; communia enim sunt forma, genusque;      |      |
| Ut vulpes inter se omnes, omnesque leones,             | tane |
| Δ                                                      | COME |

| Atque homines numero tantum distare feruntur:                                             | 195  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Hic vero est operæ pretium te nosse, quod inter                                           |      |
| Sese individua triplici ratione, modoque                                                  |      |
| Prorsus dissentire, aut consentire videntur:                                              |      |
| Nam aut genere, aut specie, aut numero quid distat, idemque                               | est. |
| Illa eadem genere esse ferunt, quæcumque in eodem                                         | 200- |
| Sunt genere, ut segnes asini, mulique, elephantique,                                      |      |
| Atque boves, valdeque hominum ingeniosa propago,                                          |      |
| Sætigerique sues, volucres, pecudesque, feræque                                           |      |
| Omnes namque animans ipsis genus omnibus unum, &                                          |      |
| Prorsus idem est, omnes quoniam clauduntur in illo,                                       | 205  |
| Atque peræque illud de quovis dicere possis.                                              | ,    |
| Contra autem, genere illa ajunt diversa, docentes,                                        |      |
| Diversa aut quæ sunt genera, ut brutum, atque metallum,                                   |      |
| Dissimiles aut que forme, aut que singula per se                                          |      |
| In diversorum generum complexibus hærent.                                                 | 210  |
| Ut cervus, platanusque; animans genus est quia cervi,                                     | -10  |
| At platani nequaquam animans, sed dicitur arbos                                           |      |
| Esse genus, platanum intra se quia continet arbos,                                        |      |
| Cæruleam veluti prolem frondentis olivæ,                                                  |      |
| Cornumque, eduramque pyrum, spinumque rigentem,                                           | 215  |
| Atque virens quicquid silvis excellit in altis.                                           | ,    |
| Porro autem specie inter se distare feruntur                                              |      |
| Aut ipsæ species diversæ, aut quicquid ubique                                             |      |
| Non iisdem singillatim comprenditur ipsis,                                                |      |
| Argentum velut, ac fulvum e fornacibus aurum,                                             | 220  |
| Et fessus senio Phoenix, & fortis Achilles,                                               |      |
| Proxima quod species hominis comprendit utrumque.                                         |      |
| Hæc vero specie perhibent distantia tantum,                                               |      |
| Proximum idem commune genus quibus omnibus unum,                                          |      |
| Aeriæ ut volucres omnes, pecudesque, seræque:                                             | 225  |
| Proximum enim commune genus his omnibus unum                                              | ,    |
| Est animans, cujus lata hæc conduntur in alvo.                                            |      |
| Illud idem vero numero appellare solemus,                                                 |      |
| Nullus ubi est alio numerus quo distet ab ullo,                                           |      |
| Ut phænix idem est numero juvenisque senexque,                                            | 230  |
| Et magnum circumlustrans Sol igneus orbem                                                 | 250  |
| Ille idem numero fuit all arit ampihus appis                                              |      |
| Omnipotens & cum Pater omnia conderet, & nunc                                             |      |
|                                                                                           |      |
| Cum servans regit, & cum sam detrita vetusto                                              | 225  |
| Ætatis spatio valido correpta vapore                                                      | 235  |
| ( Nostrorum prisca ut perhibent oracula vatum ) Totius in cineres solvetur machina mundi, |      |
| Maximaque ad nihilum hæc moles operosa redibit;                                           |      |
| amaninaque au minimi nac moies opcioia regiote,                                           | Et   |
|                                                                                           |      |

| Et latum qui cum cælum percurreret olim,              |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Armatos cum diis vidit pugnare gigantes;              | 240  |
| Et qui congressis ruiturz ad mœnia Trojæ              | , ,  |
| Grajugenis, & Trojugenis simul omnibus alte           |      |
| Splendenti face, siderea præluxit ab æthra;           |      |
| Et qui nunc miseram Europam, miserandaque nostra      |      |
| Regna odiis intestinis distracta, neque ullum         | 245  |
| Belli ærumnarum finem videt esse modumque:            | 17   |
| Sed miris laniata modis rectumque, piumque,           |      |
| Et geminæ spretum Romanæ legis honorem,               |      |
| Et curam studiorum omnem, atque optabilis otî,        |      |
| In quibus, a bello procul, atque horrentibus armis,   | 250  |
| Laudibus ingenii florens generosa juventus            | -,-  |
| Assidue sese nostra exercere solebat,                 |      |
| Quo placidas vitam possint agitare per artes.         |      |
| Idem etiam haud ita post multo hic labentibus annis   |      |
| ( Asportent rapidæ hæc utinam mea dicta procellæ )    | 255  |
| Oppressorem Asiæ veterem, extremæque recentem         | -,,  |
| Europæ dominatorem, mediæque labantis                 |      |
| Quassatorem acrem, horribilem, nostra æquora, nostros |      |
| Innumero cernet complentem milite campos,             |      |
| Atque famem secum, ac ferrum, flammasque ferentem,    | 260  |
| Claraque nocturnis olli ridentibus astris,            |      |
| Victricem mare per nostrum, terrasque per omnes       |      |
| Fundentem longe ac late sua lumina Lunam.             |      |
| Quorumdam quod regum animis infixa malorum            |      |
| Tartareæ exscindi nequeant contagia pestis,           | 265  |
| Pronaque multorum ad turpissima quæque libido         | ,    |
| Nullo jam sisti valido sufflamine possit:             |      |
| Tibris eo pater ingenti molimine quamvis              |      |
| Crescentes scelerum his maculas ut tergeret, ultro    |      |
| Sæpe suas, fatis hoc raro aggressus amicis,           | 270  |
| Curvatis totas protrudat cornibus undas,              | •    |
| Atque imbrem inversa largum superingerat urna.        |      |
| Infima porro autem species vox dicitur illa           |      |
| Quæ species cum sit, non est genus, atque secari      |      |
| In species nequit ulterius; ceu corniger est bos.     | 275  |
| Namque bovem in plures nemo est qui scindere formas   | - '  |
| Jam valeat, tantum bos hic numeratur, & ille;         |      |
| Eximiæ ut cujus formæ contacta lepóre,                |      |
| Pasiphae camuræ se corpus habere juvencæ              |      |
| Optans, legitimos juvenum contemsit amores,           | 280  |
| Out patrils formoli omnes in finibus orti.            |      |
| Et claro genere, & claris virtutibus aucti,           |      |
| Time II                                               | Fine |

| Ejus certantes cupide petiere hymenzos:                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Illectam seu blanditiis, formaque decenti                                                      | 0    |
| Victor ovans pavidam quondam qui per mare salsum                                               | 285  |
| Sidoniam vexit dorso candente puellam.                                                         |      |
| Contra autem, genus id summum dixere docentes,                                                 |      |
| Quod tantum genus est, non autem forma, supraque                                               |      |
| Quod nullum genus est aliud quod cernere possis.                                               |      |
| Differitas est, res diversas quæ facit esse,                                                   | 290  |
| Inter se ut non sit facies his una eademque.                                                   |      |
| Communis prima est, proprie altera, tertia vero                                                |      |
| Est proprie mage, quam veteres dixere magistri,                                                |      |
| Qui nitidi quondam coluere umbracla Lycei,                                                     |      |
| Cultores Musarum antiqua in Palladis urbe.                                                     | 295  |
| Communem facit accedens abstractile: sed quam                                                  |      |
| Appellant proprie, contra haud abstractile gignit:                                             |      |
| Illa magis proprie est quam formarum effectricem                                               |      |
| Expresso ab Grajis nostri vertére vocablo;                                                     |      |
| Quod genere assumto species conflentur ab illa.                                                | 300  |
| Prima aliter rem se se, atque altera cogit habere,                                             |      |
| Tertia vero aliud prorsus facit omne quod intrat.                                              |      |
| Materiam generi assimilant, discrimina formis.                                                 |      |
| Postrema ab doctis hæc opportuna adhibetur,                                                    | 208  |
| Cum genera in partes findunt, formasque sigurant;<br>His etiam formas recte finire suerunt.    | 305  |
|                                                                                                |      |
| Illud ad hæc e re fuerit cognoscere, summo                                                     |      |
| Insunt quod generi, quarum dispescere vis est<br>Insimæ uti formæ tantum insunt constituentes. |      |
| Legitime porro in mediis numerantur utræque.                                                   | 270  |
| Verum alio, atque alio ex habitu, atque alia ex ratione.                                       | 310  |
| Id summum genus est supra quod diximus; anceps                                                 |      |
| Vel medium est illud, simul est quod forma genusque.                                           |      |
| Illa sibi inter se appellant subjecta vicissim                                                 |      |
| Doctores veteres omnes, quæ singula possunt                                                    | 315  |
| Esse genus simul & species, verum istud utrumque                                               | 3-)  |
| Haud simili ex ratione; aliis quod subdita si sint,                                            |      |
| Sint species: si supra exstent, genera esse ferantur.                                          |      |
| Exempli caussa corpus, corpusque animatum,                                                     |      |
| Atque animal, quod & ipsum animans vocitare solemus.                                           | 320  |
| Hic etenim princeps corpus natura profudit                                                     | ,    |
| Ipsa genus speciem summum, verum ipsum animatum                                                |      |
| Corpus supra se posito de corpore prodit                                                       |      |
| Ut species subjecta, animato ex corpore porro                                                  |      |
| Ut genus est, animal speciem prodire videmus:                                                  | 325  |
| Ima est postremo generi cui subdita forma,                                                     | , ,  |
|                                                                                                | Lynx |
|                                                                                                |      |

| Lynx velut, & maculis distincto corpore tigris,                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Et quicquid spirans vitali vescitur aura:                                                      |      |
| Hæc in subjectas alias quod scindere formas                                                    |      |
| Jam nequeas, fed si tentes diducere solum                                                      | 330  |
| Ex his hic singillatim dissultet, & ille;                                                      |      |
| Ut lepus hic, caprea hæc, maculoso & tergore lynx hæc,                                         |      |
| Singula quæ numero inter se sunt dissita tantum,                                               |      |
| Intento & cuivis digito monstramus aperte.                                                     |      |
| Hic animum est operæ pretium te advertere, vocem                                               | 335  |
| Hanc speciem duplici doctos ratione vocasse;                                                   |      |
| Quatenus aut individuis superastitit infra                                                     |      |
| Se positis, genera aut, contra, se exstantia supra                                             |      |
| Suspicit. illa universalis pars altera habetur,                                                |      |
| Convenit & numero tantum distantibus apte.                                                     | 340  |
| Altera porro autem sic appellatur, uti sit                                                     |      |
| Cujus sit proprie natura ut subjiciatur,                                                       |      |
| Quamque etiam recte sic definire solemus:                                                      |      |
| Forma est quæ generi late subjecta patenti est;                                                |      |
| Atque etiam de qua genus ipsum dicitur, idque                                                  | 345  |
| Responsum de re cum quis vult reddere, quid sit.                                               |      |
| Pluribus est proprium quod convenit, idque ubi rem quis                                        | 3    |
| Qualis non per se est, rogat, ut tamen esse necesse est.                                       |      |
| Quattuor hoc ejus species sunt ordine, nempe                                                   |      |
| Est proprium primo formæ quod convenit uni,                                                    | 350  |
| Sed cuivis tamen ex forma non convenit illa,                                                   |      |
| Astrologus velut est, & musicus; hæc quia formæ                                                |      |
| Insunt uni hominis, sed non homo quilibet ex hoc                                               |      |
| Astrologus dici potis est, aut musicus esse.                                                   |      |
| Alterum item est, forma ex aliqua quod cuilibet hæret,                                         | 355  |
| Illi sed tantum formæ non convenit uni; Natura ut cuivis homini duo lumina habere              |      |
|                                                                                                |      |
| Est proprium, & geminis per terram incedere plantis;                                           | . *- |
| Quippe aliis quod præterea hoc animantibus adlit. Tertium & est uni formæ quod convenit, atque | 360  |
| Ex illa cuivis forma, fed tempore certo:                                                       | 300  |
| Est homini veluti proprium hoc ztate senecta                                                   |      |
| Cuilibet ut canos fundat de vertice crines.                                                    |      |
| Postremum est formæ tantum quod convenit uni,                                                  |      |
| Atque etiam ex illa nullo non tempore cuivis;                                                  | 365  |
| Humanæ ut genti tremulo quatere ilia risu,                                                     | 3-7  |
| Et lacrimis rorare humentibus ora, genasque:                                                   |      |
| Et latrare canum proprium est, ululare luporum.                                                |      |
| Accedens porro id casti dixere Latini,                                                         |      |
| Adjectum quod, & adjunctum quandoque vocarunt,                                                 | 370  |
| B 2 Q                                                                                          | uod  |

| Quod non queis in rebus inest, sit inesse necesse,<br>Sejungi possit sed ab illis, se-que-parari,<br>Natura ipsarum incolumi tamen usque manente;<br>Et cujus natura, aliqua in re semper inesse,                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Quodque nec est genus, aut species, discriminis & quod<br>Nec proprii vere nomen sibi vendicet umquam.<br>Hoc etiam apposite sic definire solemus,<br>Ut vox communis sit quædam, & pluribus apte<br>Conveniens, æqueque valens & inesse, & abesse,      | 375         |
| Ut comis, facilis, jucundus, lenis, & asper. Vocibus his insunt illarum nomina rerum Cuncta, decem quas distinguunt primordia, earum Ad multas quoniam partes dissunditur usus. Indicio sunt hac primum, qua dictio cujus                                | 380         |
| Sit cognata, & quam late se porrigat ejus Vis, atque angusto est etiam quam limite septa. Ut quæ res certis cum finibus includenda est Cui tribui, vel non tribui queat, illico cuivis In promtu sit ut id confestim cernere possit                      | 385         |
| Ex genere, aut forma veluti, aut discrimine, cove<br>Quod proprium supra dixi, quæ sacta videmus.<br>Quin & materiam, qua quis sinire queat quid,<br>Seu plures etiam in formas, seu membra secare,<br>Suppeditant: sed inest ollis hæc maxima virtus,   | 390         |
| Argumenta viam quod qua reperire queas, dant Hæc cognatarum, & communes quas perhibemus Regula, seu lex perbreviter vocum indicat usum, Quæ jubet infernis tribui quæ posta superne, Et paribus paria, at contra vetat infera dici                       | 39 <b>5</b> |
| De superis, quo sit genera ut tribuenda suis sint Formis omnia, ut abrotonum cum dicimus herba est: Aut individuis, ut cum dicimus, ille, formæ, Est homo, de numero cornix hæc una volantum est. Aut proprium formæ, aut species proprio ipsa vicissim; | 400         |
| Utraque quandoquidem nullo hæc discrimine semper<br>Et dare se super, inque vicem subsidere possunt.<br>Est hominis veluti rerum perquirere caussas:<br>Diducto tremulum rictu posse edere risum.<br>Quæque accita foris, sive accedentia nostris,       | 405         |
| Grammaticis ex re placuit concreta vocari, Subjecto tribues, veluti facundus Ulysses, Æneas pius, & multo fortissimus Hector. De formis dices proprium, ac discrimen; uti si, Est elementum ignis, dicas, est linea passus,                              | 410         |
| Dans, Janes, Land                                                                                                                                                                                                                                        | Filt        |

| Est candor color, atque rubor; conductio vero Contractus; mutare locum est ire atque redire; Sic & cetera, quæ ipse tibi proponere possis, Singula per rerum, quæ fundamenta, basesque, Seu ratione alia malis fastigia dici. | 415       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Contra est evarians illa affirmatio, quando<br>Accedentia naturis superaddita, sive                                                                                                                                           | 420       |
| Accedentibus accedentia posta videmus<br>Este aliis supra diversis, quæque in eadem                                                                                                                                           |           |
| Primorum serie generum sita, quandocumque<br>Ipsa sibi inter se, aut alii simul utraque subsunt.                                                                                                                              | 425       |
| Hujus cunctarum generis sunt ordia rerum,<br>Ejusdem voces etiam sive ordinis omnes,<br>Huic generi, aut illi subjunctas, suppositasque                                                                                       | •         |
| Aut formis quas diversis est esse videre;                                                                                                                                                                                     |           |
| Lucet ut ignis; ut hæc brevis est aut linea longa;<br>Purpurei sunt hi slores; hæc dulcia mella;                                                                                                                              | 430       |
| Hic dux, hic comes; est flammis armata chimæra:                                                                                                                                                                               |           |
| Et quæ tute tibi proponas cetera per te,                                                                                                                                                                                      |           |
| Singula perlustrans animo primordia rerum.                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Omnia quæ in rerum natura cernimus, & quæ<br>Corporeo fas est nobis contingere sensu,                                                                                                                                         | 435       |
| Sive animo, hæc mentem poterant confundere quamvis                                                                                                                                                                            |           |
| Si diversa, ut erant quondam, ac dispersa manerent,<br>Nec certos intra fines conclusa suissent;                                                                                                                              |           |
| Nunc ea Grajorum sapientibus, atque magistris                                                                                                                                                                                 | 440       |
| Arte decem numero in classes digesta fuere.                                                                                                                                                                                   |           |
| Seu scries, primos vocum seu dicere fontes<br>Quis malit, quædamve etiam exemplaria prima,                                                                                                                                    |           |
| Seu stirpes, seu radices, seu semina certa,                                                                                                                                                                                   |           |
| Seu capita, aut summas, aut conceptacula quædam,<br>Sive elementa mage, aut placeat primordia dici,                                                                                                                           | 445       |
| Seu genera ad summum in rebus perducta cacumen,                                                                                                                                                                               |           |
| Primaque, & ad quorum generatim singula debent                                                                                                                                                                                |           |
| Inter se certo quæ sunt cognata, referri. Atque hoc Italiæ vacuis in finibus olim                                                                                                                                             | 4 % 0     |
| Antiqui perhibent civem monstrasse Tarenti.                                                                                                                                                                                   | 450       |
| Hæ duplici inter se primum discrimine classes                                                                                                                                                                                 |           |
| Discrepitant . quædam siquidem constare videmus                                                                                                                                                                               |           |
| Per se; quædam aliis niti, atque insistere, ut inde                                                                                                                                                                           |           |
| Injectu eas solo mentis sejungere sas sit,                                                                                                                                                                                    | Denta 455 |

| Dentque, ab eis, lubitam, li lint amota, ruinam;        |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Sic tenues ut eorum abeat vis omnis in auras.           |       |
| Simplicium his porro ordinibus sua nomina Vocum         |       |
| Fecerunt, hæc qui primi docuere magistri.               |       |
| Horum his de numero prima est Substantia; quæ vox       | 460   |
| Horridior primo, mox usu facta frequenti est            |       |
| Mollior, ut non jam teneras ita raderet aures.          |       |
| Naturam hanc prisci multi dixere Latini,                |       |
| Relligio queis major erat nova fingere verba:           |       |
| Post vero est quæ deinde secuta licentior ætas,         | 469   |
| Audentes quosdam artifices imitata Pelasgos,            |       |
| Ausa aliud verbum e Græco est formare Latinum, &        |       |
| Præ voce hac Natura novans Essentia dixit,              |       |
| Nec verita est sibi ne vitio quis verteret olim         |       |
| Quod Latiæ vellet fines proferre loquelæ;               | 479   |
| Inventus quamquam est etiam qui dixerit Esse.           | 17    |
| Altera ea est, vulgo suerunt quam dicere Quati-         |       |
| tatem, queis res sunt potius quam nomina curæ.          |       |
| Hanc modo vim, plerumque modum, numerumve vocarunt:     |       |
| Sunt & qui molem, ac summam dixere priores,             | 475   |
| Prout varians res id ferret, ratioque loquendi,         | . 177 |
| Qui veteres caste quondam scripsere Latini.             |       |
| Mox est quod plerique genus dixere docentes,            |       |
| Romulidæ antiqui patrii sermonis amantes.               |       |
| Quale vocant vulgo. Tum quod creat, atque creatur,      | 480   |
| Atque aliud pariter gignendo gignitur ipsum,            | •     |
| Cumque illud perit, ipsum etiam periisse necesse est,   |       |
| Hoc veluti pereunte ipsum pessum ire videmus,           |       |
| Mutua & hæc, se se, docti, Referentia dicunt.           |       |
| Tum Facere, ac Fungi. inde Locus, Tempusque Situsque,   | 485   |
| Quemque Habitum veteres olim ut dixere Pelasgi.         | , ,   |
| Sed genera hæc suprema tamen quæ diximus este           |       |
| Ens, & Res, ipsumque etiam superastitit Unum.           |       |
| Talia quippe etenim multi posuere minores               |       |
| Sex numero, ens, & rem, unum, aliquid, rectumque, bonum | que   |
| In ludis vulgo quæ Transcendentia dicunt,               | 491   |
| Quod sedem hæc summa rerum sibi in arce locarint,       | .,    |
| Seque decem supra extulerint fastigia vocum.            |       |
| Horum nos seriem capitum in sua membra priusquam        |       |
| Distribuamus, eis opus est sit prævia quædam            | 495   |
| Quarumdam facta a nobis claratio vocum,                 |       |
| Vocum doctores quas ante elementa vocarunt.             |       |
| Illud in his igitur primo caveamus oportet              |       |
| Vocibus, atque categoriis ( namque hanc quoque multi    |       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 |       |

| Usurpant nostri vocem dis-sæpe-putantes ) Ne qua anceps vocis nos significatio fallat, | 500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Plures quæ valeat res vox ipsa una notare;                                             |     |
| Cujus sunt generis quæ summus homonyma princeps                                        |     |
| Artis Aristoteles hujus vocitavit, & ipsi                                              |     |
| Ambigui prisci his nomen posuere Latini.                                               | 505 |
| Suntque ea quæ variis æque communia rebus                                              | , , |
| Nomina sunt, gallus veluti, taurusque, supusque,                                       |     |
| Singula quæ plures res significare videmus                                             |     |
| Ejuldem quæ sunt consortes nominis æque,                                               |     |
| Natura sed dissimili, longeque remota.                                                 | 510 |
| His nostris nullus locus in sermonibus esse                                            | ,   |
| Debet, ubi verum certando hinc quæritur, atque hinc,                                   |     |
| Extra quam si jam distincte accepta ferantur.                                          |     |
| Nec vero hoc ignorandum est, plerosque minores                                         |     |
| De iis ita disseruisse, ausi ut sint dicere, nomen                                     | 515 |
| Equivocum equivocans, at rem equivocum equivocatum,                                    | , , |
| Nominibus quæ barbariem redolere videntur                                              |     |
| Quamdam, sed quæ rem pulchre monstrare videmus.                                        |     |
| Contra, quæ veteres dixere synonyma Graji,                                             |     |
| Univoca hæc nostris placuit dixisse quibusdam:                                         | 520 |
| Recte in sermonem possis tu admittere, quorum                                          |     |
| Nomen commune est, eadem naturaque prorsus.                                            |     |
| Bos velut, atque elephas, & milvius, accipiterque,                                     |     |
| Quippe quod hæc animans nomen complectitur omnia,                                      |     |
| Idque suam impartitur vim, si finire velimus.                                          | 525 |
| Sed propriis distincta tamen sunt singula per se                                       |     |
| Ipía notis, ea seu mavis discrimina dici.                                              |     |
| Hæc quoque item vulgo simili ratione secant, ut                                        |     |
| Univocata vocent quædam, univocantia quædam:                                           |     |
| Univoca univocata vocant, quæ sæpe videre est                                          | 530 |
| Uni non eadem atque eidem subjuncta vocablo,                                           |     |
| Ab genere ut species omnes quas constat oriri.                                         |     |
| Univocum vero univocans id dicere nomen                                                |     |
| Consuerunt, hæc cui communiter omnia subsunt.                                          |     |
| Hæc præter, sunt quæ dixere paronyma Græce,                                            | 535 |
| Nostra tu lingua denominitantia dicas;                                                 |     |
| Suntque ea, solo ab eis quæ sunt distantia fine,                                       |     |
| Unde ea deducta esse, ac derivata, palam sit.                                          |     |
| A forma ceu cum formosum dicimus, atque                                                |     |
| Fortunatum a fortuna. Polyonyma vero                                                   | 540 |
| Sunt quæ diversis unam rem vocibus æque                                                |     |
| Significant, primæ veluti, victoria, palma.                                            |     |
| Hæc ex adverso ambiguis opponimus, illa                                                | 37  |
|                                                                                        |     |

| Voce una quod plura notant, hæc pluribus unam           | . 1         |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Nominibus rem diversis signare videmus:                 | 545         |
| Cujus marra, bidensque modi est, rastrumque, ligoque;   | <b>)</b> T) |
| Hæc tamen etst aliquid forsan differre putantur.        |             |
| Univocis, contra, opponunt heteronyma, quippe           | 1.          |
| Ejusdem quod sint naturæ, ac nominis illa,              |             |
| Atque eadem unius generis ab origine ducta:             | 550         |
| His, contra, sit dissimilis natura, genusque.           | ,,-         |
| Arbor ut est, pallorque. genus namque arboris exstat    |             |
| Planta: color vero, contra, est palloris origo.         |             |
| Præter ego hæc etiam possim tibi multa referre          |             |
| Thesauris veterum e Grajûm desumta vetustis;            | 555         |
| Conjunctim ut dici quædam, quædamque seorsus:           | ,,,         |
| Dici etiam de subjecto nonnulla, tamen quæ              |             |
| Ipsa in subjecto non sint: nonnulla vicissim            |             |
| Esse in subjecto, quæ non tamen ipsa queamus            |             |
| Dicere de subjecto ulla ratione, modove.                | 560         |
| Contra, etiam quædam, in nullo quæ ut diximus esse      | , 00        |
| Subjecto, sic de subjecto dicere non sit.               |             |
| Dici porro autem de alio esse id, quando supernis       |             |
| Attribuunt, quorum natura est, infera uti sint:         |             |
| Esse in subjecto interdum sic accipi, uti rem,          | 565         |
| Subjecta ipsa suo adveniens quæ extrinsecus hæret       | , ,         |
| Diversorum etiam generum, non unaque quorum             |             |
| Sit series diversa etiam, discrimina, forma,            |             |
| Esse; sed hæc digito tantum ostendenda putavi.          |             |
| Natura, ut priscis suit appellata Latinis,              | 570         |
| Sive, ætas ut posterior, Substantia, dixit,             | ) / ~       |
| Sive Essentia ( quando & sunt qui hoc nomen ei dant )   |             |
| Naturam quoties stantem per se indicat, ac rem,         |             |
| Constans per se est res, nulliusque indiga reii         |             |
| Alterius, rerum in numero ut consistere possit.         | 575         |
| Vestitur tamen, ac veluti formam accipit ex his         | ,,,         |
| Accersita aliunde aliis quæ rebus inhærent;             |             |
| Quippe etenim non sunt nisi quædam extraria rerum,      |             |
| Nimirum ipsarum moles, variique colores,                |             |
| Et quæ sunt hujus generis, quæ cernere quisque          | 580         |
| Corporis intendens oculorum lumina possit.              | ,           |
| Hoc puræ primum numerantur in ordine mentes,            |             |
| Sideraque, atque elementa etiam, atque animantia, & omn | es .        |
| Plantæque, lapidesque, inque imis abdita terræ          |             |
| Visceribus, cura divûm custode, metalla                 | 585         |
| Nequicquam, quando humanæ solertia mentis,              | , ,         |
| Atque labos illa in lucem protraxit apertam,            |             |
| Tingue tabos ma in facem promate apercam;               | de          |

| Unde neces variæ lunt polt ac bella lecuta,                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plurimaque humanas mire turbantia mentes:                                                       |           |
| Et qui amplum horrendum interdum per inane frementes,                                           | 590       |
| Dum magnis longas quatiunt plangoribus alas,                                                    | 12-       |
| Mortales, venti violento turbine terrent.                                                       |           |
| Tum quæ præterea in cælo sublime creantur,                                                      |           |
| Ros, imber, canæque nives, gelidæque pruinæ,                                                    |           |
| Et grando inclemens nitidarum maxima frugum                                                     | 595       |
| Pernicies, gladii horribiles, capræque, trabesque,                                              | ,,,       |
| Et que preterea quis dicere plurima posset                                                      |           |
| De genere hoc adde huc etiam genus omne liquorum,                                               |           |
| Et quæ vitali sunt corpora luce carentum,                                                       |           |
| Quæque carent numero in vita diversa, velut sunt                                                | 600       |
| Fundorum instrumenta, atque instrumenta domorum,                                                | 000       |
| Et quicquid varios ad vitæ pertinet usus,                                                       |           |
| Remique, scalmique cavi, tonsæque natantes;                                                     |           |
| Denique queis varie mensas onerare solemus.                                                     |           |
|                                                                                                 | 605       |
| Illa quidem antiquis varia est substantia quam nec                                              | 00}       |
| Recte ullo de subjecto quis dicere possit,<br>Nec subjecto ulli adveniens extrinsecus hæret,    |           |
|                                                                                                 | lane      |
| Quidam ut homo, quidamque ut equus, Xanthus, Balius                                             | ique,     |
| Quæque nesas descendentem est in plura secare.                                                  | 610       |
| Altera ea est formas quæ intra se amplectitur omnes:                                            | 610       |
| Insunt naturæ primæ quibus, & genera earum                                                      |           |
| Formarum, exempli caussa, ut sunt fraxinus arbos,                                               |           |
| Et genera, & species aliæ, natura sed ipsa hæc                                                  |           |
| Nil habet ex adverso illi quod pugnet & obstet.                                                 | 1         |
| Idque ejus proprium, ut sedes queat esse duorum,<br>Alternis tamen ac vicibus variantibus inter | 615       |
|                                                                                                 |           |
| Sefe, quorum ex adverso natura repugnet;                                                        |           |
| Ambo ut re pariter nequeant consistere in una.                                                  |           |
| Inde ea vis, ut nec quicquam procrescere possit,                                                | 600       |
| Nec minui neque enim admittit magis illa, minusve.                                              | 620<br>Mr |
| Namque alicunde quid est quod quisquam illi addere pos                                          | .116 9    |
| Quo natura magis vere queat illa vocari?                                                        |           |
| Quid minui, minus illa isto ut sit nomine digna?                                                |           |
| Quippe etenim investes pueros, augescere quorum                                                 | 600       |
| Corpora paullatim, vires, roburque videmus,                                                     | 625       |
| Mole quidem vere dicas differre: sed horum                                                      |           |
| Ipsa tamen vi immota manet natura suapte:                                                       |           |
| Cumque puer cantare queat, clamare, tacere,                                                     |           |
| Atque amplas etiam tibi persultare plateas,                                                     | 600       |
| Dum virgam adductis equitem moderatur habenis                                                   | 630       |
| Instabilem, & summo prælonga in pulvere cauda                                                   | Ducen-    |
| Tom. II.                                                                                        | /uccu-    |

| Ducentem tortos simulantia signa chelydros:             |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Sive domi in strato, pictisque tapetibus intus,         | -     |
| Scu sub divo etiam, ramisque sub arboris altæ,          |       |
| Quam supra volucres concentibus aera mulcent,           | 635   |
| Luminibus clausis dulci oblanguescere somno,            | ٠, ر  |
| Et cædi interdum, & lacrimis madida ora rigare,         |       |
| Aut teneros tremulo risu quoque concutere artus;        |       |
| Hæc quamvis tam multa queat facere ille, patique,       |       |
| Nulla tamen talis faciet variantia reii,                | 610   |
| Quominus illa eadem semper natura sit ejus,             | 640   |
| Cui nihil addere uti, sic delibare nihil sit.           |       |
| Hoc primo rerum ducemus ab ordine fines,                |       |
| Certum intra spatium cum quid cohibere volemus.         |       |
| Hos nato has est animal rationic agenum                 |       |
| Hoc pacto, bos est animal rationis egenum,              | 645   |
| Quod solum e cunctis aliis mugitibus aptum est          |       |
| Edendis fcieris tamen hic, non esse necesse             |       |
| A primo latere ut generis per cuncta sinistri           |       |
| Quam finis speciem circum discrimina ducas              | / / - |
| Ordinis illius species in quo illa locata est.          | 650   |
| In geminas porro formas natura fecatur,                 |       |
| Corpoream, atque illam prorsus quæ est corporis expers. |       |
| Quæ cerni, tangive potest, hanc corporis esse           |       |
| Participem dicas: contra, est ea corporis expers        |       |
| Quæ visum sugit, & tactus est muneris exsors,           | 655   |
| Menteque percipitur tantum, est ut spiritus, ac mens,   |       |
| Ut lemures, animæ, manes, geniique, laresque,           |       |
| Dicere quæque hujus generis tibi plurima possem.        |       |
| Duplex ipsa autem natura est corporis; una              |       |
| Simplex, composita ac permixta est altera. simplex      | 660   |
| Est ea quæ non ex elementis constat, uti sunt           |       |
| Bisdeni supra cæli quos dicimus orbes,                  | ,     |
| Sive uno plures illos quis credere malit:               |       |
| Quæque elementa etiam numero bis bina videmus,          |       |
| Ignem, auramque levem, humorem, terramque nigrantem:    | 665   |
| Errantumque globos stellarum quinque, facemque          | ,     |
| Igniferam Phœbi, & nocturnæ lampada Lunæ,               |       |
| Et quæcumque alto splendent astra ignea cælo,           |       |
| Arcturum, pluviosque Hædos, septemque Triones.          |       |
| Compositum, seu concretum est, elementa quod ipsum      | 670   |
| Progenerant, ac materies conflare suevit.               |       |
| Atque hoc est duplex. siquidem sunt corpora quædam      |       |
| Quæ perfecta cluent, & quæ imperfecta vocarunt.         |       |
| Corpora sunt perfecta, animo quæ prædita, sunt &        |       |
| Quæ non prædita, porro ex his quæ prædita, quæque       | 67    |
| $\mathbf{D}_{\mathbf{I}}$                               | ce-   |

| Dicere recte etiam vitalia possumus, illa              |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Sunt quæ vescendi natura prædita, quæque               |      |
| Esse vides & alescendi per se omnia prorsus.           |      |
| Illud vero animo perhibent animave carere              |      |
| Quod dulcis vitæ atque aurai simplicis expers,         | 680  |
| Cuique foris venit, atque aliunde, ut crescere possit. |      |
| Corpora sunt animata autem, quæ prædita sensu;         |      |
| Et quæ etiam, contra, nullis sunt sensibus aucta.      |      |
| Illa ferunt sentire quibus natura dat, ut quid         |      |
| Accedens aliunde queant perferre patique:              | 685  |
| Id vel consilio pollet, rationeve, uti gens            |      |
| Humana est, mentem ætheriis quæ traxit ab oris;        |      |
| Unde Plato, unde & Aristoteles, Ciceroque, Catoque,    |      |
| Innumerique alii, quos nil memorare necesse est:       |      |
| Omnis vel penitus etiam rationis egenum,               | 690  |
| Squamigeræ veluti pecudes, & cuncta natantum           |      |
| Corpora sunt, culices veluti, ranæque loquaces,        |      |
| Serpentes variæ, jaculique, & diplades, & quæ          |      |
| Corporis ex habitu, formaque, insecta vocamus,         |      |
| Ut vespas, ut apum reges, populosque volantes.         | 695  |
| Sunt qui ita distribuunt animatum corpus, & auctum     |      |
| Sensibus, ut dicant animans partim esse, animantis     |      |
| Partim naturæ in medio fruticisque, quod ipsi          |      |
| Lingua zoophytum patria dixere Pelasgi,                |      |
| Spongia ut cst, utque ipsa etiam est urtica marina,    | 700  |
| Quæ ad se accedentes propius sentire putantur.         | •    |
| Experti sensus subjuncta est planta, tribus quæ        |      |
| Inter se varie est distinctis prædita formis;          |      |
| Arbore; ut est cerasus, citrusque, & Punica malus,     |      |
| Et lauri, & coryli, & procero stipite palmæ:           | 705  |
| Herbâ; malva velut, lactuca, legumina, porra,          |      |
| Radices, olera, ac fruges, frumentaque, farque,        |      |
| Seminaque, & flores variorum mille colorum:            |      |
| Postremo, frutice; ut rubus est, ac lenta genista,     |      |
| Et fluida incautas olim captura volucres,              | 710  |
| Quæque alte in ripis surgit sluvialis arundo,          |      |
| Lentiscusque habilis purgandis dentibus, & rhus,       |      |
| Quemque vides passim rorem storere marinum.            |      |
| Cassum animo est id quod vitali lumine cassum est:     |      |
| Omnia sunt tamquam generi huic subjuncta metalla,      | 715  |
| Quæque cavis terræ penitus fodiuntur in imis;          |      |
| Sulphur ut est, aurumque, ac duri lamina ferri,        |      |
| Sal, nitrum, argentum, ac liventis pondera plumbi,     |      |
| Et vesci grumi salis, & quæ plurima demum              |      |
| C 2                                                    | Quæ- |

| Quærenti res, nullius reperire negoti est;             | 720 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Et lapides, quorum vivos hos dicimus esle,             |     |
| Seu naturales, veluti quas dicimus omnes               |     |
| Gemmas, berillus velut est, amethystus, acathes,       |     |
| Quique rubore oculos hilarat flammante pyropus,        |     |
| Herbarum & virides succos imitata zmaragdus;           | 725 |
| Et qui longinquis Magnetum advectus ab oris            |     |
| Monstrifice vertit se admoti ad corpora ferri;         |     |
| Ut cautes, ut saxa, cavæ rupes, silicesque,            |     |
| Magnorumque domos crustantia marmora regum:            |     |
| Hos coctos, veluti vitrum, lateres, crystallum.        | 73à |
| Tum quos alma creat rerum natura liquores,             |     |
| Ut Bacchi latices, ut lac, ut dulcia mella,            |     |
| Et quovis ut qui est animantum in corpore sanguis,     |     |
| Ut fontes, gelidique lacus, crassæque paludes,         |     |
| Stagnaque, & assiduo labentia slumina cursu.           | 735 |
| Imperfecto ea subjiciunt quæ sueta moveri              |     |
| Aeris in celsis regionibus esse videmus,               |     |
| Ut tonitru, ut rapidum fulmen, calidique vapores,      |     |
| Et fera terrifici minitantes bella cometæ,             |     |
| Ut nix, ut pluvia, ut grando, ros, atque pruina;       | 740 |
| Et quæ præterea ferri sublime videntur,                |     |
| Aer ut est, rutili ut contorti turbinis ignes;         |     |
| Calx, lateres, vitrum, & domuum queis tecta parantur;  |     |
| Sal, panis, condimentum, ac genus omne placentæ,       |     |
| Ceteraque ex genere hoc, quæ quamvis arte juventur,    | 745 |
| Nec fiant, opera nisi præcedente ministra,             |     |
| Perficit at natura tamen, quoniam illa putarunt        |     |
| Ordine ab hoc quidam non secernenda. sed & sunt        |     |
| Qui, quod eis nomen rerum det tertius ordo,            |     |
| Pugnantes in eo dicunt debere reponi.                  | 75° |
| Jam Quantum est quod vim dixi, numerumve, modumve      |     |
| Suetum appellari, varie prout scilicet illis           |     |
| In rationem apte caderet, formamque loquendi,          |     |
| Prima fuit linguæ quibus olim cura Latinæ.             |     |
| Est, ipsam rerum molem, numerumve quod intra           | 755 |
| Se cohibet, quorum hoc dejunctum dicimus, illud        |     |
| Conjunctum. conjunctum autem vocitare solemus,         |     |
| Communi cujus junguntur limite partes                  |     |
| Inter se, extremum ut qui cernitur unius, is sit       |     |
| Principium unde, suumve caput, contra, altera ducat.   | 760 |
| Dejunctum est, cujus communi limite non lunt           |     |
| Connexæ inter se partes, valideque revinctæ.           |     |
| Atque utrumque duplex; namque est quod permanet: hæ in | nt  |
| T                                                      | res |

| Tres numero species distinctæ; linea primum,         |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Inde superficies, extremum sive, & id, olim          | 765    |
| Romulidæ propria corpus quod voce vocarunt.          |        |
| Linea id in longum est si quis quid porrigit, & quod |        |
| Si sit qui latum, aut crassum ausit dicere, is omni  |        |
| Avius a vera longe ratione recedat.                  |        |
| Porro illa aut recta prorsum protenditur, est ut     | 770    |
| In partes circum geminas quæ dividit æquas,          |        |
| Ut pes, ut cubitus, passusque, & pertica, & ulna,    |        |
| Et stadium, quæque in genere hoc sunt plurima porro: |        |
| Aut pravis contra facta est ea ductibus, ut sunt     |        |
| Lingua quas nostra spiramque, arcumque vocamus.      | 775    |
| Illa superficies vero appellabitur, in qua           |        |
| Et longa, & lata nihil est quod dicere crassum       |        |
| Quis queat; & duplici natura ea constat, ita ut sit  |        |
| Altera plana, æquor recte quam dicimus, hoc quod     |        |
| Æquatis pariter spatiis expansa patescit;            | 780    |
| Area ut est, ut sunt plani spatia extima campi:      | •      |
| Altera non æquis spatiis porrecta, velut sunt        |        |
| Testudo, fornixque etiam, cameræque, tholique.       |        |
| Hæc etiam duplici facie est: quod concava quædam,    |        |
| Vasis ut interior pars est curva ipsa rotundi:       | 785    |
| Quædam etiam quam convexam dixere vocantes;          | • •    |
| Estque ea quæ se oculis spectandam porrigit extra.   |        |
| Corpora porro ea sunt soliti quæ longa vocare,       |        |
| Et lata, & quæ crassitie sunt prædita, quorum        | •      |
| Partim sunt specie, atque habitu perfecta rotundo,   | 790    |
| Ut pila, uti globus est, ut cæli forma profundi:     | • •    |
| Angellis partim prostantibus, ut cubus, utque        |        |
| Pyramis est, rhombusque volubilis, atque cylindrus.  |        |
| Hic te id nequaquam vero ignorare velim jam          |        |
| Esse mathematicum corpus, quod dicimus illud         | 795    |
| Quod magnum recte dictum est tantummodo, & omni      |        |
| Est a materia sejunctum, se-que-gregatum;            |        |
| Quodque animi solo injectu quis percipit, ac vi      |        |
| Sensiferos quod se motus supra efferat omnes.        |        |
| Mobile porro autem, corpus dicemus id esse           | 800    |
| Quod certo quodam in situ consistere suetum est,     |        |
| Ejus nos formæ motum, tempusque vocamus.             |        |
| Isque ipse est triplicis naturæ motus, & una est     |        |
| Ejus directo qui tendit limite; itemque              |        |
| Illius altera qui in circum sinuatur; & ejus         | 810    |
| Tertia quæ ex horum juncto conflatur utroque.        |        |
| Horum elementa trium primo consueta moveri           |        |
| *                                                    | Cerni- |

| Cernimus esse, ut aquæ tendunt, terræque deorsum,    |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Aer, atque levis sursum sese incitat ignis,          | 0    |
| Stelliferi ipsi autem in gyrum sese ætheris orbes    | 815  |
| Assidua rapidi æternum vertigine torquent.           |      |
| At quæ anima, & dulci sunt prædita corpora vita,     |      |
| Quamlibet in partem hæc vero sunt sueta moveri,      |      |
| Nimirum prorsum, rursum, sursum, atque deorsum,      |      |
| Extra quam si sint quibus ex his invida quosdam      | 820  |
| Concessos aliis motus natura negavit;                | /    |
| Ut certis affixa locis quæ cernimus, & quæ           |      |
| Exiguo sunt, nec bene certo prædita sensu.           |      |
| Temporis ipsæ autem partes sunt mensis, & annus,     | ٠    |
| Horæque, hebdomadæque etiam, noctesque, diesque,     | 825  |
| Et quæ præterea ex genere hoc quis plurima possit    | :    |
| Dicere, Olympiades veluti sunt, lustraque, & zerz.   |      |
| Posterius totidem ipsum etiam comprendere formas     |      |
| Certum est, quæ numerus sunt, atque oratio. porro    |      |
| Quem dixi numerum, is fuerit collectio quædam        | 830  |
| Multarum Graja monades quas voce vocarunt;           |      |
| Et mihi fas non est hic expressisse Latine.          |      |
| Accipienda tibi hic vero est oratio, uti sit         | 4    |
| Longarum, ac brevium modulatio connectentum,         | ~ .  |
| Quarum disjunctæ sint quævis, se-que-paratæ,         | 835  |
| Nec mensura eadem sit temporis omnibus una.          |      |
| In digitis hæc jungendis versatur, & iis quos        |      |
| Spondeos Graji, atque appellavere trochæos,          | - ** |
| Inque aliis pedibus multis, adhibere poetæ           |      |
| Pangendis quos carminibus consuesse videmus;         | 840  |
| In cantu, melicisque sonoribus, harmoniisque;        | •    |
| In versu, quales soliti sunt condere vates           | -    |
| Suaviloqui, ut nostras dulce obversentur ad aures.   |      |
| Mensuras series intra hæc se continet omnes,         |      |
| Arida per quas metimur, vel liquida quæque;          | 845  |
| Sunt cyathus veluti, ac sextarius, amphora, & urna,  |      |
| Et quæ nomina ponderibus sunt indita, uti sunt       |      |
| Uncia, libra, triens, quadrans, bes, atque talentum: |      |
| Præcipue hac numeri quoque sunt in classe locati,    |      |
| Est unum velut, atque duo, sunt mille, decemque,     | 850  |
| Ternio, senio, & his simili quæ prædita forma.       | ,    |
| Sed millesimus, & centesimus, atque secundus,        |      |
| Et primus non in serie hac censenda videntur;        |      |
| Sed collatorum debent in classe locari.              |      |
| Tum quæ ctiam est numeris constans oratio, de qua    | 855  |
| Plurima dicendi veteres scripsere magistri,          |      |
|                                                      | Et   |

| Et quidam e nostris etiam dixere minores.                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rhythmus, & ipsa etiam modulatio, musica, & id quod                                                        |       |
| Ad versus etiam pangendos pertinet omne.                                                                   |       |
| Huic summæ certe nihil est quod pugnet, & obstet:                                                          | 860   |
| Quippe etenim parvum ac magnum contraria non sunt,                                                         |       |
| Et debent intra quæ sunt collata referri.                                                                  |       |
| Nec nox, atque dies; quoniam privantia sunt hæc.                                                           |       |
| Quin neque adaugescit quicquam, neque deperit illi;                                                        |       |
| Idque ejus proprium est, ut res dicantur ab illa                                                           | 865   |
| Æquales, vel inæquales, parium impariumque.                                                                | - ,   |
| Hinc etiam ratio exoritur certissima rerum;                                                                |       |
| Quod genus est numeri numeris, atque gregi grex,                                                           |       |
| Et quæ præterea possis tu multa videre.                                                                    |       |
| Hinc ita quapropter nobis finire licebit,                                                                  | 870   |
| Plana superficies ager est Cereri apta serendæ;                                                            | - / - |
| Tum quæ præterea multa huc quoque tu addere possis.                                                        |       |
| Rebus inesse situs porro dicetur in illis                                                                  |       |
| Quarum pars quæque in certa sit sede locata,                                                               |       |
| Linea ut est, pars extima ut est, tempusque, socusque.                                                     | 875   |
| Hoc numerus caret, hoc tempus, caret ipsa loquela;                                                         | / )   |
| Tempus enim fugit, & volat irrevocabile verbum,                                                            |       |
| Nec post se ulla sui vestigia certa relinquit.                                                             |       |
| Sed neque in ipso etiam numero situs est potis esse,                                                       |       |
| Nec numeri certa est pars, quam quis cernere possit.                                                       | 880   |
| Porro vis unde hoc quantum, vel quale vocamus,                                                             |       |
| Hoc certo distat discrimine, quod prior illa                                                               |       |
| Dividuam rem, posterior non dividuam rem                                                                   |       |
| Significant. quantum illa creat: parit altera quale.                                                       | 884   |
| Quanta vocant magnum, ac parvum, latum, atque profu                                                        |       |
| Et quæ de genere hoc sunt plurima qualia, candens,                                                         | ,     |
| Ac nigrans, trifte, ac lætum, gelidum, calidumque.                                                         |       |
| Illius genus est moles quam dicimus: hujus                                                                 |       |
| Vis quædam ac ratio quale unde hoc dicis, & illud;                                                         |       |
| Sat notum vulgo nomen; sed dicere versu                                                                    | 890   |
| Hic omnis prorsum est nobis sublata potestas:                                                              |       |
| Ni genus id veteres ausis vocitare sequutus                                                                |       |
| Romulidas, quorum castigatissima lingua est:                                                               |       |
| Sed vox hæc auditores confundere posset,                                                                   |       |
| Longe alio plerumque quod est quoque prædita sensu.                                                        | 895   |
| Corporis hæc animi est affectio, formave quædam,                                                           | -//   |
| Consimile unde aliquod nomen progignitur illi;                                                             |       |
| Ab levitate leve est veluti, ab dulcedine dulce,                                                           |       |
|                                                                                                            |       |
| Lætum ab lætitia, & sic cetera quæ ex genere hoc sunt,<br>Estque, aliquos ab qua quales perhibere solemus. | 900   |
| Just Just an day dayes beimpere memas.                                                                     | In    |

| In binas hæc bis formas diducitur, atque Harum quæ prior est, studium seu disposituram, Quæ multis etiam est affectio dicta Latine, Appellant, sua qui tribuunt his nomine rebus;                                                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Appellant, sua qui tribuunt his nomina rebus;<br>Quamquam habitum ac morem hunc placuit dixisse quibusdam<br>Porro habitus, seu mos suerit, plenissima quædam<br>Una in re quavis persectio, quæ data non sit<br>Naturâ, verum longa assuetudine parta,<br>Qua quis agit meditans, & sese exercet ad illam, | . 905 |
| Isque ipse est animi, seu corporis atque habitus qui<br>Est animi, is mediis animi in penetralibus hæret.<br>Hunc cognoscendi vis perficit, ac statuendi:<br>Porro in cognitione sitæ prudentia, & ars sunt.<br>Ars vero si simpliciter percepta sit omnis,                                                 | 910   |
| Nempe & quæ rebus versatur in inspiciendis,<br>Sive in agendo etiam, ac cudendo quodlibet unum,<br>Grammatice velut ac Physice est, ut sidera cæli<br>Quæ notat, ut mores hominum quæ singit, & ut quæ<br>Signa facit rerum varias imitantia formas;                                                        | 915   |
| Tum quas sexcentas valeas numerare deinceps. In decernendo est habitus qui mentis, ubique Ille voluntatis regitur moderantis habenis, Virtutes velut, ac vitia his contraria quæ sunt, Justitia, atque injustitia, & prudentia, quæque                                                                      | 920   |
| Huic ex adverso est posita imprudentia, & omnes<br>Quas alias simili his facie se ferre videbis,<br>Quarum subjectæ partes sunt cuilibet uni<br>Plures; ex ipsis autem virtutibus, usu<br>Sunt partæ quædam, ut modo quas memoravimus; & sunt                                                               | 925   |
| Divino dantur nobis quæ munere quædam. Quod genus alma Fides, & Spes sunt, & pius is quo Intus nos inflammari sentimus Amore, Sæpe sit ut nobis illa antiquissima cura Ut Patris æterni jussis parere velimus                                                                                               | 930   |
| Ex animo, atque ejus nil præponamus honori: Et quæ vivificæ Cælestis simplicis Auræ Doctores soliti sacri sunt Dona vocare. Corporis est habitus vero vis * commoda vitam Sive sacultas ad res opportuna gerendas,                                                                                          | 935   |
| Materna secum nemo quam ducit ab alvo, Sed studio sibi, & assiduo parat ipse labore. Tales esse artes illas nos dicimus omnes Quas quæstus caussa vilis plebecula tractat, Ut sullonica, ut est sutoria, ut illa hominum quæ                                                                                | 940   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ex-   |

| Exercet nitida torpentia membra palæstra;           | 945   |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Quæque graves duro terras molitur aratro,           | - 1,  |
| Et pandis etiam quæ navibus æquora sulcat;          |       |
| Tum quas de genere hoc centum numerare licebit.     |       |
| Robur, & excellens raræ præstantia formæ,           |       |
| Visque ea qua rapidis cursu contendere ventis       | 950   |
| Quis valeat, cursuque leves prævertere cervos.      |       |
| Officiorum etiam huic subjungunt nomina, & illa     |       |
| Unde scias in qua se quis tractaverit arte,         |       |
| Juris uti consultus, uti geométra, poeta;           |       |
| Et quæ plurima * generis quis dixerit hujus.        | 955   |
| Porro affectio quæ supra, seu dispositura           | - , , |
| Appellata fuit nobis, nihil illa videtur            |       |
| Este aliud quam nondum habitus perfectus ad unguem, |       |
| Sed plane potius quidam rudis in-que-cohatus,       |       |
| Et quem propterea haud ægre inde avellere possis    | 960   |
| Nixus ubi est, quod non ita sit radicibus altis,    |       |
| Ille velut, jam firmatum quem diximus esse.         |       |
| Hoc etiam in numero valeant ca rite reponi          |       |
| Omnia quæ huc illuc facili sunt prædita motu;       |       |
| Tempestas velut ac sudum, febrisque, rigorque:      | 965   |
| Hoc quoque in genere est frigere, calere, tepere,   |       |
| Mobilis omnibus his quod inest affectio quædam.     |       |
| Hanc nihilominus, atque habitum variare videre est; |       |
| Virtutum, ac vitiorum etenim perceptio quædam       |       |
| Est mediocris, & est etiam cujuslibet artis         | 970   |
| Hæc eadem, rerumque aliarum consuetudo,             |       |
| Quæ tractu nondum ætatis firmata vetusto est.       |       |
| Est huic diversum generi genus illud in hacce       |       |
| Summa, quod Naturalis plerisque Potestas            |       |
| Dicitur iis qui sunt externa voce locuti.           | 975   |
| Hæc eadem fuit antiquis Vis dicta Latinis,          |       |
| Seu certam motus quidam proclivior ad rem,          |       |
| Vel propensio, quam sequitur sic proximus actus,    |       |
| Ut facile arenti in stipula comprenditur ignis.     |       |
| Est & debilitas naturæ quæ perhibetur:              | 980   |
| Est etiam naturalis vis, certa facultas             |       |
| Corporibus data, sive animis ipsa omniparente       |       |
| Rerum ab natura, veluti mens, atque voluntas,       |       |
| Ingenium, & memori motus qui in mente residunt;     |       |
| Humanam ut gentem lætos posse edere risus:          | 985   |
| Polle ignem siccare; & aquam humectare liquentem:   |       |
| Noltros iteliam animos ad bellum accendere Martis:  |       |
| Posse boves mugire, & equos hinnire, volúcres       |       |
| Tom. II. D                                          | Cor-  |

| Corpora per cælum pennis librare, per undas                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Neptuni vitam mutas agitare animantes;                                               | 990  |
| Radicem turpes ebuli sanare podagras,                                                |      |
| Et gregibus scabiem sluvios curare salubres:                                         |      |
| Esse levem paleam, & fragilis translucida vitri                                      |      |
| Corpora, liventis durissima robora ferri:                                            |      |
| Terrestris tardum esse gradum testudinis, esse                                       | 995  |
| Velocem leporum, atque canum, quos sæpe videmus                                      | 773  |
| Momento spatia immensi transmittere campi.                                           |      |
| Femina, vir, mas, & juvenis, puer, atque puella,                                     |      |
| Ipsa senecta etiam, atque evo florente juventa                                       |      |
| Collata inter sese non accepta, velimus                                              | 1000 |
| Nomina ad hanc valeant speciem quæ rite referri.                                     | 1000 |
| Sunt quæ præterea multa his attexere possem;                                         |      |
| Verum hanc quo liquido valeas pernoscere formam                                      |      |
| Quali natura sit prædita, quæ memorata                                               |      |
|                                                                                      | 1005 |
| Sunt exempla supra mihi, sunt satis illa, superque.                                  | 1005 |
| Jam vero naturalis quæ dicitur esse<br>Debilitaes augudom in robus vis mange videtur |      |
| Debilitas, quædam in rebus vis manca videtur                                         |      |
| Naturæ, & veluti contra pugnantia quæ fit,                                           |      |
| Ejus seu quidam ceu desicientis aborsus.                                             | 1010 |
| Hoc genus, indocile ingenium est, oblivio, languor,                                  | 1010 |
| Nostros interdum affectos qui præpedit artus,                                        |      |
| Edere ne motus valeant sibi convenientes;                                            |      |
| Et non absimili facie quæ prædita plura                                              |      |
| Naturæ rerum in gremio curta esse videre est.                                        | -0.5 |
| Nam naturarum quædam instrumenta velut sunt                                          | 1015 |
| Posta in eis, ipsas varie afficientia quæ sunt;                                      |      |
| Herbarum quando succus, frigusque, calorque                                          |      |
| Instrumenta homini sunt, per quæ sæpe necantur,                                      |      |
| Amissumve queant ægri reparare vigorem.                                              |      |
| Tertia quæ serie species comprenditur hacce,                                         | 1020 |
| Perturbatio dicitur, & quædam vis rite Latine,                                       |      |
| Per res quæ se distendens affecta vocatur.                                           |      |
| Perturbatio porro repentina est mutatio quædam.                                      |      |
| In plures vero hæc formas dispescitur, ut vis                                        |      |
| Illa modo, affectam quam diximus appellari;                                          | 1025 |
| Namque animi quædam, quædam sunt corporis. at quæ                                    |      |
| Sunt animi, ad fontes referunt hæc quattuor omnes,                                   |      |
| Unde alias deinceps formas exsistere, nemo                                           |      |
| Non videt, atque ideo tibi nil memoremus oportet.                                    |      |
| Lætitia, & metus, & dolor hæc sunt, atque libido,                                    | 1030 |
| Imis quæ commoti animi in penetralibus ortæ                                          |      |
| Dum quid plus nimio varians sequiturve, sugitve,                                     | -    |
|                                                                                      | In   |

| Totius humanæ vitæ dux, dia voluptas, Et turpis facies, faciesque objecta decori, Omnia quæque Latini animum afficientia dicunt, Nostra ea sunt intus varie quæ pectora pulsant, Tranquillamque solent animi turbare quietem. Ipsi sunt motus turbati corporis, hi sunt Qui corpus, sensusque agitant qui corporis omnes, Non illud, sensus quo quis quid percipit autem, Non plantatio uti, fatiove, aut vussio; non quæ Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent sungive, pative. Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussi anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In mare uti venti, in nobis fera prœlia miscent.<br>Quippe etenim fortuna favens, adversa vi, & ipsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Omnia quæque Latini animum afficientia dicunt, Nostra ca sunt intus varie quæ pectora pulsant, Tranquillamque solent animi turbare quietem. Ipsi sunt motus turbati corporis, hi sunt Qui corpus, sensusque agitant qui corporis omnes, Non illud, sensus quo quis quid percipit autem, Non plantatio uti, satiove, aut vulsio; non quæ Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent fungive, pative. Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, fulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur codem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit, | Totius humanæ vitæ dux, dia voluptas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1035   |
| Nostra ea sunt intus varie quæ pectora pulsant, Tranquillamque solent animi turbare quietem.  Ipsi sunt motus turbati corporis, hi sunt  Qui corpus, sensusque agitant qui corporis omnes, Non illud, sensus quo quis quid percipit autem, Non plantatio uti, satiove, aut vulso; non quæ Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent fungive, pative.  Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque: Aures afficiunt sonitus, vox, tussi anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod duscedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cenuntur codem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Ipfi funt motus turbati corporis, hi funt Qui corpus, sensusque agitant qui corporis omnes, Non illud, sensus quo quis quid percipit autem, Non plantatio uti, satiove, aut vulso; non quæ Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent fungive, pative. Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, fulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ muscent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur codem. Excepto, inter se nisi jam collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt musta vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædata rara  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                           | Nostra ea sunt intus varie quæ pectora pulsant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Qui corpus, sensusque agitant qui corporis omnes, Non illud, sensus quo quis quid percipit autem, Non plantatio uti, satiove, aut vusso, non quæ Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent fungive, pative. Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessum; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & sumen, splendor, sulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussi anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu esse videntur, Excepto, inter se nisi jam collata vesimus Accipere, hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus vesuti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; vesut sunt Jam vero in genere hoc, quæ vis asfecta vocatur, Petturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tranquillamque solent animi turbare quietem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Non illud, sensus quo quis quid percipit autem, Non plantatio uti, satiove, aut vulso; non quæ Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent sungive, pative. Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cellata velimus Accipere, hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ipsi sunt motus turbati corporis, hi sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1040   |
| Non plantatio uti, satiove, aut vulsio; non quæ Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent sungive, pative. Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, fulgorque, nitorque: Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur codem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Qui corpus, sensusque agitant qui corporis omnes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Horum denique consimili sunt prædita forma, Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent fungive, pative. Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & assperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, assprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara. Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non illud, sensus quo quis quid percipit autem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Quandoquidem hæc rite in summis numerabimus illis Nomine quas proprio perhibent sungive, pative.  Sunt ea quæ varie sensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, fulgorque, nitorque: Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & assperitas sensu cernuntur codem. Excepto, inter sensis jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, assprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non plantatio uti, iatiove, aut vullio; non quæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Nomine quas proprio perhibent fungive, pative.  Sunt ea quæ varie fensus sunt apta movere  In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est,  Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt;  Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque,  Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque.  Aures afficiunt sonitus, vox, tussi anhela,  Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque,  Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela  Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures,  Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit.  Ipsas porro autem nares adjectus odorum  Tangit, & admoti aut contristant ora sapores,  Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu.  Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur,  Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor.  Mollitiem porro tactus dijudicat; atque  Lævor, & asperitas sensu cernuntur codem.  Excepto, inter se nisi jam collata vocemus;  Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur,  Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo  De genere hoc homines soliti sunt multa vocare,  Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus,  Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt  Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso,  Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur,  Perturbatioque, inter se hoc differre videntur,  Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Horum denique consimili sunt prædita forma,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Sunt ea quæ varie fensus sunt apta movere In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussi anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque afsectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quandoquidem hæc rite in lummis numerablmus illis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1045   |
| In genere hoc: si quicquam aliud, genus omne colorum est, Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque: Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nomine quas proprio perhibent fungive, pative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Qui nostros feriunt oculos, visumque lacessunt; Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis asfecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | an.    |
| Sunt veluti nigror, & candor, pallorque, ruborque, Et lux, & lumen, splendor, fulgorque, nitorque. Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oni noftwar farium and a military genus omne colorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eit,   |
| Et lux, & lumen, splendor, sulgorque, nitorque.  Aures afficiunt sonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit.  Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7010   |
| Aures afficiunt fonitus, vox, tussis anhela, Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1050   |
| Balatusque, & mugitus, crepitus, strepitusque, Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara. Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aures afficient (onities way tuffic anhela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Et carmen liquidum, ac veluti jucunda loquela Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit. Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Relativarie & mugitus crenitus Arenitusque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Garrula quam nostras citharæ vox mittit ad aures, Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit.  Ipsas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor.  Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara. Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Et carmen liquidum ac veluti jucunda loquela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Tum quæ plurima de genere hoc comprendere vix sit.  Ipsas porro autem nares adjectus odorum  Tangit, & admoti aut contristant ora sapores,  Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu.  Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur,  Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor.  Mollitiem porro tactus dijudicat; atque  Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem.  Excepto, inter se nisi jam collata velimus  Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus;  Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur,  Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo  De genere hoc homines soliti sunt multa vocare,  Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus,  Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt  Durum, molle, assprum, lene, & quæ corpore denso,  Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur,  Perturbatioque, inter se hoc differre videntur,  Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1055   |
| Iplas porro autem nares adjectus odorum Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu. Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tum que plurima de genere hoc comprendere vix sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,     |
| Tangit, & admoti aut contristant ora sapores, Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu.  Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur,  Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor.  Mollitiem porro tactus dijudicat; atque  Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem.  Excepto, inter se nisi jam collata velimus  Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus;  Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur,  Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo  De genere hoc homines soliti sunt multa vocare,  Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus,  Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt  Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso,  Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur,  Perturbatioque, inter se hoc differre videntur,  Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iplas porro autem pares adjectus odorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Jucundo aut linguæ mulcent templa humida sensu.  Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur,  Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor.  Mollitiem porro tactus dijudicat; atque  Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem.  Excepto, inter se nisi jam collata velimus  Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus;  Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur,  Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo  De genere hoc homines soliti sunt multa vocare,  Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus,  Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt  Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso,  Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur,  Perturbatioque, inter se hoc differre videntur,  Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tangit, & admoti aut contriftant ora sapores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur, Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor. Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor.  Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem.  Excepto, inter se nisi jam collata vesimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus;  Sunt habitus vesuti, atque assectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; vesut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc disserre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quod dulcedo, & amarities genus esse videntur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1060   |
| Mollitiem porro tactus dijudicat; atque Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem. Excepto, inter se nisi jam collata velimus Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc disserre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atque acor, & vesco qui de sale profluit humor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem.  Excepto, inter se nisi jam collata velimus  Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus;  Sunt habitus veluti, atque assectio quæ perhibentur,  Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo  De genere hoc homines soliti sunt multa vocare,  Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus,  Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt  Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso,  Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur,  Perturbatioque, inter se hoc differre videntur,  Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mollitiem porro tactus dijudicat; atque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lævor, & asperitas sensu cernuntur eodem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Accipere. hac ratione etenim, collata vocemus; Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur, Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Excepto, inter se nisi jam collata velimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Accipere hac ratione etenim, collata vocemus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1065   |
| De genere hoc homines soliti sunt multa vocare, Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sunt habitus veluti, atque affectio quæ perhibentur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Quæque gradu deinceps posita inferiore videmus, Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc disserre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frigusque, & calor, & docti quæ Qualia vulgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt Durum, molle, asprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis assecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De genere hoc homines soliti sunt multa vocare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Durum, molle, afprum, lene, & quæ corpore denso, Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quæque gradu deinceps polita inferiore videmus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Et, contra, quæ sunt textura prædita rara.  Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur,  Perturbatioque, inter se hoc differre videntur,  Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atque secunda ideo sunt appellata; velut sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1070   |
| Jam vero in genere hoc, quæ vis affecta vocatur, Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durum, molle, alprum, lene, & quæ corpore denio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Perturbatioque, inter se hoc differre videntur, Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Hæc quod de subito exsistit, subitoque recedit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perturbations inter so has different videnting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Deque repente animum, ac corpus movet, ut timor, atque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hee and de subject or subjective | 7075   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deque repente animum as commo movet un timor att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| D 2 Horror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | To 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Horror |

| Horror desubito gelidos qui concutit artus,             |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Quique genas pallor subito inficit, & rubor, unde       |      |
| Quis pallescere dicitur, atque rubescere, lætus,        | `    |
| Ira percitus, aut subita formidine torpens,             | 1080 |
| Et quæ cetera de genere hoc comprendere non sit:        |      |
| Illa diu, contra, duret, velut invidia est, &           | :    |
| Ambitio, atque amor, atque odium, candorque, nigrorque  |      |
| In gelida nive, & Æthiope, & carbonibus atris;          |      |
| (Quorum habitus tamen in numerum se transdere quadam    | 1085 |
| Posse videmus, eoque ab vitiis distantia dicunt)        |      |
| Quorum posse tamen quædam quandoque vocari              |      |
| Recte habitum sanus nemo abnuat. hæc eadem vis          |      |
| Affecta, aut, veteres veluti dixere Latini,             |      |
| Perturbatio, eo a vitiis discrimine differt,            | 1090 |
| Quod movet illud, at est hujus natura movere.           |      |
| Jam generis species hujus, quæ quarta vocatur,          |      |
| Est ea quæ formam complectitur, atque figuram,          |      |
| Ambo interjecto hoc certo quæ limite distant,           |      |
| Forma quod illorum est animo quæ prædita quædam         | 1095 |
| Effigies, speciesve, hominum velut, atque leonum,       | - ,  |
| Et leporum, & serpentum etiam, nantum, atque volantum   |      |
| Hinc proprie est formosus homo, ac formosa puella;      |      |
| Informes ursi, atque maris deformia monstra.            |      |
| Ipsa figura autem est animo flatuque carentum,          | 1100 |
| Estigies nostris oculis quæ se ingerit illa,            |      |
| Ut cæli, ut terræ, virgultorumque virentum,             |      |
| Cunctorum artificum & manibus quæ facta videmus;        |      |
| Ut tunica, ut domus, ut rastrum est, ut calceus, ut vas |      |
| Quodlibet, ut rapidi currus, lembique volantes,         | 1105 |
| Ut liber, ut mensa, ut sunt quælibet instrumenta,       |      |
| Quælibet ad bellorum usum quibus utimur arma.           |      |
| Nec vero tibi non memori est hoc mente tenendum,        |      |
| Hoc genus interdum, quamquam id non semper, ubique      |      |
| Auctificos, & tabificos admittere motus.                | IIIo |
| Quippe etenim non ut recte, Hic est justior illo,       |      |
| Aio, consimili ratione, Est justior ajam                |      |
| Justitia, aut levior levitas, nec cetera quæ sunt       |      |
| Ex genere hoc proprie, & genus hoc quod diximus esse,   |      |
| Non autem certam ex genere hoc ducentia formam;         | 1115 |
| Crescere quandoquidem hæc værie, & decrescere possunt   |      |
| Omnia, nec suerunt auctu consistere eodem               |      |
| Semper, sed varios mutando assumere vultus.             |      |
| Insunt huic etiam generi contraria, quamvis             |      |
| Non passim. siquidem vitio est contraria virtus,        | 1120 |
| * Inches of Languages ( 1995 Apr. allengalist ( 1997)   | At   |

| At circlo contra nihil est quod pugnet & obstet,       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Nec triquetro, quadrove etiam, rhombo, atque cylindro, |       |
| Quæque his interjecta vides, quæ mutua semper          |       |
| In serie hac comprensa solent absumere sese,           |       |
| In se odiis quod plena vicissim atrocibus ardent       | 1125  |
| Semper, nec pacis leges, nec fœdera norunt,            | •     |
| Fusca velut, velut & quæ pallida cernimus, & quæ       |       |
| Aut croceo sunt, aut viridi contacta colore.           |       |
| Præcipua illa hujus generis nota creditur, hinc quòd   |       |
| Quod simile, & quod dissimile est manare videmus.      | 1130  |
| Quæ cum alio nostri veteres collata vocarunt,          | ,     |
| Sunt ea quæ vinclo inter se junguntur eodem,           |       |
| Inque vicem ex alio est aliud pendere necesse.         |       |
| Omnibus hæc ex ordinibus connexa petuntur.             |       |
| Collatas hoc naturas est ordine primum                 | 1135  |
| Cernere per seriem primæ est quæ proxima, itemque      | 5)    |
| Illam per de qua modo diximus, omnia perque            |       |
| Cetera, quæ bis quinque ferunt primordia vocum.        |       |
| In serie quis naturas conferre secunda                 |       |
| Dicitur, æquali cum non æquale, parique                | 1140  |
| Quando impar, grandi exiguum, primoque secundum,       | •     |
| Ceteraque inter se ex genere hoc componimus omnia.     |       |
| Sic simplum, duplumque etiam, triplum, quadruplumque,  |       |
| Et que talia quis possit permulta referre.             |       |
| In classe huic vero sequitur quæ proxima deinceps      | 1145  |
| Per simile, ac per dissimile est conferre, velut si    | .,    |
| Vatem quis vati urbano componat agrestem.              |       |
| In quarto vero, ac quinto collatio fiat                |       |
| Ordine, si nato patrem componere, & ipsos              |       |
| Si generis soceros, & avis conferre nepotes            | 1150  |
| Quis velit inter se: si denique comparet illos         |       |
| Nati qui, cognatique, affinesque vocantur.             |       |
| Momento illa ex æquali collata vocâris                 |       |
| Nomina, legitimis contractibus indita quæ sunt,        |       |
| Emtio ut est, ut venditio est; sic venditor, atque     | 1155  |
| Emtor; sic etiam sunt conductum, atque locatum;        |       |
| Femina, mas; uxor, conjunx; & amicus amico.            |       |
| Illa ex disparibus, contra, sunt omnia; servus,        |       |
| Et dominus veluti sunt; dux, comes; induperator,       |       |
| Et miles sunt; patroni inter se atque clientes,        | 1160  |
| Discipulique, ac præceptores. & multa modi hujus,      |       |
| Noscenti tibi quæ frustra memorare laborem.            |       |
| Huc referenda etiam discrimina personarum;             |       |
| Ingenuus, liber; servus, libertus, & is quem           | Carri |
|                                                        | Gens  |

| Gens quondam libertinum Romana vocabat. Perque modos alios, ut agendi, sic patiendi, Sic reus actori, atque operi componitur auctor. Per genus illud, Ubi vulgo quod nominitarunt, Vicinum cum vicino conferre solemus.                                                                               | 1165  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Per Quando æquali æqualem, scymnumque leoni,<br>Et teneros canibus catulos, vetulisque puellas,<br>Sic hircis hædos etiam. sed per genus illud<br>Esse Situm proprio auctores quod nomine dicunt,<br>Qui sedet, hunc stanti ex adverso, prona supinis,                                                | 1170  |
| Rectis obliqua, & component dextra sinistris.  Per genus illud Habere quod audis sæpe vocari,  Ditem inopi, annello digitum componimus, arma  Armato, citharæ nervos, capitique tiaram,                                                                                                               | 1175  |
| Quæque modi permulta hujus quis promere posset.  Jam vero in serie quæ sunt comprensa secunda,  Omnia mensuris inter se æqualibus, ac non  Illa ex adverso semper collata videre est.  Sic quis tempora temporibus præsentia consert                                                                  | 1180  |
| Præteritis: sic parva sicet componere magnis;<br>Sic altos etiam montes quoque montibus altis,<br>Et latum campo campum, & quæ multa modi hujus<br>Ipse sibi haud ægre quivis confingere possit.<br>At quæ proxima summa sequens complectitur omnia,                                                  | 1185  |
| Per simile, ac per dissimile hæc collata videmus.  Sic vitium vitio componitur: ipsaque virtus  Virtuti: sic pax bello, pacique vicissim.  Sic pœnæ meritum, sic ars componitur arti:  Sic & plurima, quæ in genere hoc diversa videre est,                                                           | 1190  |
| Frontibus inter se adversis concurrere cernas.  Porro autem a serie quæ quale quid essicit, illa  Hoc facili exemplo valeat discernere quivis.  Cognitio est rerum quas quis cognoscit, itemque                                                                                                       | 1195  |
| Est hominum, quorum illa animis, ac mentibus hæret: Cum rerum est, rite assectum hunc tu dixeris; at cum Est hominum, illa tibi in genere est censenda secundo. Hæc illi vero componitur actio, itemque Functio, vendere ut est, mercari; odisse, & amare; Augeri, minui; pelli, trudi, atque moveri; |       |
| Ipsa inter se etiam loca quæ signare videmus<br>Certa, solent ex adverso contendere, uti sunt<br>Intus, militiæ, atque foris, bellique, domique;<br>Sic sursum, deorsumque etiam, sic ante, retroque.                                                                                                 | 1205  |
| Quin etiam quæ temporibus sunt indita certis                                                                                                                                                                                                                                                          | Nomi- |

| Nomina, le obversis in mutua frontibus urgent,        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Cras, here, jampridem, quondam, modo, nuper, & olim   | : 1210 |
| Quæque situm, atque habitum signant, nihilominus illa |        |
| Composita ac collata inter se dicimus esse,           |        |
| Sessio ut, ut statio est, clinatio, discubitusque,    |        |
| Barbatum, imberbem, nudum, & cum vestibus esse.       |        |
| Quarti hujus generis proprium est ea cogere in unum   | 1215   |
| Quæ collata inter se, sive assecta vocâris.           | ,      |
| Quippe etenim simplo duplum est, majusque minori,     |        |
| Et sic in genere hoc etiam quæ multa, locatum         |        |
| quoniam respondent mutua, ut ala                      |        |
| Alitis ala, reique scientia dicitur ejus              | 1220   |
|                                                       | 1220   |
| Quæ scitur; sensus quo quis sentire potest quid.      |        |
| Tullius hæc affecta vocat; connexa Rodolphus,         |        |
| Nominibus perbelle ipsam quadrantibus ad rem.         |        |
| Quippe etenim bina hoc spectantur in ordine semper    | 2004   |
| Nomina, quorum hoc ex illo pendere necesse est.       | 1225   |
| Atque utrumque necesse una est nascique, morique,     |        |
| Ac se se inter se semper per mutua produnt            |        |
| Indicia, atque ipsa hæc certo cum limite signant.     |        |
| Ordine converso alternis hoc explicat illud;          |        |
| Ut pater is vere est, cui filius; isque vicissim      | 1230   |
| Filius est, pater ætheria cui vescitur aura:          |        |
| Mutua nam super, & subter se ponere possunt,          |        |
| Omnia deque sua sibi cedere sede vicissim.            |        |
| Natura hæc duplici constant collata, quod ex iis      |        |
| Sunt quædam proprie quæ dicunt; sunt etiam quæ        | 1235   |
| Improprie proprie dicunt; velut est pater, atque      |        |
| Filius, atque hujus generis quæ plurima scimus.       |        |
| Quæ quid sint, numquam, nisi sint collata, videmus,   |        |
| Vulgoque hæc ex natura etiam collata vocarunt.        |        |
| Improprie vero soliti sunt dicere, uti sunt           | 1240   |
| Sex elementorum voces, quæ deinde sequuntur.          |        |
| Omnia propterea vulgo quæ ex voce vocamus,            |        |
| Hujus id est generis proprium esse reciproca semper,  |        |
| Et quæ sunt adversa inter se admittere, posse         |        |
| Intendi pro re nata varie, atque retendi:             | 1245   |
| Quippe alio est alius similis mage, dissimilisque.    |        |
| Verum communis ratio hæc non omnibus æque est;        |        |
| Quippe etenim non hic illo magis est pater, aut hic   |        |
| Filius, aut avus, aut proavus, proneposve, neposve.   |        |
| Adversa est vitio virtus, contraria bello             | 1250   |
| Pax: contra, multis nihil adversatur & obstat,        | •      |
| Ut duplo, ut patri; quia dissimili ratione            |        |
| T / I                                                 | Hæc    |

| Hæc fit ut interdum de re dicantur eadem.              | - !   |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Sex porro reliquas classes hanc posse referri          | . 0 . |
| Ad summam nostræ longe faber optimus artis             | 1255  |
| Dius Aristoteles docuit verissimus auctor,             | ,,    |
| Quod componendi has species, formasque videbat,        |       |
| Hic tibi quas nos distincte subjecimus omnes.          |       |
| Efficere est, ex quo exerceri dicimus una              | ,     |
| In quavis quæ materia est subjecta se agenti.          | 1260  |
| Ipsaque quæ ex verbo est ex hoc essectio, quam quis    |       |
| In magis infirmam rem fortius explicat, est vis        |       |
| Efficientis, & ut quidam est appulsus ad id quod       | 0     |
| Accipit. hac autem dicunt in classe teneri             | _     |
| Grammaticis ea quæ dicuntur agentia verba,             | 1265  |
| Omnia trans - & - euntia, uti cantare, docere,         | ,     |
| Sectari, convivari, sperare, tacere;                   |       |
| Nominaque, adjuncta est queis significatio agendi:     |       |
| Navigo uti, atque nato, propero, serpo, ambulo, curro; |       |
| Quæque ab eis etiam verbalia nominitarunt,             | 1270  |
| Cursus ut, & reditus, progressus, motus; & his quæ     |       |
| Omnia consimili cernuntur prædita forma:               |       |
| Denique legitime quæ respondemus ad id quod            | :     |
| Quærit de nobis quid quis facit. ordine ab hoc tu      | · ·   |
| Excipis omnia verba omnes tangentia sensus,            | 1275  |
| Affectusque animi varios, quæ voce in agendi           | ′ ′   |
| Significant aliquid semper sufferre, patique;          |       |
| Qualia sunt audire, videre, timere, & amare,           | pan a |
| Et quæ de genere hoc possem tibi multa referre.        |       |
| His potro in verbis motum signantibus, & quæ           | 1280  |
| Sunt similem permulta etiam gestantia formam, ut       |       |
| Nare, loqui, properare, volare, & currere, & ire,      |       |
| Et facere, & fungi, numquam disjuncta feruntur         | · den |
| Absque movente animo: ferri vis ipsa movendi           | •     |
| Dicitur, atque ab ea propelli corpus, & ici.           | 1285  |
| Eximis hinc etiam, quorum, collata nisi sint,          | ,     |
| Prorsus in obscuro jaceat natura necesse est,          |       |
| Quæque supra a nobis memorata in classe locantur:      |       |
| Ut gener, ut socer, ut pronepos, ut tutor, & actor,    |       |
| Et quæ plurima tute tibi proponere possis.             | 1290  |
| Bis porro in ternas dispescitur actio partes,          |       |
| Quas motus species seu formas dicimus, idque           | •     |
| Ex vi naturæ proprium ejus quando sit, ut sit          |       |
| In motu, inque aliud subjectum impingat, agatque.      |       |
| Actio porro autem hæc & functio, quas vocitamus,       | 1295  |
| Intendi varie possunt, varieque remitti.               |       |
|                                                        | Actio |

| Actio quin etiam est quando cum compare pugnat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sunt adducere uti, ac longas immittere habenas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Quorum utrumque potest etiam magis esse, minusve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Porro Acceptio, quam quidam dixere Latine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1300         |
| Seu Fieri, quæque est Perpessio dicta quibusdam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 300        |
| Efficientis ad accipiens appulsio quædam est,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Effectus six a securitor appentio quadant cit;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Effectus sive is quem procreat actio. nasci,<br>Augeri, minui, mutari, dis-que-gregari,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * 104        |
| Ceteraque ex genere hoc itidem, quæ multa referre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1305         |
| Possumus, hac recte in serie, seu classe locamus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Quin ea quæ ab certis ducuntur nomina rebus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Et quæ significant aliquid sufferre, patique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Grammatici & quæ neutra vocont, & libera verba,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Ad seriem referunt, quæ quale quid efficit ut sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1310         |
| Hujus sunt generis pallere, virere, rubere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Et quæ consimili his forma sunt prædita plura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Porro, Ubi quod vocitant, ordo est qui quæque locorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Designat spatia, & certis ea finibus ambit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| In quibus esse aliquid factum, sierive, vel esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1315         |
| Sive futurum ajunt; ut Romæ, ut Tibure, ut Argis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,            |
| Ut circum, supra, atque infra, dextra, atque sinistra;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Multaque quæ ex genere hoc tibi tu confingere possis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Quærenti quicquid quoque respondere solemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Apposite, sit ubi res quævis, sive geratur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1320         |
| Gesta sit, aut etiam interdum fortasse gerenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ) - 0      |
| Unde, alio, quo, qua, ad summam hanc referemus eamder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123          |
| Hac velut, atque illac, hinc, illinc, rure, domique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144 9        |
| Trac verue, acque mae, mme, mine, me, domique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Classem hans pulle of our parimet contrario neffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠            |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1325         |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,<br>Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1325         |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,<br>Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar<br>Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1325         |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,<br>Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & As<br>Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive.<br>Est complexio porro autem proprium ordinis hujus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1325         |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,<br>Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & As<br>Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive.<br>Est complexio porro autem proprium ordinis hujus,<br>Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,<br>Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & An<br>Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive.<br>Est complexio porro autem proprium ordinis hujus,<br>Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum;<br>Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1325         |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,<br>Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & An<br>Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive.<br>Est complexio porro autem proprium ordinis hujus,<br>Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum;<br>Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse,<br>Seu sieri, aut sactum esse etiam, ut statve suturum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis;<br>Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam,<br>Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar<br>Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive.<br>Est complexio porro autem proprium ordinis hujus,<br>Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum;<br>Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse,<br>Seu sieri, aut sactum esse etiam, ut statve suturum,<br>Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut sactum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum;                                                                                                                                                                                                                                          | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut sactum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum;                                                                                                                                                                                                                                          | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut sactum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum; Verum id quod quicquam gestum est hoc tempore, & illo,                                                                                                                                                                                   | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut sactum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum; Verum id quod quicquam gestum est hoc tempore, & illo, Vel siat, vel sit. Varia est natura locorum;                                                                                                                                      | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut factum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum; Verum id quod quicquam gestum est hoc tempore, & illo, Vel siat, vel sit. Varia est natura locorum; Vicinus quando locus est, idemque remotus;                                                                                           | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut factum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum; Verum id quod quicquam gestum est hoc tempore, & illo, Vel siat, vel sit. Varia est natura locorum; Vicinus quando locus est, idemque remotus; Planus, montosus; celebris, desertus; opacus,                                             | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut sactum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum; Verum id quod quicquam gestum est hoc tempore, & illo, Vel siat, vel sit. Varia est natura locorum; Vicinus quando locus est, idemque remotus; Planus, montosus; celebris, desertus; opacus, Apricus; cultus, neglectus; mitis, & asper; | 1325<br>gis, |
| Classem hanc nulla est quæ perimat contraria pestis; Crescere nec valet hæc eadem, aut decrescere quicquam, Quippe ubi non minus esse domi est, quam Tibure, & Ar Nec Romæ magis esse etiam, quam rure, domive. Est complexio porro autem proprium ordinis hujus, Sed numerare locum in serie hac non possumus ipsum; Esse loco verum in quodam, fore, sive suisse, Seu sieri, aut factum esse etiam, ut statve suturum, Qua sane ratione est quoque tempus, ad illam Proxima quæ sequitur, seriem non pertinet hilum; Verum id quod quicquam gestum est hoc tempore, & illo, Vel siat, vel sit. Varia est natura locorum; Vicinus quando locus est, idemque remotus; Planus, montosus; celebris, desertus; opacus,                                             | 1325<br>gis, |

| In dubiis cum quis rebus quid conjicit, & cum<br>Creta aliquid dignum parat, aut carbone notare,<br>Vox valet hæc; valet & sequitur quæ proxima deinceps<br>Mirifice; atque probare etiam si forte pares quid, |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Et vires, & sat firmos habet utraque nervos.  Jam vero seriem Quando quæ dicitur, in se Quorumvis perhibent discrimina temporum habere:                                                                        | 1345  |
| Huic subjecta ferunt quæ respondere potest quis<br>Legitime ad quando, quamdudum, particulas &                                                                                                                 | ,     |
| Complures alias, similis quibus indita forma est;<br>Ut cras, ut noctu, jampridem, nuper, & ante,                                                                                                              | 1350  |
| Posthac, vere novo, atque æstivis mensibus anni,<br>Tempore & ut belli est, ut pacis, & induciarum.                                                                                                            |       |
| Jam tempus triplici distinguitur intervallo,<br>Quippe etenim est aliud quod jam transivit, & est quod<br>Transit item, est & quod præsens quod trudere gestit.<br>Illius vero partes sunt, mensis, & annus,   | 1355  |
| Hora, dies, autumnus, hiems, ver, spicifera æstas.<br>Duplex est porro vertens, & maximus annus.                                                                                                               |       |
| Æquales, & inæquales sic dicimus horas;<br>Civilis sic lux, sic naturalis habetur,                                                                                                                             | 1360  |
| Profesti, sestique dies, sasti, atque nesasti;<br>Tum quæ de genere hoc etiam sunt plurima porro<br>Sunt ex temporibus quædam bona, sunt mala quædam;                                                          |       |
| Sunt felicia, sunt etiam infelicia; sicca,                                                                                                                                                                     | 1365  |
| Humida, frigida, & his contra pugnare parata.  Ordinis est hujus proprium fluere usque, nec usquam  Sistere. id est etiam ut res illi nulla repugnet,  Est nec ut intendi possit, possitve remitti.            | 16    |
| Esse Situm, quod quadam etiam ratione, modoque<br>Quodam compositum esse ferunt, id nominum eorum                                                                                                              | 1370  |
| Esse genus perhibent, positum quæ corporis omnem<br>Significant, velut est recubatio, stare, jacere,<br>Pendere, inversum, prostans esse, atque supinum,                                                       |       |
| Et quæ de genere hoc etiam quamplurima, quæ tu<br>Iple tibi haud ægre semper confingere possis;                                                                                                                | 1375  |
| Perpetuo hanc unam classem servare, & eumdem, Cura docere quibus suit hæc, dixere tenorem; Ipsa se numquam quando majorve, minorve est;                                                                        |       |
| Quo fit uti ei contra possit res nulla nocere,<br>Idque ideo, ne sint uni contraria plura.                                                                                                                     | 1380  |
| Sed si quis sedisse, velit quoque dicere, dicat                                                                                                                                                                |       |
| Absurda multum, nec conveniente loquela.                                                                                                                                                                       | Stant |

| LOGICES LIB. I.                                                                                                                                                                                                                                            | 35    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Stant arces, turres, montes: jacet area, campus, Terraque, vel potits sublimis in aere pendet, Aera uti sublimem ipsum pendere videmus, Et rapidi ex alto stammantes ætheris ignes. Est hujus proprium generis positusque situsque.                        | 1385  |
| Jam vero una cum Grajis dicemus Habere<br>Sive Habitum, quamvis non usque hæc quaque Latine,<br>Utraque in hunc si sint accepta vocabula sensum,<br>Qui nostris in communi est sermonibus usu.<br>Hæc series complexa vocabula dicitur omnia               | 1390  |
| Quæ vestes, atque arma, atque ornamenta crearunt,<br>Omnia denique ducta quibuslibet ex tegumentis,<br>Queis corpus totum, vel partem corporis ullam<br>Induimus; ceu cum braccatum atque esse togatum<br>Dicimus, aut bulla insignem, pulchrove monili:   | 1395  |
| Sive quibusvis tectum etiam fulgentibus armis.  Pertinet huc etiam quicquid quis possidet; aurum,  Argentum, cuprum, servi, domus, atque supellex,  Et nemora, & prata, & patientes vomeris agri,  Et quævis e longinquo vectæ æquore merces.              | 1400  |
| Huc etiam spectat quidvis capere, atque tenere<br>Intra se; ut plenum esse liquore, aut frugibus almis,<br>Mercibus aut longe longe ex Oriente petitis.<br>Laxior hæc series est, atque astrictior ex re<br>Nata. civis ut hic longe est locupletior illo, | 1405  |
| Aut illo, contra, civis locupletior est hic.  Sunt contraria, seu potius privantia, nudus,  Vestitus; pauper, dives; detectus, opertus.  Est adjectio porro autem proprium ordinis hujus.  His in bis quinque ordinibus diversa videmus,                   | 1410  |
| Et generum, & formarum etiam, & quæ in vocibus illis<br>Communes supra quas diximus, exsinuantur<br>Dissidia, atque individua, exempla esse reposta:<br>Cognatarum etiam rerum densissima silva<br>In classes digesta decem comprenditur hasce,            | 1415  |
| Materia unde petenda aliquid finire volenti,<br>Subjectas sive in species, seu sindere formas;<br>Et quædam proprie res rebus sunt quibus auctæ:<br>Omnis quippe etenim cum definitio constet<br>Ex genere, & generi adjuncto discrimine, eove             | 1420  |
| Quod proprium est de re quam definire velit quis,<br>Retro itidem quæ converso dici ordine possit,<br>Mirum ni frustra quis definire laboret,<br>Quinque nisi quæ sit vocum vis noverit ante;                                                              | 1425  |
| E 2                                                                                                                                                                                                                                                        | Atque |

| Atque etiam incassum studeat dispescere, cui non        |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Sit generis ratio, ac formæ, & discriminis ipsa         | 1430  |
| Cognita, & illorum quæ extrinlecus adveniunt, &         |       |
| Quædam aliis rebus quæ ceu substrata videre est.        |       |
| Porro autem rerum quam lata, aut arcta potestas,        |       |
| Quæque sit inter eas etiam cognatio, supra              |       |
| Dictum, ubi jam de vocibus est communibus actum.        | 1435  |
| Quippe locus fuit hoc longe opportunior ille,           |       |
| Omnia ubi hæc tradi deberent, ex - que - plicari.       |       |
| Illud præterea te noscere oportet, haberi               |       |
| Bis quædam hæc etiam vocum post quinque elementa        |       |
| Apte quæ valeas Post - vocum - elementa vocare,         | 1440  |
| Ipsa composita voce ex tribus omnibus una,              | 1     |
| Concordant ut quæ, &, quæ sunt inimica vicissim,        |       |
| Mutuus ut quæ est inter amor, discordia sive:           |       |
| Atque corum quæ conveniunt, genere esse feruntur        |       |
| Quædam eadem, ut generi quæ sunt subjecta, supra se     | 1445  |
| Quo nullum iis genus est aliud sublimius ullum.         | 177   |
| Justitia est velut ac prudentia, quandoquidem sunt      |       |
| Virtuti hæc generi summe subjecta propinquo.            |       |
| Quædam sunt eadem forma quæ dicimus esse,               |       |
| Ad formam quoniam ex æquo referuntur eamdem,            | 1450  |
| Bucephalus velut est, Rhæbus, Xanthus, Baliusque,       | -7,0  |
| Communis quoniam forma est Equus omnibus hisce.         |       |
|                                                         |       |
| Sunt etiam numero quæ consentire seruntur;              |       |
| Idque est quandocumque eadem res pluribus una           | 7155  |
| Declaratur, homo, atque animans ut prædita mente.       | 1455  |
| Pugnantum porro quædam diversa vocamus,                 |       |
| Ipsa inter se alias quæ etiam distare seruntur.         |       |
| Sunt proprie & quæ præterea contraria dicunt.           |       |
| Distantum, numero partim distare seruntur,              | 1460  |
| Subjectas ut quæ in species jam findere non est,        | 1400  |
| Singula quarumvis ut corpora quadrupedantum,            |       |
| Alituumque, hominumque etiam simul atque natantum:      |       |
| Partim etiam inter se forma distantia dicunt;           |       |
| Suntque ea quæ specie non comprenduntur eadem,          | 7.60  |
| Ut quæ diversæ distantia singula formæ                  | 1465  |
| Comprendunt: canis hic velut, & fortissimus is vir,     |       |
| Nullas quæ in species alias jam findere possis.         |       |
| Sunt & quæ genere inter se diversa videmus,             |       |
| Et quæ uni non sunt generi subjecta & eidem,            | * 4=0 |
| Arbor ut, atque animans. animato a corpore quando       | 1470  |
| Ipsum animans, planta atque suo ab genere exist arbos,  |       |
| Pardus ut est, laurusque; animans genus est quia pardi, | At    |
|                                                         | AL    |

| At lauri nequaquam animans, sed dicitur arbos<br>Esse genus, laurum quoniam in se continet arbos.                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| His illa adnumeranda etiam sunt omnia quæ sunt<br>Ordinibus rerum inter se distantia totis.<br>Ex his collatus cum alio est ut quilibet ordo,       | 1475   |
| Ut primum si forte velis conferre secundo.  Jam vero oppositis quæ mutua frontibus inter                                                            |        |
| Se pugnant, de his post paullo dicemus abunde,<br>Argumenta locis cum certis eruta claram                                                           | 1480   |
| In lucem certa a nobis ratione dabuntur.  Quinque Prius ac Posterius dixisse modis est,  At geminis Simul est tantum. nam tempora sunt quæ          |        |
| Esse priora aliis memorant, hesterna velut lux,<br>Tempora si conferre velis, prior est hodierna.                                                   | 1485   |
| Sic ætas juvenum prior est ætate virili:<br>Et prior ipsa etiam media est ætate senectâ.                                                            | 4.0)   |
| Multa priora etiam naturâ dicimus esse,<br>Est ut cervo animal, quo pacto dicta priora                                                              | 1490   |
| Subjectis quandoque audis genera omnia formis,<br>Effectis caussas, & partibus integra, & illis                                                     |        |
| Afficiunt quæ naturam circumdata, quævis<br>Illorum quæ quis recte subjecta vocarit.                                                                |        |
| Dicta priora etiam sunt ordine multa, situque;<br>Ab Roma ut Siculas si quis contendat ad oras,                                                     | 1495   |
| Offert se ei prior alma Neapolis, inde Salernum:<br>Scandenti & sursum in quavis velut arbore, radix                                                |        |
| Est prior; hinc truncus, rami hinc, frondesque sequuntur<br>Sunt etiam pretio quæ & nobilitate priora                                               | . 1500 |
| Inter se proprie dixerunt. est prior ut rex<br>Quam dux, atque etiam consul quam prætor, & ipse                                                     |        |
| Ædili prætor semper prior omnis habendus.  Sic aurum argento prius est, sic marmore gemma.                                                          |        |
| Quin aliud caussa est alio prius, ut prior ortus<br>Est Solis, quam quæ ab Sole est lux alma diei.                                                  | 1505   |
| Sic etiam propriis species anteire videmus.  Ipsis in rebus sunt quæ simul esse feruntur:                                                           |        |
| Tempore uti simul est ignis, splendorque, calorque, Inque altis stellæ regionibus ætheris omnes.                                                    | 1510   |
| Natura simul esse ferunt, non tempore, quædam,<br>Illa velut sunt quæ dixere reciproca, nec tu<br>Utra utris sint caussa ut sint dignoscere possis; |        |
| Ut patrem ac natum, simplum dupsumque videre est;                                                                                                   | 1515   |
| Et plures generi species quas subjicis uni.<br>Quæ motus autem species sint, diximus illa                                                           |        |
|                                                                                                                                                     | Supra  |

| Supra in classe ubi de multis quid agentibus actum est. Vocibus at vero ex illis quas quinque vocarunt, Atque decem quæ etiam perhibent primordia vocum, Colligitur ratio per quam quis finit, & illa                                                                                  | 1520         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Per quam dividit. Est autem finitio, sermo, Sive oratio, quæ vocis naturam alicujus Obscuram, vel rei nobis declarat aperte. Duplex est vero hæc, quippe est ea nominis, aut rei. Nominis illa appellatur finitio, per quam Dictio quidnam significet monstratur. & hujus              | 1525         |
| Bis quinas prisci formas secere docentes.  Quarum prima hæc est, cum verbo quod mage apertum, Illo longe aliud mage declaramus opertum: Ut latam si quis culpam pronuntiet esse Discinctum, lentumque animum, valdeque supinum.  Altera porro autem forma ex discrimine certo          | 1530         |
| Nascitur; ut si forte inter regem, atque tyrannum Inter, id esse ajam, quod jure exerceat ille Imperium in populos, hic vi dominetur, & armis. Huic est assinis sequitur quæ proxima, sitque Ab re quam definimus cum tollimus illud In genere adversum summe quod distat eodem,       | 1535         |
| Ut lux est, tenebræ unde absunt; sapientia vero,<br>Stultitia caruisse; quies, ubi nullus habetur<br>Motus; ea & vita est, tristis mors unde remota.<br>Hæc inter sunt quæ dixere negantia, quæque<br>Artis apud proceres privantum nomine gaudent:                                    | 1540         |
| Est infans veluti, sari quia non valet; expers, Prorsus pars ad eum rei quod non provenit ulla.  Quarta illa est quæ ex desectu progignitur ejus Ipsis partibus ab integris quæ tollitur, uni Atque eidem quæ sint generi supposta; velut si                                           | 1545         |
| Dodrantem id dicam, quadrans cui desit, & illud Dextantem, sextantem a quo quis demserit unum. Quinta est, translatis verbis in qua utimur, ut, si Ultima mors, dicam, cunctarum linea rerum est: Scipiadas creperi geminos duo sulmina belli.                                         | 1550         |
| Sexta est quæ certis sinit rem laudibus; aut quæ Prolatis quid sit vitiis declarat aperte; Virtutum, veluti si quis sic dixerit, omnium Justitia est regina; cæli decus aureus est Sol; Sunt juvenum Venus, & dubio procul otia pestis. Essicit at quæ mox sequitur proportio, ceu cum | 1555         |
| Ipse suas Cicero villas appellat ocellos                                                                                                                                                                                                                                               | 1560<br>Ita- |

| Italiæ; ut si nos nostri appellemus agelli                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fontem animam, ipse suo vitali rore perenni                                                      |         |
| Pubentes in eo segetes, arbustaque læta                                                          |         |
| Quod riget, efficiatque animans ut vivere possint,                                               |         |
| Nec metuant, ne dum cælo Canis arida linguam                                                     | 1565    |
| Exferit, & querulis resonant arbusta cicadis,                                                    |         |
| Urens se perimat Phœbeæ lampadis ardor.                                                          |         |
| Octava, exemplo est cum rem monstramus, uti si,                                                  |         |
| Virtus est, dicam veluti prudentia; planta                                                       |         |
| Ut rosa; gemma ut neurites, amethystus, achates;                                                 | 1570    |
| Hæc, ut perfacilis ratio, nulla indiget arte,                                                    |         |
| Proptereaque frequenti apud est rude vulgus in usu:                                              |         |
| Nona in circuitu verborum cernitur, ut cum                                                       |         |
| Scriptorem vates belli Venusinus Homerum                                                         |         |
| Trojani vocat; ut tu etiam, clarissime vatum,                                                    | 1575    |
| Dixisti incipiens, cum velles dicere Ulyssem,                                                    |         |
| "Dic mihi, Musa, virum captæ post tempora Trojæ,                                                 |         |
| ,, Qui mores hominum multorum vidit, & urbes.                                                    |         |
| Hæc, oculis, fit item, cum quis quid fubjicit; est ut                                            |         |
| , Impiger, iracundus, inexorabilis, acer                                                         | 1580    |
| Pelides juvenum multo audentissimus omnium.                                                      |         |
| Postrema expressa demum ab vi nominis exit.                                                      |         |
| Hac avidus ratione æris dicetur avarus:                                                          |         |
| Et mulier locuples etiam, quia plena locorum.                                                    | 0 -     |
| Hæc ab Grammaticis vocis ratio usque petenda est,                                                | 1585    |
| Qui castis linguam scriptis docuere Latinam.                                                     |         |
| Quod si sit peregrina, ad eam legem trutinanda est                                               |         |
| Ejus quæ linguæ propria est, unde ejus origo.                                                    |         |
| Illic porro autem fines statuantur oportet,                                                      | 7.400   |
| Ambigua est ubi vox de qua disquiritur, idque                                                    | 1590    |
| Nempe ob eam caussam, quod de illa ni prius inter                                                |         |
| Conveniat disceptantes, sint cæca necesse est                                                    |         |
| Omnia quæ in partem ab quovis dicantur utramvis;                                                 |         |
| Atque vaga in tenebris oratio tota deerret.                                                      | * * 0 * |
| Ut si de Mundo sit disceptatio forte                                                             | 1595    |
| Inter nos, ejus confestim in limine primo                                                        |         |
| Dicamus quidnam Mundum appellemus, oportet,                                                      |         |
| Ut quæ vis huic sit voci subjecta, sciatur.                                                      |         |
| Nec vero hic miscenda tibi sint sacra profanis;                                                  | 1600    |
| Quando funt voces quædam formæque loquendi                                                       | 1000    |
| Sacrarum propriæ rerum scriptoribus, & vis<br>Illis haud eadem est, veris quæ accepta Latinis.   |         |
| Prointe tibi in quavic cum primio arte videndum ut                                               |         |
| Proinde tibi in quavis cum primis arte videndum, ut Quæ vox quam vim possideat, doceatur aperte. |         |
| Tam 1011 quant 11111 pointicat, troceatur aperte.                                                | Tam     |
|                                                                                                  |         |

| Jam si quis quærat, quænam finitio rei sit;<br>Est oratio quæ brevibus, quod finit, id ipsum         | 160  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Explicat, atque ejus naturam pandit opertam.                                                         |      |
| Hujus porro autem species quinque esse feruntur:<br>Quarum prima hæc est, quoties ex pluribus ipsis, |      |
| Atque ipsa rei natura quid sumimus, ipsam                                                            | 1610 |
| Ante oculos eo quo quid sit statuamus aperte.                                                        | 1016 |
| Atque ea nimirum ex genere, ac discrimine consit,                                                    |      |
| Seu proprio ex vi naturæ quod dicitur ejus                                                           |      |
| Interiore; velut libeat si dicere cui sic:                                                           |      |
| Est animans homo, mortalis, compos rationis,                                                         | 1615 |
| Et cui ridendi quædam est innata potestas:                                                           | ,    |
| Ac ratione carens animans est bellua, dicat.                                                         |      |
| Materiæ naturali est formæque videre                                                                 |      |
| Este locum, velut est animans homo prædita mente;                                                    |      |
| Et rationis, ait Cicero ut, perfectio virtus:                                                        | 1620 |
| Et color est oculorum aciem qui distrahit, albor:                                                    |      |
| Atque animi est habitus, vel corporis is status, unus-                                               |      |
| quisque sibi assiduo sensim quem duxit ab usu.                                                       |      |
| Éjusdem siquidem, & quæ multi adjecta vocarunt,                                                      |      |
| Ordinis, hoc ritu finiri suesse videmus.                                                             | 1625 |
| Atque, uti supra dictum est, supera omnia quavis                                                     |      |
| In serie sint posta loco inferiore locatis                                                           |      |
| Cognatis apte dici sibi de omnibus, idque                                                            |      |
| Rite superstructum Romana voce vocari,                                                               |      |
| Naturæ rei visceribus quod prodit ab ipsis.                                                          | 1630 |
| Ut si aurum, ut si æs, aut statuam dicam esse metallum;                                              |      |
| Aut etiam stadium quod linea; quodque libido                                                         |      |
| Affectus mentis recta ab ratione alienus.                                                            |      |
| Actio sic etiam quod sit generatio, terræ                                                            |      |
| Motus functio; Ubi, supra, dextra, atque sinistra:                                                   | 1635 |
| Cras, here, sive hodie, Quando: stare, atque sedere                                                  |      |
| Iphus Politus sit corporis: esse togatum,                                                            |      |
| Armatum, hastatum, cum sceptro, ac fascibus; aurum,                                                  |      |
| Argentum, uxorem, vestes, ac prædia habere,                                                          |      |
| Et capere, & plenum esse liquore, ac frugibus, omne hoc                                              | 1640 |
| Esse ajam illud Aristoteles quod dicit Habere.                                                       |      |
| Esse superstructum accedens id dicimus autem,                                                        |      |
| Accedens de natura in quo dicitur ipsa,                                                              |      |
| Vel de alio; exempli caussa, ut si dixero, Velox                                                     | 7610 |
| Currit equus, segetes flavescunt, linea longa est,                                                   | 1645 |
| Terribilis mors est, vitæ est ars utilis omnis.<br>Et quæ de genere hoc possem tibi plura referre.   |      |
| Hoc vero ex genere est, quoties finitio primo                                                        |      |
|                                                                                                      | an-  |

| Danda tibi, illud cum primis te advertere par est,   |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Illius ab summi generis ne finibus erres             | . 1650 |
| Quod rem tu quam definis, complectitur. ipsum        |        |
| Sed genus, atque una discrimen quod vocitamus,       |        |
| Uno & eodem ambo ut veniant de fonte, videndum est.  |        |
| Altera quæ porro sequitur finitio, confit            |        |
| Ex genere, ac rerum caussis quas colligit ille       | 1055   |
| Qui finit, vultque esse loco discriminis. ipsæ       |        |
| Omnes porro autem caussæ sunt quattuor. hæque        |        |
| Materies, forma, efficiens, finisque vocantur.       |        |
| Materies illa est, ex qua res quæque creatur;        |        |
| Materia ut nubis vapor est. ipsa humida nubes        | 1660   |
| Materies pluviæ est, & grandinis, & nivis. ex hoc    |        |
| Materies genere illa quoque est, hærere videre est   |        |
| In qua rem, seu versari. membrana, velut si,         |        |
| Materies, dicam, est, scripta in qua Æneis habetur:  |        |
| Et perpessio durarum patientia rerum est,            | 1665.  |
| Quam non invitum quem suscepisse videmus.            |        |
| Illam porro autem formam appellare magistri          |        |
| Sunt soliti, quæ ex materia est effecta figura,      |        |
| Unde sibi quævis nomen res ducit; habetque           |        |
| Quæque potestatem res naturalis agendi;              | 1670   |
| Exterior velut est vestis toga laxior, & quæ         |        |
| In multos instricta sinus ad corpus adhæret;         |        |
| Et tunica est brevior manicis sine vestis : itemque  |        |
| Est animans homo quæ ex animoque, & corpore constat; |        |
| Atque anima est hominis pars excellentior, unde &    | 1675   |
| Nomen habet; quare vulgo quoque dicitur, ipsa        |        |
| Ex forma rem quamque suum sibi nomen apisci.         |        |
| Hanc naturalem formam quam dico, licebit             |        |
| Rectius ad formam possis revocare priorem,           |        |
| Qua quis finit, ubi esse locum modo diximus aptum.   | 1680   |
| Efficiens vero caussa est, quæ quid facit, & qui     |        |
| Rei quæ effecta est, alicujus dicitur auctor;        |        |
| Ut taber est ratis, atque domûs; Sol luminis hujus   |        |
| Quo perfusa die circumquaque omnia rident.           |        |
| Hic illud te operæ pretium est advertere, caussis    | 1685   |
| Utendum tibi præcipuis, summeque propinquis,         |        |
| Et quæ sufficiant. veluti finire senatus-            |        |
| consultum si forte velis, id dixeris esse            |        |
| Consultans quicquid statuit, censetque senatus:      |        |
| Sic plebiscitum, quidquid plebs sciverit. ipso       | 1690   |
| Quævis hoc etiam in genere instrumenta locarunt;     |        |
| Confectum duro veluti de robore ferri                |        |
| Tom. II.                                             | Den-   |
|                                                      |        |

| Dentatum serra instrumentum est, quo ligna secamus,    |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Sive aliud quidvis dici quod sectile possit.           |         |
| Finem vero illum, sive usum, dicimus esse              | 1695    |
| Illius cujus caussa rem quamque paramus.               | .*      |
| Vagina velut est intra quam condimus ensem;            |         |
| Penula vilior est vestis, qua non modo frigus,         |         |
| Verum aliæ vestes quoque defenduntur ab imbre.         |         |
| Perfecta hoc illa in genere est finitio, summe         | 1700    |
| In se quæ una simul caussas complectitur omnes;        | 1       |
| Conjugium, ceu, legitimum, si dixero, sœdus            |         |
| Est ac perpetuum, quo semina virque ligant se          |         |
| Inter se, nullis hominum cogentibus ipsos,             |         |
| Gnatorum ut possint vallo munire senectam,             | 1705    |
| Atque vagæ amplexus Veneris vitare inhonestos.         | - / - 3 |
| Quippe etenim certa hic nobis sunt femina virque       |         |
| Materies; fœdus forma, id seu dicere vinclum           |         |
| Tu malis; res efficiens quod diximus illud             |         |
| Legitimum, parque accedens utriusque voluntas;         | 1710    |
| Finis, venturam natis vallare senectam,                | 1710    |
| [ Gnatis atatem finis vallare senilem, ]               |         |
| Atque vagæ amplexus Veneris vitare pudendos.           |         |
| Tertia qua certos intra rem claudere fines             |         |
| Sunt soliti, res ex effectis, & viribus ejus,          | ****    |
| Officiisque etiam propriis educitur, illa              | 1715    |
| Si quando sunt nosta laco discriminio hac nos          |         |
| Si quando funt posta loco discriminis. hac nos         |         |
| Virtutum crebro finimus nomina forma,                  |         |
| Quosque habitus audis, quasque artes sæpe vocari;      |         |
| Et certis quæ personis sunt certa tributa              | 1720    |
| Officia; herbarumque vocabula multipotentum:           |         |
| Justitia est constans, velut, atque immota voluntas    |         |
| Qua quis cuique suum jus est tribuisse paratus:        |         |
| Ars est scribendi recte, recteque loquendi             |         |
| Grammatice; dissertandi Dialectica: ruta               | 1725    |
| Est quædam valde herba malis inimica venenis:          | -       |
| Consilio est regitur cujus respublica, Consul.         |         |
| Huic legi illarum subjecta vocabula rerum              | ·       |
| Sunt etiam, inter se spectant quæ mutua semper.        |         |
| Has quasque ex illa passim pendere necesse             | 1730    |
| Cernimus, ut nox atque dies; natusque paterque;        |         |
| Tutor ut is qui pupillum desendit; itemque             |         |
| Patronus, certat caussam qui orare clientis;           |         |
| Sic & cetera de genere hoc, quæ plurima passim         |         |
| Protrita in communi omnes sermone videmus.             | 1735    |
| Verum in classem etiam hinc possis transferre secundam |         |
| -                                                      | Illa    |

| Illa quibus proprie consuerunt undique certos      |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Officia, atque effecta etiam circumdare fines.     |       |
| Quarta illa at ratio est qua rem finimus, ubi ejus |       |
| Præcipuas partes, vel formas sumimus illas,        | 1740  |
| Valde illi quæ conjunctæ, summeque propinquæ,      | , ,   |
| Hasque loco illius facimus discriminis esse.       |       |
| Exempli caussa, ille dies civilis habetur          |       |
| Viginti paribus qui constat quattuor horis;        |       |
| Et naturalis, spatium illud temporis, in quo       | 1745  |
| Nostras Sol clara collustrat lampade terras.       | , , , |
| Ex ipsis ducta est hæc definitio caussis           | •     |
| Posterior. scriptum jus, illud dicimus esse,       |       |
| Quod consulta patrum, quod leges, scitaque plebis, |       |
| Et placita illorum penes est quos summa potestas,  | 1750  |
| Quæque magistratus scripsere edicta verendi,       | , ,   |
| Continet, ac prudentum etiam responsa virorum,     |       |
| Illaque quæ vulgo morem appellamus, & æquum.       |       |
| Virtus est, in qua ex æquo prudentia juncta est    |       |
| Justitiæ, atque animus præsens ubi cernitur, & qui | 1755  |
| Aversos motus rationi temperat omnes.              | ,,,   |
| Nec vero semper genus expressisse necesse est,     |       |
| Cum quis quid finire velit. siquidem illud omissum |       |
| Sit quamvis, intelligitur tamen; est ut in illis   |       |
| Proxima quæ sunt exemplis allata videre,           | 1760  |
| Inque quibusdam aliis etiam rationibus, ipsas      | •     |
| Per quas interdum res definire solemus.            |       |
| Hoc adhibere genus soliti sunt, sicubi partes      |       |
| Ipsum quam totum majori luce refulgent.            |       |
| Pertinet ad formam hanc etiam divisio, ut ars est  | 1765  |
| Quæ ipsis seu rebus versatur in inspiciundis,      |       |
| Sive in agendo etiam; cantorum qualis habenda est, |       |
| Et celeri argutas qui pulsant pectine chordas.     |       |
| Effecto sive in quodam vario, velut illa           |       |
| Quæ rerum simulacra refert expressa colore.        | 1770  |
| Ultima forma illa est, qua rem finire potest quis, |       |
| Collecta ex genere, atque adjectis pluribus, ipso  |       |
| Pro ignoto nobis cum sunt discrimine sumta,        |       |
| Ut calidum, siccumque elementum dicitur ignis;     |       |
| Et cælum est omni prorsus compage solutum,         | 1775  |
| Sponte sua se perpetua vertigine volvens;          |       |
| Terrestris lupus est animal cui forma canina,      |       |
| Verum quam canis est majori corpore paullo,        |       |
| Et noctu insidias molitur ovilia circum.           |       |
| Porro ipsa adjuncta hæc tantisper colligimus, dum  | 1780  |
| Tr.                                                | Rem   |

| Rem, quantum satis est, nos expressisse putamus.<br>Hoc ferme finire solent animalia ritu,                                                           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Et quasvis etiam plantas, terræque metalla,                                                                                                          |         |
| Plurimaque in rerum natura quæ esse videmus.                                                                                                         | - 0.    |
| Personas hoc, resque etiam describere suerunt                                                                                                        | 1785    |
| Ex genere ii qui res soliti componere gestas,                                                                                                        |         |
| Et qui non gestas ut gestas pingere gaudent,                                                                                                         |         |
| Læto ad scribendum genio impellente, poetæ.                                                                                                          |         |
| Lex vero per quam recte finitio fiat                                                                                                                 |         |
| Est ea, uti nec plura habeat, nec multa minus quam                                                                                                   | 1790    |
| Ejus quod definitur natura requirat;                                                                                                                 |         |
| Hæcque utrimque secus sic exæquentur, uti res,                                                                                                       |         |
| Et finitio quæ reii sit facta, vicissim                                                                                                              |         |
| Altera in alterius lancem se tradere possint,                                                                                                        | ~ = 0 = |
| Sic nullo inter se ut momento, ac pondere distent:                                                                                                   | 1795    |
| Ex ipsisque ita visceribus finitio rerum                                                                                                             |         |
| Prodeat illarum quas definimus, ut ullam                                                                                                             |         |
| Non aliam possit transferri quamlibet in rem;                                                                                                        |         |
| Tum propriis breviter verbis compressa sit, issque                                                                                                   | 1800    |
| Quæ ullo sint per se absque alieno lumine clara.                                                                                                     | 1000    |
| Nec vero illud non memori tibi mente tenendum est                                                                                                    |         |
| Præceptum, quod nos veteres docuere magistri;                                                                                                        |         |
| Cum quid definis, nempe ut cum sumseris illa                                                                                                         |         |
| Quæ cum aliis etiam videas communia rebus,                                                                                                           | - 90#   |
| Crescenti semel haud cesses usque addere acervo,                                                                                                     | 1805    |
| Efficias dum quid proprium; de millibus unam                                                                                                         | •       |
| Nullam aliam centum valeat quadrare quod in rem.                                                                                                     |         |
| Exempli caussa, gentiles dixeris esse,                                                                                                               |         |
| Nomen idem quibus est. nondum hoc satis. adde, oriundi                                                                                               | 1810    |
| Sunt qui ex ingenuis, sed nec satis esse videtur                                                                                                     | 1010    |
| Hoc etiam, quorum nemo c majoribus unus                                                                                                              |         |
| Servorum in numero fuit. hic finitio nondum                                                                                                          |         |
| Perfecta. adde, caput queis nulla ex parte minutum est.                                                                                              |         |
| Hic tibi jam nihil est quod quis desideret ultra.                                                                                                    | 1815    |
| Quam magnam porro mortalibus utilitatem                                                                                                              | 101)    |
| Afferat hæc ratio in vita exercentibus illam,                                                                                                        |         |
| Undique qua sua quis rebus confinia ponit,                                                                                                           |         |
| Extulit eximie Latize quem gloria linguæ                                                                                                             |         |
| Orator, petere unde queas id, maximus olim<br>Nos docuit; multi e nostris docuere minores;                                                           | 1820    |
| Et qui Graja etiam veteres sunt voce locuti.                                                                                                         |         |
| Dicitur illa autem porro divisso qua quis                                                                                                            |         |
| Propositam sibi rem per partes evolicat. hacque                                                                                                      |         |
| Dicitur illa autem porro divisio, qua quis<br>Propositam sibi rem per partes explicat. hæcque<br>Natura duplici est. quippe est ca nominis, aut rei. |         |
| No                                                                                                                                                   | mi-     |
|                                                                                                                                                      |         |

| Nominis illa quidem primo est divisio, vocis            | 1825 |
|---------------------------------------------------------|------|
| Ambiguæ, ac complura etiam, & diversa notantis;         |      |
| Sive accurata illorum enumeratio quæ funt               |      |
| Vocis, sermonisve etiam, formæve loquendi,              |      |
| Quæ varios menti possint inducere sensus.               |      |
| Ut si Taurum hominem, pecudem, nigramque volantem,      | 1830 |
| Arboris & radicem, & terrestrem scarabæum,              | 10)0 |
| Et juga Træzenis qui per declivia præceps,              |      |
|                                                         |      |
| Ægæas torrens fertur violentus in undas,                |      |
| Et certo majorem anni qua tempore partem                | - 0  |
| Divitis unda lacûs virosa exspirat Idumes,              | 1835 |
| Accola uti quondam gens appellare solebat;              |      |
| Et nostrûm quæ cujusvis in corpore pars est,            |      |
| De qua cum loquimur, merito ei præsamur honorem;        |      |
| Et montem gentes Asiæ qui distinet altum                |      |
| Innumeras, signumque etiam cæleste quis esse            | 1840 |
| Asserat: atque hoc ipso etiam quoque plurima pacto      | •    |
| Diversis eadem velut aptet nomina rebus;                |      |
| Et quamvis sint hæc quibus enumeratio talis             |      |
| Non sit, uti recte valeat divisio dici,                 |      |
| Nos illam nihilominus est adhibere necesse              | 1845 |
| Perpetuo, quoties est controversia, de qua              | 17   |
| In neutram nondum lata est sententia partem.            |      |
| Quippe etenim, ut dixi, cum primis constituendum est    |      |
| Quæ controversæ voci, formæve loquendi,                 |      |
| Aut sermoni etiam subsit sententia, seu vis,            | 1850 |
|                                                         | 10,0 |
| Sive etiam hic illum malit quis dicere fensum.          |      |
| Porro autem triplex est rei divisio. namque             |      |
| In sibi subjectas genus est diducere formas,            |      |
| Et totum in partes unde id componitur, & rem            | -0   |
| In quæ extrinsecus, atque aliunde adjecta vocarunt.     | 1855 |
| In formas genus hoc pacto dispescitur, ut cum           |      |
| Dicimus, Est elementum humor, sunt ignis, & aer,        |      |
| Et quæ bruta suo librat se pondere tellus.              |      |
| Ex iis quæ cælo subsunt animalia, quoddam               |      |
| Est homo, quoddam aliud pecus est, seu bellua. nos hunc | 1860 |
| Sæpe modum dissertando usurpare solemus,                |      |
| Indita cum discriminibus sua nomina non sunt,           |      |
| Et tot formæ, ut eas numero comprendere non sit;        |      |
| Est animantum utens aliud ratione, carensque            |      |
| Est aliud. genere hoc ferme consuevimus uti,            | 1865 |
| Ipsis si quando desunt sua nomina formis.               | ,    |
| Hujus maxime eas generis quis dixerit esse              |      |
| Quæ ut genera in species rursum se scindere possunt,    |      |
| On                                                      | ıa[- |

| Quasque alternantes proprio quis nomine dicat.           |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Atque hæc est nobis proprie divisio, quæ sit             | 1870. |
| Cum genera in varias sua per discrimina formas           | •     |
| Sic diducimus, ut nihilominus hæ quoque possiut          |       |
| Diversas sejunctæ ex se producere formas,                |       |
| Donec ad id ventum fuerit supera omnia recte             | ,     |
| Findentis quod ferri acie tentare nesas sit;             | 1875. |
| Ut spirantum utens aliud ratione, carensque              |       |
| Est aliud, cælique aurai simplicis exsors:               |       |
| Atque ex his aliud vitam quod degit in undis,            |       |
| Quodque aliud tenerum levibus fecat aera pennis.         |       |
| Atque suæ singillatim sunt omnibus hisce                 | 1880  |
| Subdendæ species, formas quas sæpe vocamus.              |       |
| Altera propositam lex est qua dividimus rem,             |       |
| Ipsum cum totum in partes, seu membra secamus            |       |
| Præcipua; ut rem Romanam cum dicimus esse                |       |
| Plebemque, illustresque equites, sanctumque senatum:     | 1885  |
| Ipsum cumque hominem corpusque, animamque vocamus.       |       |
| Consimilique modo corpus discerpere possis               |       |
| In caput, in ventrem, atque in brachia, crura, pedesque, |       |
| Ceteraque in nostro dominantia corpore membra:           |       |
| Et sic singula eas in partes, membraque, quorum          | 1890  |
| Uno sublato res amplius integra non sit.                 |       |
| Atque hoc cum facimus, partiri dicimur, estque huic      |       |
| Quæ hoc divisio facta modo est, partitio nomen.          | ;     |
| Hoc pacto in partes cum rem distinguimus, ulla           |       |
| Obvia non ferme est umquam variantia, seu tu             | 1895  |
| Disparitatem illam, aut discrimen dicere mavis.          |       |
| Et longum quia sæpe foret, si singula membra             |       |
| Percensere velimus, erit satis illa notasse              |       |
| Major honor quibus, aut species in corpore, seu vis.     |       |
| Dividere hoc vero, ac partiri limite distant;            | 1900  |
| [ Jam partiri, ac dividere hoc discrimine distant; ]     |       |
| De specie dixisse genus quod possumus; at non            |       |
| Totum etiam quoque de parti sic dicere possis.           |       |
| Quippe etenim recte, Est, dicas, prudentia virtus,       |       |
| At non, pectus homo est, non pes, non crusve, caputve.   | 1905  |
| Illud in hoc omni nobis ratione cavendum est,            |       |
| Ne generis cum qua a nobis divisio siat,                 |       |
| Membrorum membra, aut partes de partibus ullas           |       |
| Quæ sint ductæ, illi temere admiscere velimus;           |       |
| Quandoquidem valde hic foret intolerabilis error.        | 1910  |
| Ut si quis blateret buccis nugator apertis,              |       |
| Est animantum utens aliud ratione, carensque             |       |
|                                                          | Eft   |
|                                                          |       |

| Est aliud, levibusque aliud secat aera pennis.  Tertius at modus est triplex quo dividimus quid, |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nimirum rei substratæ in quæ adjecta vocantur;                                                   | 107# |
| Sunt hominum veluti qui libertate fruuntur,                                                      | 1915 |
| Sunt alii quoque quos etiam servire videmus.                                                     |      |
| Has note per le aux substant envire videntes.                                                    |      |
| Hoc pacto per se quæ substant omnia didunt                                                       |      |
| Per quæ adjecta novem perhibent primordia rerum.                                                 |      |
| Alter item modus huic penitus contrarius est, cum                                                | 1920 |
| Ipla adjecta videlicet in subjecta vicissim                                                      |      |
| Dividimus, velut utilium cum dicimus omnium                                                      |      |
| Cassa animo partim, atque animo sunt prædita partim.                                             |      |
| Tertius est adjectorum in cognomina, uti sunt                                                    |      |
| Rerum in natura quæ cernimus esse, bonorum                                                       | 1925 |
| Sunt partim utilia illorum, jucundaque partim;                                                   |      |
| Sunt etiam quæ præterea appellantur honesta.                                                     |      |
| Quarta ctiam qua partimur quoque forma, referri                                                  |      |
| Huc valet, & longo est quando in sermone suturo                                                  |      |
| In certas illum partes distinguimus ante,                                                        | 1930 |
| Quod facimus ordo rebus quo lucidus insit                                                        |      |
| Quas tractare velimus, ut invitatus ab illo                                                      |      |
| Attentam nobis auditor præbeat aurem.                                                            |      |
| Hanc non orantes tantum est adhibere necesse,                                                    | 1935 |
| Sed quemvis etiam qui disputet, explicet aut quid.                                               | , ,  |
| Recte quo vero valeas rem quamque secare,                                                        |      |
| Sint præcepta tibi memori hæc duo condita mente:                                                 |      |
| Primum ut quoad reii patitur natura secandæ,                                                     |      |
| Hoc quando non perpetuum in re quaque videbis,                                                   | 1940 |
| Ex certis discriminibus conflata duobus                                                          | - 1  |
| Sit divisio, quæ ipsa inter se adversa repugnent,                                                |      |
| Ac tota in quæ sit generis collata potestas,                                                     |      |
| Aut rei natura illius quam dividis, & vis.                                                       |      |
| Quippe etenim male fit cum quis quid dividit, estque id                                          | 1945 |
| Tale intra ut certos possit consistere fines,                                                    | ~/ \ |
| Imprudens ejus partem si præterit ullam;                                                         |      |
| Utque genus duo quæ findunt discrimina juncta,                                                   |      |
| Ambo queis genus est fint prodite visibus illdem                                                 |      |
| Ambo queis genus est, sint prædita viribus iisdem,                                               | TOSO |
| Visque eadem toti ac collectis partibus insit;                                                   | 1950 |
| Ut h animantum aliud compos rationis, & expers                                                   |      |
| Esse aliud dicam; quo pacto multa videmus,                                                       |      |
| Quæ duo se adversis discrimina frontibus urgent.                                                 |      |
| Haud recte hoc igitur pacto diviseris, Amnium                                                    | 7000 |
| Sunt alii in plures soliti se scindere ramos,                                                    | 1955 |
| Sunt qui etiam celeri pede protinus in mare currunt.                                             |      |
| Alterum item est præceptum illud, faciamus ut hujus                                              | Ffe  |
|                                                                                                  |      |

| Esse modi partes, quas non de pluribus, ipsum<br>Illud quam quod divisum est, quis dicere possit,                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nempe ut quod gravida generis celatur in alvo, Hoc discrimina perducant in luminis oras, Et collectam in eo totam illius exsinuent vim; | 1960  |
| Sunt animantia uti quando, plantæve quod illud<br>Corpora viva etiam funt; & quod corpora viva,                                         |       |
| Ipsa animantia etiam ac plantas quoque dicimus esse. Utilis est divisio cum finire velis quid,                                          | 1965  |
| Utilis est rem etiam explanare volentibus; ex hac<br>Clarum in sermonem lumenque & copia manat.                                         |       |
| Hoc artis clari prisci docuere magistri,<br>Clari post illos multi docuere minores.                                                     | 1970  |
| Jam brevior quæ forma tibi, via quæve ineunda,<br>Propositam si forte aliquam tractare velis rem,                                       |       |
| Auditorem & înoffensa ratione docere; Perfacili te, si advertas, sermone docebo.                                                        |       |
| Illorum præceptorum quæ tradita supra<br>Sunt de vocibus a nobis, vocumque elementis,                                                   | 1975  |
| Et quo quamque modo certis rem claudere justi<br>Limitibus, sive in certas diducere formas,                                             |       |
| Seu partes, hic præcipue spectabitur usus.<br>Hæc via tractandæ dubiæ rei simplicis, atque                                              | 1983  |
| Dilatandæ ctiam genus appellaveris aptum<br>Doctrinæ cuivis tradendæ, dif-que-ferendo                                                   |       |
| Artis quo sedes variæ monstrantur, & omnis                                                                                              |       |
| Simplicium, perplexarum tractatio rerum  Angustum fertur per callem, totaque * partes                                                   | 1985  |
| Illarum natura locis inventa patescit. Propositi porro cujusvis simplicis octo                                                          |       |
| Excussis natura locis pernoscitur hisce: An sit, quidnam sit, formæ, partesve quot ejus,                                                |       |
| Quæ caussæ, essectus, vires, seu munera quæ sint,<br>Quæ cognata, & quæ simili sunt prædita forma;                                      | 1990  |
| Tum quæ nec pacis leges, nec fædera norunt,<br>Verum inter se odiis semper capitalibus ardent.                                          |       |
| An sit; uti sintne Argos adhuc, ditesque Mycenæ;<br>Anne suit cum se terras dissudit in omnes                                           | 1995  |
| Neptunus, ductasque alto de gurgite Proteus<br>Excelso pavit Parnassi in vertice phocas.                                                | •     |
| An flammis postquam consumtus edacibus ingens<br>Mundus erit, mox venturo renovabitur ævo,                                              |       |
| Quando jam lapsi hoc ad temporis, ac subeuntis,<br>Ut præsentis item varie se accommodat horas.                                         | 2000  |
|                                                                                                                                         | Rerum |

| Rerum an amicitiam in natura est esse putandum.<br>Quærendæ genus hoc reii cum in simplice rarum<br>Proposito occurrat, si forte occurrerit, auctor                                                                                         | ,    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dicto sæpe suo gravior deciderit uno<br>Rectius, aut id signa etiam, effectusve secarint.<br>Hujus certa loci in primis vis nominis, & quid<br>Significet proprie, est pervestiganda, velut de<br>Si quis amicitia suerit dicturus, id ante | 2005 |
| Omnia constituet, de vera an dicat, an illa Ipsa quæ a vera longe longeque remota est. Quippe etenim duplici natura ea constat, & una Vera, ac sincera est, veroque ab amore prosecta, Atque bonos inter solita est consistere tantum:      | 2010 |
| Altera subdola, quæ sequitur sua commoda semper,<br>Quamque malos inter videas exsistere solum,                                                                                                                                             | 2015 |
| Atque avidi pedibus multo tritissima vulgi est.<br>Est index quid sit rationis duplicis ejus                                                                                                                                                |      |
| Qua quid finimus, seu nomen, sive sit id res;<br>Quid sit amicitia ut, quid sit sapientia, quid res<br>Publica. amicitia est, veluti, consensio rerum                                                                                       | 2020 |
| Maxima, quæ humanæ gentis versantur in usu,<br>Et quas divinas appellavere, voluntas<br>In qua utrimque bene valde est propensa merendi.<br>Horum etiam ad numerum musti adjunxere docentum,                                                | 2025 |
| Ex re quæ soliti sunt con dixisse jugata.  Ad species porro ac partes ea pertinet omnes,  Et qua partimur ratio, & qua dividimus rem.                                                                                                       | ,    |
| Ut supra amicitiam duplicem cum diximus esse,<br>Altera quandoquidem vera est; contra, altera sica.<br>In caussis has cum primis spectabimus, & quæ<br>Essicit, & quam etiam sinem appellare solemus.                                       | 2030 |
| Materiam, formamque fere finitio claudit                                                                                                                                                                                                    |      |
| Intra se; veluti si Amor est, ego dixero, veræ<br>Unica amicitiæ est jungendæ caussa, parentis<br>Naturæ magnæ rerum de sonte prosecta.                                                                                                     | 2035 |
| Hanc ex se varie virtus progignit, alitque,<br>Ac multos vitæ servans producit in annos.<br>Non veræ, vilis spes ostentata lucelli.                                                                                                         |      |
| Officia, effectus, viresque illa esse videntur,<br>Humanæ inter se vitæ socialia vincla,<br>Et quod res solitæ ex illa splendere secundæ<br>Sint magis, adversæ nisu leviore serantur.                                                      | 2040 |
| Tum quæ libertas ultro, citroque monendi                                                                                                                                                                                                    |      |
| Illis insigne est proprium, & certissima virtus.                                                                                                                                                                                            | 2045 |
| Tom. 11.                                                                                                                                                                                                                                    | Mens |

| Mens fincera, hilaris vultus, candorque, favorque,<br>Nudaque fimplicitas, & honestum pronus in omne<br>Obsequium, rerumque animus studiosus amici:<br>Congressus dulci curas sermone levantes,                                                                | . *  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Et bene velle etiam, & facere, & lætissima semper<br>Tranquilla mire gaudentia pectora pace.<br>Tum quæ de genere hoc quis promere plurima possit.<br>Pugnant illa, inimicitiæ, atque odia aspera, & iræ,<br>Pestis amicitiæ assentatio maxima, amici          | 2050 |
| Neglectus, fictus sermo, querimonia, tristis Vultus, & assidue rodentes pectora curæ: Atque ita diligere, ut dubites ne odisse vicissim Mente immutata tibi sit quandoque necesse.                                                                             | 2055 |
| Jam testis quæ quis, gravior seu protulit auctor,<br>Cæptum ad sermonem hoc possis attexere pacto:<br>Hanc quæ inter se animos ratio, ac vis jungit amantum,<br>Virtutem, seu rem implexam virtute, vocavit<br>Scriptores inter præcellentissimus omnes        | 2060 |
| Doctrina, ingenio, & fandi prædivite vena, Antiqui Macedûm medici præclara propago. Quin & amicitia Siculûm prognatus in oris Empedocles mundum totum constare canendo Dixit, & intra se quæ mundus continet omnia. Ille etiam regis Messapi ab origine vates, | 2065 |
| Quem Romam Rudiæ e Calabris misere vetustæ, Cerni in re incerta certum dicebat amicum. Cumque duos vere inter se vidisset amantes Unum Pythagoras animum duo corpora dixit. Huc & amicorum referent paria illa frequenter                                      | 2070 |
| Quæ doctis veterum in chartis celebrata videre est;<br>Et quod amicorum communia dicimus omnia.<br>Hujus quæque audire modi est jam plurima passim,<br>Quæ vulgi rudis ipso etiam sæpe ore terantur.<br>Hic illud quoque te videor mihi posse monere,          | 2075 |
| Quicquid propositum est, de quo queratur, id omnes<br>Per notos vocum titulos quos quinque vocamus<br>Tractando, varie te circumducere posse,<br>Dum genus attente observas, speciem, propriumque,                                                             | 2080 |
| Quæque adjecta etiam, sive accedentia dicunt, Perque ipsas ctiam sedes plerasque, locosve Argumentorum supra quos diximus esse. Quin illud quoque valde e re censemus, uti rem Omnia quæ circum-versus-sistentia dicunt,                                       | 2085 |
| Simplicium ad voces naturæ ejus revocemus                                                                                                                                                                                                                      | Con- |

| The process of the quality of the second                                                    | 2090 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Illud præterea quoque præcepisse nec ab re est,                                             |      |
| Ordo sit ut nobis, cum quid sit forte docendum,                                             | 9    |
| Lectos scriptores usos quo sæpe videmus,                                                    | 6.   |
| Ab genere ad species ut descendamus, & ipsas                                                | 3005 |
| A toto ad qualvis, monstrando singula, partes.                                              | 2095 |
| Isocrates quo sæpe pater, nitidissimus auctor,                                              |      |
| Attica quo facta est pubes facunda magistro;                                                |      |
| Inque suis noster libris est Tullius usus,                                                  |      |
| Illis præcipue docuit quibus omnia natum<br>Officia, & sectanda homini sint, quæve cavenda, | 2100 |
| Civilem cum laude velit qui ducere vitam.                                                   | 2100 |
| Crystem cum saude veste qui cucete vitam.                                                   |      |
| Jam vero quando voces quas quinque vocarunt,                                                |      |
| Quæque decem perhibent etiam vocum ordia prima,                                             |      |
| Quoque modo ipsarum naturæ simplicis unam-                                                  |      |
| quamque suos intra valeas concludere fines,                                                 | 2105 |
| Quave tibi in partes hæ sint ratione secandæ,                                               | -10, |
| Quaque via tractanda brevi sit quæstio simplex                                              |      |
| Quævis, te supra docui, factumque videtur                                                   |      |
| Jam satis huic parti: superest ut protinus illud                                            |      |
| Nunc te etiam docuisse parem, didicisse quod æque                                           | 2110 |
| Profuerit tibi; quæ ratio sit scilicet illis                                                |      |
| Certa in propositis quæ, ut sunt, conjuncta vocantur.                                       |      |
| Hæc sunt plena facit quæ oratio, & integra, uti, sint                                       |      |
| Divitiæ ne bonum; an paupertas res fugienda;                                                |      |
| An bona, quæ sensus titillat, blanda voluptas;                                              | 2115 |
| Quæque modo hoc formare queas tibi plurima per te.                                          | ,    |
| Porro adhibenda tibi est argumentatio in hisce                                              |      |
| Tractandis, ex proloquiis quæ nascitur, ipsa                                                |      |
| Nonnullis quæ etiam placitum est esfata vocare.                                             |      |
| Proloquium vero, aut effatum, est oratio cui nil                                            | 2120 |
| Defit, quæ & verum, falsumve quid indicat esse                                              |      |
| Perspicue, divisa prout sunt tempora, uti si                                                |      |
| Arentem, dicas, liquidus fons irrigat hortum:                                               |      |
| Et tranquilla Deus nobis hac otia fecit:                                                    |      |
| Sive illi puerum Priamus mandârat alendum:                                                  | 2125 |
| Aut cantu querula rumpent arbusta cicada.                                                   |      |
| Scriptores geminis prisci his sunt vocibus usi,                                             |      |
| Romanæ per quos floret facundia linguæ.                                                     |      |
| Sed simili cur non etiam quandoque profatum                                                 |      |
| Hoc liceat mihi, & eloquium ratione vocare,                                                 | 2130 |
| Vocum harum mihi si quando sit commodus usus?                                               |      |
| Convenit argutis dissertatoribus una hæc.                                                   | 2.4  |
| · G 2                                                                                       | Nam  |

| Nam quæ aliquid jubet, aut optat, quæritve, vocatve,                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aut si quod genus est aliud sermonis in usu,<br>Vatibus illæ sunt, atque oratoribus aptæ.                     | 2135 |
| Omni hoc in caussa breviter comprendere summam                                                                | ) )  |
| Nos reii monet, auctorum ambagesque probandi                                                                  |      |
| Detracto ornatu, ac phaleris superantibus, ipsas -                                                            |      |
| Propositurarum in nudas compingere formas.                                                                    |      |
| Porro proloquii, auctores, quod diximus, hujus,                                                               | 2140 |
| Docti, aliud simplex perhibent, aliud conjunctum.                                                             |      |
| Est simplex, velut: Pacaverat omnia Cæsar.                                                                    |      |
| Conjunctum, ut: Regis si larga est dextera, gratum                                                            | •    |
| Largis legatum donis dimittet onustum.                                                                        |      |
| Est simplex vero monstrans oratio, duplex                                                                     | 2145 |
| Finis ubi est, dici mavis seu terminus, uno                                                                   |      |
| Ambo & qui nexu inter se junguntur eodem.                                                                     |      |
| Grammatici velut ex verbo, atque ex nomine formant                                                            |      |
| Sermonem, quem perfectum suevere vocare,                                                                      |      |
| Esse aliquid verbum quando indicat, aut non esse,                                                             | 2150 |
| Addunt nominibus quamquam pronomina, verbis                                                                   |      |
| Nominibusque illam, consors æque quæ utriusque                                                                |      |
| Nominis, & verbi sermonis pars perhibetur:<br>Sermonis reliquæ nam partes quæ esse feruntur,                  |      |
| Non partes magis hæ, quam supplementa putantur.                                                               | 2155 |
| Ut, Virtus amplexanda est, vitium sugiendum.                                                                  | ~~)) |
| Porro autem fines partes hic dicimus illas,                                                                   |      |
| In quas extremas effatum solvimus. harum                                                                      |      |
| Quæ prior est, nomen; verbum autem posterior pars.                                                            |      |
| Hanc dictum, subjectum illam dixere priores,                                                                  | 2160 |
| Inventis ab se indiderunt qui his nomina rebus.                                                               |      |
| Hic operæ pretium fuerit te advertere, quod si                                                                |      |
| Ex aliquo dictum constabit nomine, sive                                                                       |      |
| Quæ verbum media & nomen pars inter habetur,                                                                  |      |
| Est, verbum partem semper connectet utramque;                                                                 | 2165 |
| Omnibus, ut, nobis Deus est pater optimus, & rex;                                                             |      |
| Et cuivis homini Deus est per se ipse colendus.                                                               |      |
| Subjectum utrobique Deus; Pater Optimus, & Rex                                                                |      |
| Dictum illic, velut hic etiam, Per Se Ipse Colendus;                                                          |      |
| Est, geminos vero quæ nectit copula fines.                                                                    | 2170 |
| Sin verbo haud hujus nexus funt indiga verba;                                                                 |      |
| Omnia vincit amor, veluti si dixeris hoc nam                                                                  |      |
| Proinde est, ac si quis varians ita diceret: Omnium est<br>Victor amor. sic & sunt plurima de genere hoc, quæ |      |
| Ipse tibi haud ægre valeas confingere per te.                                                                 | 2175 |
| Nec vero finis simplex sit uterque necesse est                                                                | /)   |
| The first mining sumbage we windy and we want and                                                             | Per- |

# LOGICES LIBER I. 53

| Perpetuo, nec subjectum præcedere dicto.<br>Quippe illum duplicem passim usurpare solemus;          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Civilis velut est jurisprudentia, & agri-                                                           | •            |
| cultura, & studium venandi; & pacis alumnas                                                         | 2180         |
| Itala quas juvenes Patavî urbs nunc perdocet artes.                                                 |              |
| Inque his haud raro posituræ invertitur ordo,                                                       |              |
| Perpetuo quamvis subjectum antestet ubique                                                          |              |
| Natura, mentique prius sese offerat. est ut                                                         | 0 .          |
| Hic: Percussa prius servavit sædera Gallus.                                                         | 2185         |
| Porro naturæ quæ dicunt simplicis esse                                                              |              |
| Proloquia, in vera hæc secuere, ac falsa magistri,                                                  |              |
| Queis summæ suit hæc distinguere singula curæ.                                                      |              |
| Vera ea sunt, inter quæ & res nil discrepat ipsas.                                                  |              |
| Ex his sunt sieri semper quæ est esse necesse,                                                      | 2-190        |
| Sunt etiam fieri quæ possunt, non fierique,                                                         |              |
| Natura quæ, & doctrina cognoscimus omnes;                                                           |              |
| Ut, calet ignis, & est fato prudentia major.                                                        |              |
| Ex illis individuum funt forma, genusque,                                                           | 2105         |
| Disparitas, proprium, tum definitio, caussa,                                                        | 2195         |
| Et quæ effecta vocant propria, atque adjecta perennia.<br>Ex his contra autem fieri quæ fæpe solere |              |
| Cernimus, atque usu veniunt, quæ & credere dignum est.                                              |              |
| Mortali, ut, cuivis accepta pecunia euique est.                                                     |              |
| Falsa autem, a vero quæ sunt aliena, vocarunt                                                       | 2200         |
| Quæ natura, aut experiens ars improbat, ut si,                                                      | 2200         |
| Mortalis, dicas, mens est mortalibus ægris;                                                         |              |
| Ad fontes conversa retro vaga flumina currunt;                                                      |              |
| Sunt ursi tenues soliti se ferre per auras.                                                         |              |
| Hæc findunt iterum, ut dicant ajentia quædam,                                                       | 2205         |
| Quædam etiam placeat dixisse negantia contra.                                                       | •            |
| Ajentia illa vocant, ubi cui quid dicis inesse;                                                     |              |
| In superos, veluti, pietas est maxima virtus.                                                       |              |
| Illa negantia, ubi, contra, quid inesse negamus;                                                    |              |
| Ut, superas facile hinc non est evadere ad auras.                                                   | 2210         |
| Quin ex his alia ex genere, atque ex parte vicissim.                                                |              |
| Quædam sunt etiam quæ indefinita docentes                                                           |              |
| Nominitant, sunt & per se quæ singula dicunt,                                                       |              |
| Recte individui possis queis tu indere nomen.                                                       |              |
| Ex genere appellant etiam quæ unversa vocarunt,                                                     | 2215         |
| Unversis quæ & de rebus elata videre est,                                                           |              |
| Esse & quæ omnino vera est, aut falsa necesse;                                                      |              |
| Omnia sunt hominum, ut, tenui pendentia filo.                                                       |              |
| Virtus nulla mala est. illa autem, ex parte vocarunt                                                |              |
| Quæ vera, aut falsa ex aliqua sunt parte, velut si,                                                 | 2220<br>Qui- |

| Quidam homo non ridet, dicat quis, quidam homo ridet<br>Indefinita appellant, detracta quibus sunt   | •    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Doctores quæ figna vocant, ea, nullus, & omnis                                                       |      |
| Sunt, aliquis, reliquus, quidam, & quæ cetera tute                                                   |      |
| De genere hoc facile agnolcas, quæ finibus ipsa.                                                     | 2225 |
| Adduntur, fines nec sunt, generis nisi neutri                                                        |      |
| Ipsa suam donans formam vis imprimat illis.                                                          |      |
| Omnia amicorum, ut, communia sunt. mala plura                                                        | •    |
| Quam bona sunt. facile aut ubi quis quæ nomina per se                                                |      |
| Res sustentantes signant, accommodet, ut sunt                                                        | 2230 |
| Hæc, nemo, nullus, quisquis, quicumque, nihilque;                                                    |      |
| Ut vitiis vere nemo sine nascitur: atque hoc,                                                        |      |
| Vilius argentum est auro, virtutibus aurum.                                                          | •    |
| Justitia est virtus; homine est homo justior; herba                                                  |      |
| Mire herbæ, gemma & gemmæ virtutibus anteit.                                                         | 2235 |
| Infinita & quæ de rebus dicimus illis<br>Præsertim, quæ ut sunt, semper sic esse necesse est.        |      |
| Præsertim, quæ ut sunt, semper sic esse necesse est.                                                 |      |
| Omnia perpetuo sic sunt cenienda, perinde                                                            |      |
| Ex genere ac si essent. contra, illa ex parte putanda                                                |      |
| Quæ monstrant ea quæ vario sunt prædita motu;                                                        | 2240 |
| Semper in his quamvis quæ sunt ex parte notandis,                                                    |      |
| Mortales sua consuerint ferme addere signa.                                                          |      |
| Sic compos rationis homo est; homo currit; amat me                                                   |      |
| Quidam homo; & his simili scimus quæ prædita forma                                                   |      |
| Plurima, quæ & cuivis passim versantur in ore.                                                       | 2245 |
| Sunt individua, & quæ tantum singula monstrant;                                                      |      |
| Æneas Turnum, ut, vicit, non Hector Achillem.                                                        |      |
| Caussam individuum appellant queis cura docere est                                                   |      |
| Qua ratione animos dictis quis flectere possit;                                                      |      |
| Propositi, at Latiæ Linguæ clarissimus auctor                                                        | 2250 |
| Nomine censeri tria cetera credidit apte.                                                            |      |
| Naturam effati proprie divisio monstrat                                                              | ·    |
| Facta prior simplex, quæ & junctum continet. at quæ est                                              |      |
| Posterior, monstrans essatum ajat ne, neget ne,                                                      |      |
| Quale sit id monstrat; sed quæ est post deinde subivit,                                              | 2255 |
| Quantus proloquii modus est, aperire suevit.                                                         |      |
| Quærendi distincta notis proin cuncta tribus sunt                                                    |      |
| Quo, quali, & quanto. nam quo, natura rogatur                                                        |      |
| Proloquii quæ sit; quali, affirmetne, negetne;                                                       | 2260 |
| Ouanto, num ex genere, aut specie sit, quærere mos est.<br>Eloquium porro simplex quod diximus esse, | 2200 |
| In duplicem nostri secuerunt proposituram,                                                           |      |
| In puram, atque illam quæ non est pura: modalem hanc                                                 |      |
| Scriptores ausi sunt quidam sæpe vocare:                                                             |      |
| seriptores and runt quitam rape vocate.                                                              | Quæ  |
|                                                                                                      | ~    |

#### LOGICES LIBER I. 55 Quæ vox auribus haud dubie est male grata Latinis. 2265 Pura est, ut, Gallus Rex est fortissimus unus. Non pura, ut, Gallum Regem magnum esse necesse est. Præcipuos hos ille modos tibi quattuor artis Excellens summe est visus numeraise magister: Qui pote, qui varians, qui non pote, quique necessis. 2270 Hæc quadruplex duplicem oftendit divisio silvam Humani unde alta exscindunt esfata bipennes Ingenii, exæquent rebus quo dicta loquentum, Quæ naturalis, quæ inconstans, quæque remota est. Ipse modus naturalem dat nosse necessis, 2275 Ac verum, & certum eloquium; qui non pote vero Absentem, falsa unde illi, ac pugnantia ducunt. At reliqui varie, quos huc fors pellit, & illuc Multiplex ex his collectio ducta profatis Construitur, seque adglomerans conglutinat apte: 2280 Quam si rite, &, uti par est, tractaris, ab illa Nonnullos forsan poteris decerpere fructus. Propoliturarum quin & quas diximus, iplos Oppositus, essataque idem essicientia bina, 2285 Transpositosque aspro fines sermone notarunt, Omnia quæ debet linguæ candoris amatrix, Navifragos tamquam scopulos, vitare juventus. Sed quid ego hæc? vigiles dudum plaudentibus alis Auroram liquida galli ter voce vocarunt; Et jam communis surgendum ad munia vitæ est. 2290 Nunc agesis, opifex rerum, vocisque repertor Multisonæ, dum per calles, aspretaque vatum Audax doctorum nulli calcata priorum Fretus iter carpo duce te teque auspice, fac tu, Gens hominum per me discat, male credula quamvis, 2295 Per te divino subnixos munere quævis Ardua mortales conando vincere posse. Principio, quæ proloquiis vis certa sit inter Ipia, tibi expediam, quoties bina illa jugantur: Tu quæ dicam, alte memori tibi mente reconde. 2300 Simplicium oppositus binorum est proloquiorum, Subjectum queis dictum & idem est. pugnantia Marcus Tullius opposita appellat contraria bina. Horum bis genera enumerant, contraria, subcon-

traria, contra - etiam - dicentia, quæque sub - isti-

alterna e verbo ab Grajis vertére vocantes.

2305

Quæ

| Quæ contraria lunt, dicunt adversa Latini,               |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Illa modi sunt cuncta hujus quæ unversa vocantur.        |      |
| Quælibet est expers rationis bellua, uti si              |      |
| Dicas: mox, expers rationis bellua nulla est.            | 2310 |
| Esse simul duo non possunt contraria vera:               |      |
| Falsa eadem sed posse simul nihil impedit esse,          |      |
| Materia quoties ex evariante creantur.                   |      |
| Subcontraria sunt adversis subjecta. vocari              |      |
| Sunt hæc qui dubitent recte an contraria possint.        | 2315 |
| Esse simul nequeunt duo subcontraria falsa:              |      |
| Ambo eadem sed vera simul nihil obstat uti sint,         |      |
| Materies quoties varians ea procreat; & sunt             |      |
| Talia quæ non de rebus dicantur eisdem.                  |      |
| Quippe illa alternis vera esse, aut falsa necesse est;   | 2320 |
| Vivere uti si quem dicam, ac non vivere eumdem.          |      |
| Contra-illa inter se appellant-dicentia, quæ ambo        |      |
| Consimili constant utroque ex limite, & unum             |      |
| Ex genere est, aliud vero est ex parte, negante          |      |
| Particula, quæ odio inter se distracta tenaci,           | 2325 |
| Mutua perpetuo se obversis frontibus urgent;             |      |
| Proin nullo sociata umquam hæc tu sædere cernas:         |      |
| Quæ ratio illorum est eadem, quæ & singula signant;      |      |
| Ut, vates Maro, non vates Maro summus habetur.           |      |
| Pugnantum his quartum genus adjunxere, quod ex his       | 2330 |
| Efficitur quæ ex parte infra generalia listunt.          |      |
| Inter sed quoniam hæc nulla est dissensio, uti quæ       |      |
| Particula inter se non sunt distracta negante,           |      |
| Detrimento ullo poterunt abíque artis omitti.            |      |
| Verum operæ pretium est animum hic advertere, ne qua     | 2335 |
| Forte latens sit in his pugnantibus ulla profatis        |      |
| Vis verbi ambigui, aut multa, & diversa notantis.        |      |
| Quin illud quoque præterea attendamus oportet,           |      |
| Idem ut in estatis pariter sit limes utrisque,           |      |
| Et quem natura præcedere diximus, & qui                  | 2340 |
| Tarda sequens sua mox itidem vestigia ponit.             |      |
| Nulla etenim hic fuerit discordia: Docta Maronis         |      |
| Est eadem gravis, ac pariter dulcissima Musa,            |      |
| Si dicam; ac paullo post dixero, Docta Tibulli           |      |
| Non eadem gravis ac pariter dulcissima Musa est.         | 2345 |
| Sed nec in his: Cicero bonus est, Cicero haud bonus est, |      |
| Oratorem illic intelligis, hic citharædum.               |      |
| Oppolitorum inter se hæc vis bene nota juvabit           |      |
| Te multum, summeque illam didicisse necesse est;         |      |
| Inter se quod scire docet pugnantia quæ sint,            | 2350 |
| Qu                                                       | od-  |

# LOGICES LIBER I. 57

| Quodque artis proprium est, vero secernere falsum.<br>Tantumdem illa autem nostri pollentia dicunt,<br>Sive valentia etiam, seu declarantia bina                                                                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Proloquia, est idem ambobus queis limes uterque, Atque eadem vis præcise, tibi quæ indicet is quod Illis qui loquitur verbis monstrare laboret. Hæc varie triplici quadam ratione reguntur; Quippe etenim generis quæ sunt, præposta negandi             | 2355 |
| Particula, illa facit contradicentia; namque                                                                                                                                                                                                             |      |
| Non quivis homo ridet, idem est dixisse; perinde<br>Ac si tu dicas, Aliquis homo ridet, itemque<br>Dicere nonnullos homines, est dicere quosdam:<br>Contra, eadem a nobis postposta negantia si sit                                                      | 2360 |
| Præsertim signo unverso, contraria reddit;                                                                                                                                                                                                               |      |
| Omne animans veluti si quis non currere dicat,<br>Prorsus idem est, animal nullum ac si currere dicat.                                                                                                                                                   | 2365 |
| At si particula eloquia hæc circumstet utrimque, Illa subalternis facit æmula protinus ut sint, Et simili sensus virtute, ac viribus iisdem;                                                                                                             |      |
| Non cuivis homini, veluti, non obtigit hæc fors.<br>Verum hæc dicendi ratio est insuavis, eoque<br>Invisa est Musis melioribus: hujus ob hanc rem<br>Hircosis tantum est artis linquenda magistris,                                                      | 2370 |
| Nulla quibus Latii aut sermonis cura politi est,<br>Quod res hi tantum nudas exponere gaudent.<br>Proin tu caussam aliquam tibi si est orare necessum,<br>Judicis atque animum irati mentemque movere,<br>Seu lectis populum dictis retinere frequentem, | 2375 |
| Sive aliud quidvis facundo est ore tonandum, Jucundosve inter placido sermone sodales Narrandum, attenta te circumstante corona, Hæc cupide proferre nimis mysteria, & artis Dictorum implicitos tortus suge. quippe alioqui                             | 2389 |
| Pro plausu, & lætis clamoribus, undique acuta<br>Sibila te, & tristi ferient stridore cachinni.                                                                                                                                                          | 2385 |
| Tanspositos porro fines suevere vocare  Mutata inter se quoties ratione vicissim  Alterum in alterius sedem transisse videmus;                                                                                                                           | -,0, |
| Sit prior ut, qui posterior suerat modo, itemque Posterior, modo qui suerat prior; ut si dicam, Natura ipse animans se ipsum movet: ipse movens se Sponte sua est animans. viden' hic ut sine in utroque Ordinis extemplo ratio est conversa prioris?    | 2390 |
| Hæc ratio a doctis Conversio dicitur, estque                                                                                                                                                                                                             | Tri- |
| •                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

| Triplex, & triplices vultus, triaque induit ora;<br>Quandoquidem est quædam simplex quæ dicitur, est &<br>Contra * per se quam dicimus. est ubi porro<br>Finiti sines mutantur in infinitos.<br>Est simplex, in transpositis ubi sinibus ambo                                                             | 2395 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Proloquia æqualem inter se formamque, modumque Conservant, velut hæc paullo quæ diximus ante. Namque quis est ultro qui utrumque inspexerit, atque Æque utrumque ajens, atque ex genere esse negârit? Inter se ex genere hoc tu bina negantia pacto,                                                      | 2400 |
| Atque ex parte itidem videas tu ajentia verti. Nulla, velut, virtus vitium valet esse, face hoc sic Conversum, Vitium nullum virtus valet esse. Sic etiam dicas, Nulla est clementia virtus,                                                                                                              | 2405 |
| Ordine &, Est quædam virtus clementia, verso. Quin etiam generis quæ surroque ex limite constant, Ac de se recte videas dicta esse vicissim, Inter se recte interdum conversa videre est.                                                                                                                 | 2410 |
| Quippe alias vitiosa esset conversio; uti si,<br>Omnis homo est animans, cum dixeris, inde loci sic<br>Dicas, Omne animans etiam est homo. nam vitium est hic<br>Sed neque quod videas constans ex parte, negansque,                                                                                      | 2415 |
| Recte umquam ex forma possis vertisse priore.  Quoddam animans veluti non est homo, si quis dicat Recte, idem haud recte poterit mox dicere vertens,  Unum aliquem ex hominum numero non esse animantem.  Altera vertendi ratio est, ubi transmutantur  Quæ ex genere in subjecta ipsis ex parte videmus. | 2420 |
| Hac forma quæ signa vocant mutamus, & ex iis Quæ contra sint sumta negare negantia semper, Ut si omni virtus auro est pretiosior, ergo Est quæ auri pretio virtus præponderat; & si Nulla nocet virtus, igitur clementia virtus                                                                           | 2425 |
| Cum sit, eam cuiquam dicat quis posse nocere?  Commutata etenim ratio hæc firmissima præbet  Argumenta tibi, & clare tum perspicis usum  Ejus in argumentando, & ratione probandi.  Quæ sit, ubi contradicunt sibi limes uterque;  Quippa ibi sinitas mutamus in infinites                                | 2430 |
| Quippe ibi finitos mutamus in infinitos, Quæ priscis ratio est nusquam usurpata Latinis; Sed neque communis nunc est sermonis in usu. Iccirco nec eam veteres docuere magistri, Portentosa ut quam dicendi forma sequatur:                                                                                | 2435 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PA-  |

# LOGICES LIBER I. 59

| Postera sed confictam ætas velut addidit arti.        |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Sed mage quo facilis tibi sit conversio, de qua       | 2440 |
| Nunc agimus, lædat nec te post scrupulus ullus,       |      |
| FERTE. CITI. PACI. BELLO. hæc tu verba notabis        |      |
| Quatuor, & memori servabis mente reposta,             |      |
| Sint contexta quibus vocalibus ex elementis,          |      |
| Quæ totidem tibi erunt numero, quot verba notâris,    | 2445 |
| Vocibus & geminis insunt his, MATER & IO.             | 117  |
| Horum primum, ajens nobis generale profatum           |      |
| Significat. generale negans notat altera; at, I, quod | ,    |
| Est ex parte ajens; O, vero, ex parte negans dat.     |      |
| FERTE. CITI. his simplex verbis conversio nobis       | 2450 |
| Monstratur facienda, & id est ubi transponentes       | - 17 |
| Verba eadem, atque notas pariter servamus easdem.     |      |
| Per PACI. BELLO que, profatis invertendis             |      |
| Verba eadem servare, notas variare docemur.           | 2454 |





# ADAMI FUMANI LOGICES

L I B E R II.

UNC age jam deinceps quæ sint conjuncta canamus

Proloquia, & claris naturam versibus omnem Illorum implicitam juvet explicuisse canendo. Verum ego qui mente hæc possum tractare se-

erum ego qui mente hæc polium tractare le-

Quæ princeps antiqua olim dedit Attica tellus 5 Inventa, & versu pulchre explanare Latino Illa, diu cum quæ tranquilla in pace quierant, Sueta ubi gens primo pernicibus apta choreis, Post operam linguæ studiis dare docta Latinæ,

Et Grajis vigili chartis incumbere cura, Vita unde excultas mire est hilarata per artes, Terribili videam late loca plena tumultu, Devictoque peti cognato ex hoste trophæa;

Conjuncto quo par fuerat communibus armis, Nostris exitium intentantem arisque focisque,

Europæ atque Asiæ sævum domuisse tyrannum? At superûm tamen hic summus quando arbiter, & rex

Assidue clemens nobis facit otia dia hæc, Fer, mi anime, & rapidi rabiem Mavortis, & atrox Cæptum alibi triste hoc sinito crudescere bellum.

Tu vero interea hic divino munere pacis Utere, & impresso semel alte vomere, dura Finde sola, & stimulo fortes impelle juvencos,

Ut

10

15

20

#### ADAMI FUMANI LOGIC. LIB. II. 61

| Ut subigant male culta novo dente arva, gravique          |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Inversas tracto complanent irpice glæbas;                 | 25   |
| Aversas plaustris mox unde gementibus, ample              | ,    |
| Candenti sub Sole patens avideque, diuque                 |      |
| Ante exspectatas tundat plena area messes,                |      |
| Purgatæque premant gravidæ granaria fruges.               |      |
| Quare age susceptum semel hoc tibi perfice munus.         | 30   |
| Conjunctorum igitur formas tres dicimus omnes:            | ,    |
| Nam quædam primo sunt quæ connexa vocamus,                |      |
| Sunt & dicere quæ veteres conjuncta Latini                |      |
| Non dubitant, nomen quibus indit copula eisdem:           |      |
| Sunt & quæ disjuncta etiam appellata videmus.             | 35   |
| Sunt connexa quibus vocem præfigimus hanc, s;             | 3,   |
| Ut, Si jam clara lustrat Sol lampade terras,              |      |
| Obscurata latent toto vaga sidera cælo.                   |      |
| Vera ea sunt, ubi sic validis compagibus hærent           |      |
| Inter se junctæ partes, ut posterior quæ est,             | 40   |
| Sit præcedentem secum traxisse necesse.                   | 7-   |
| Ut, Si arbor, certe planta est; si lumine lustrat         |      |
| Sol terras, densæ noctis cessere tenébræ.                 | 1    |
| Conjunctum vero appellant, ubi copula nectens             |      |
| Et, geminas geminata solet conjungere partes;             | 45   |
| Ut, Formosa fuit, suit & jucunda Neæra.                   | Т)   |
| Hoc verum est, ejus quoties pars utraque vera est:        |      |
| At falsum contra, quoties pars utraque falsa.             |      |
| Quin est cum interdum hæc conjuncta negantia cernis,      |      |
| Est velut hoc; Non & malus est, & justus habendus:        | 50   |
| Atque his est eadem prorsus natura quæ & ipsis            | , ,  |
| Disjunctis. disjuncta autem appellare solemus             |      |
| Particulis coeunt quæ disjungentibus, est ut,             |      |
| Aut gravis, aut levis est; porro hæc disjuncta videre est |      |
| Confieri ex membris quæ inter se adversa repugnant,       | 55   |
| Et medium nihil admittunt; nec vera videre est            | ,,   |
| Utraque, sed verum tantum unum est esse necesse.          |      |
| Doctores vera illa ajunt disjuncta vocari,                |      |
| Altera pars quorum semper tantummodo vera est:            |      |
| Falsa autem quorum aut vera, aut pars utraque falsa est.  | 60   |
| Porro ex proloquiis argumentatio confit;                  |      |
| Est quædam quæ argumentandi diffusio, sive                |      |
| Materiæ illius tractatio, qua dubiis quis                 |      |
| Incertisque fidem rebus struit. esse feruntur             |      |
| Ejus præcipue species hæ quattuor. illa                   | 65   |
| In primis ratio, aut collectio quæ Rationis               | ٠,   |
| Dicitur; Enthymema, quod est collectio quædam,            |      |
| Jumani duon ere correcto dumanni)                         | Sim- |

| Simplexque est priscis conclusio dicta Latinis;                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Hoc quidam Commentum etiam dixere minores.                                                      |         |
| Additur his quæ appellata est Inductio, tum dein                                                | 70      |
| Exemplum, quod quædam ipsum est Inductio serme.                                                 |         |
| Verum age jam quæ sint nunc argumenta, canamus,                                                 |         |
| Obscuris hæc quod præpandunt lumina rebus.                                                      |         |
| Argumentum igitur ratio est qua quisque probat quid,                                            |         |
| Ex alioque aliud disceptans colligit, & qua                                                     | 75      |
| Astruere ex certis quæ sunt incerta solemus.                                                    | ,,      |
| Hoc Medium, differtandi dixere magistri                                                         |         |
| Artis præcipui, qui terminus est rationis                                                       |         |
| Tertius, atque duos alios conjungit utrimque,                                                   | ,       |
| Propositisque fidem dubiis solet addere rebus.                                                  | 80      |
| Porro autem Medium hoc ratione exquirere si vis,                                                | 00      |
| Here est : quando alique oblete est tibi questio quero                                          |         |
| Hæc est: quando aliqua oblata est tibi quæstio, quære                                           |         |
| Caussam aliquam cur natura qui posterior sit                                                    |         |
| Semper proloquii limes, seu terminus, illum                                                     | 0.      |
| Subjecto attribuis, vel detrahis: illa reperta                                                  | 85      |
| Est medium, sive argumentum tibi caussa; velut si                                               |         |
| Anceps in medium hæc ponatur quæstio, Numquid                                                   |         |
| Jure interfectus Nero sit, perdiscere caussam                                                   |         |
| Hujus si cupias necis, est quia nempe tyrannus                                                  |         |
| Is fuit at frustra in medium protraxeris illam,                                                 | 90      |
| Illius ante tibi fuerit nisi cognitus usus:                                                     | to .    |
| Nec secus ac si quis lapides, cæmenta, trabesque,                                               |         |
| Et ferramenta, & calcem congesserit, atque                                                      |         |
| Materiæ tractandæ ejus non calleat artem,                                                       |         |
| Materies fuerit congesta ea inutilis illi.                                                      | - 95    |
| Quocirca claris naturam versibus omnem                                                          |         |
| Ipse tibi, obscuram quamvis, exponere conor.                                                    |         |
| Hoc age sis, mea ne ventis sint verba profusa.                                                  |         |
| Principio est duplex argumentatio. quippe                                                       |         |
| Est simplex quædam quæ dicitur, est etiam quam                                                  | 100     |
| Conjunctam perhibent. simplex est illa, datis quæ                                               |         |
| Concessisque ex proloquiis paullo ante duobus,                                                  |         |
| Tertium aliud quoddam propria parit ipsa sua vi.                                                |         |
| Hæc ex materia, & forma componitur. ipsa                                                        |         |
| Materia est, partes unde illa exsistit, eæque                                                   | 105     |
| Una ipsis cum proloquiis sunt finis uterque.                                                    | ,       |
| Proloquii vero fines, partesve vocantur                                                         |         |
|                                                                                                 |         |
| Simplicis illæ, in quas folvendo folvimus illud.<br>Subjectum, allatumque illas dixere priores, |         |
|                                                                                                 | 110     |
| Inventis ab se indiderunt qui his nomina rebus.                                                 | 110     |
| Tres vero hos numero fines fecere, minorem,                                                     | Majo-   |
|                                                                                                 | 113410- |

# LOGICES LIBER II. 63

| Majorem, & medium. finis minor ille vocatur             |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Ambigui quod subjectum est, quod quisque probare        |              |
| Nititur: is vero medius, qui sumitur ad rem             |              |
| Quæ dubia est, confirmandam, quoque utimur ante         | 115          |
| Complexum, semel atque iterum. jam quærimus ipsos       |              |
| Si fines, mavis seu tu hæc extrema vocare,              |              |
| Sive, ut quidam etiam e nostris, fastigia dici,         |              |
| Illa quidem haud magno tibi sint quærenda labore:       |              |
| Quippe etenim de quo ambigimus, quodque arte probare    | 120          |
| Nitimur, hoc geminos sines complectitur: hi sunt        |              |
| Cum majore minor; velut hoc si ego quærere tentem,      |              |
| Debeat anne animi vis immortalis haberi,                |              |
| Terminus hic minor est, animi vis: immortalis,          |              |
| Est major dubium hoc mihi jam sirmare volenti           | 125          |
| Erutus e cellis mox tertius est adhibendus              | 45           |
| Limes, sive locis quos consuevere vocare,               |              |
| Reii qui dubiæ ipsius caussa est, ratioque,             |              |
| Quodque argumentum & medium appellare suerunt.          |              |
| Sit vero hoc quod perpetuo se se movet ipsum.           | 130          |
| Jam tres dimensus fines ego legitime, atque             |              |
| Omnibus his a me repetitis ordine certo,                |              |
| Conficio tria proloquia, atque ex his rationem:         |              |
| Ut, Semper quicquid se ipsum movet, immortale est:      | ·            |
| Atqui animus se ipsum semper movet: ergo animi vis      | 135          |
| Haud dubie nobis est immortalis habenda.                |              |
| Nam duo si fines coeant cum tertio apte,                |              |
| Hos inter se itidem quoque consentire necesse est:      |              |
| Sin alter vero ex illis, dissentiat, illos              |              |
| Inter se haud dubie quoque dissentire videbis.          | 140          |
| Atque hæc est ratio doctis dialectica, ab illa          | 7            |
| Quæ hoc differt quæ rhetorica est, quod partibus hæc es | τ            |
| Conflata ex tribus, at quinis ea sæpe: tribusque hanc   |              |
| Proloquiis dissertantes absolvimus, illam               |              |
| Quinque; quod & primum, multi quam proposituram,        | 145          |
| Seu majorem etiam, aut firmatum nomine dicunt,          |              |
| Assumtumque utrumque, aptis rationibus armant.          |              |
| Hoc pacto; Quicquid se ipsum movet, immortale est,      |              |
| Quippe etenim hoc sese quod numquam deserit, illud      |              |
| Ipsum agitare etiam se ipsum nec desinit umquam.        | 150          |
| Atqui animus sese ipsum agitat; quippe extera quicquid  |              |
| Vis ciet, est expers animi; vis ergo animai             |              |
| Haudquaquam dubio procul est mortalis habenda.          |              |
| Hic vero est operæ pretium te advertere, plures         | 150          |
| Ne tribus admittas fines, vocive sit ulli               | 155<br>Ambi- |

| Ambiguæ locus, aut uni diversa notanti.               |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Nominibus porro vulgo hæc effata tria hisce           |       |
| Dicuntur, Major, Minor, & Conclusio. Major            |       |
| Propositum castis est appellata Latinis,              |       |
| Quando aliter versu hic illam mihi dicere non est.    | 160   |
| Hæc ex majori, & medio tibi limite constat,           |       |
| Remque probandi in se dubiam rem continet omnem.      |       |
| Quippe patens late est semper sententia ferme,        |       |
| Et de qua nemo sanus dubitaverit umquam.              |       |
| At minor, Assumtum nostri quam sæpe vocarunt,         | 165   |
| Principibus linguæ est Assumtio dicta Latinæ:         | -0,   |
| Hanc minor & medius limes creat, alteraque est pars   | . 1   |
| Illius quem Syn-Graji dixere-logismum;                | 4     |
| Antiqui Rationem ipsi vertére Latini;                 |       |
| Estque ea quam quis disceptans assumit, & armat.      | 170   |
| Pramissas duo vulgus amat dixisse priora;             | 170   |
|                                                       |       |
| Sumtio quæ priscis sunt utraque dicta Latinis.        |       |
| Quæ vero vulgo Conclusio dicitur, illa                |       |
| Est complexio, seu connexio, sæpe vocata              |       |
| A geminis claris linguæ scriptoribus hujus;           | 175   |
| Hæcque eadem a multis dicta est collectio. namque     | ,     |
| Vim geminis quæ in pramissis ea colligit in se.       |       |
| Sed tu recte etiam possis quoque dicere nodum,        |       |
| Seu summam; namque hac illam quoque voce vocarunt     | - 0 - |
| Interdum puri patrii sermonis amantes                 | 180   |
| Scire volens hæc quænam sit, si ab rhetore quæras,    |       |
| Esse statum dicet . verum conclusio Tulli             |       |
| Expliciti est argumenti tibi forma vocata.            |       |
| Forma ejus vero, rationem quam vocitamus,             | •     |
| Est recte fines ubi dimetimur in ipsis.               | 185   |
| Ipsa figuram in se est pariter complexa, modumque.    |       |
| At medium, sive argumentum, cum rite locatum est,     |       |
| Ordineque, hanc veteres appellavere figuram.          |       |
| Tres autem has omnes soliti sunt ponere, primam,      | •     |
| Et primæ sequitur quæ proxima, proxima quæque huic.   | 190   |
| Quale autem, ac quantum effatum est, modus indicat; e | itque |
| Hic genus illius complexio quæ vocitata est           |       |
| A summo nitidæ linguæ cultore Latinæ.                 | •     |
| Ex genere, horum alios, alios, ex parte vocarunt,     | 1"    |
| Ajentesque alios, alios dixere negantes;              | 195   |
| Qui sua de te omnes, complexio, nomina sumunt.        |       |
| Unius porro plures cujusque figuræ                    |       |
| Esse modos memorant. quos hic subjecimus omnes.       |       |
| Quattuor ex his perfectos tibi prima dederunt,        | _ ′   |
|                                                       | In    |

# LOGICES LIBER II. 65

| Nominibus hos confictis ex arte notantes:            | 200   |
|------------------------------------------------------|-------|
| Barbara, Celarent, Darii, Ferio vocitarunt.          |       |
| His imperfectos quinque adjungunt: Baralipton,       |       |
| Celantes, Dabitis, Fapesmo, Frisesomorum.            |       |
| At, quæ mox sequitur, totidem tribuere secundæ,      | 205   |
| Nominibus quos absurdis his sæpe vocarunt:           | 20,   |
| Cesare, Camestres, Festino, Baroco, Darapti,         |       |
| Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison.         |       |
| Hic tu, o quid suffusa novo, mea Musa, rubore es     |       |
| Nunc primum insolitis his vocibus usurpandis?        | 210   |
| Aude age sis, & ineptum istum depone pudorem:        | 210   |
| Non deest exemplum quo te tuearis honestum.          |       |
| Priscorum princeps sapientum maximus, atque          |       |
| Eximius doctrinarum simul atque lepórum              |       |
| Ille parens, miri monumenta infignia cujus           | 215   |
| Ingenii, fandique fluens illa aurea vena,            | ,     |
| Haud dubie ætatem sunt duratura per omnem,           |       |
| Quiddam etiam simile, hanc nobis cum traderet artem, |       |
| Erubuit non ipse suis inscribere chartis,            |       |
| Excepto hoc quod non, nos ut nunc, ille canebat,     | 220   |
| Alterius nec eæ quibus ille est vocibus usus         |       |
| Exfortes sensus sunt, ut plerasque vides hic,        |       |
| Adjectoque in eis quod syllaba nulla redundat;       |       |
| Ille, inquam, cujus divinæ mentis acumen             |       |
| Præfulgens instar Phæbeæ lampadis, almo              | 225   |
| Grajorum cæcas perfudit lumine mentes,               | •     |
| Et noctem illorum ex animis exegit opacam.           |       |
| Et vero has qui confinxit, mirabilis ille            |       |
| Vir fuit, ut qui tam paucis tam multa notarit;       |       |
| Atque ideo victricem illi, me judice, palmam         | 230   |
| Doctrinæ summus princeps concedat oportet.           |       |
| Quare age perge omnis mecum secura pericli;          |       |
| Utilitas pandens late se, & caussa docendi,          |       |
| Quam metuis facile hanc poterunt avertere fraudem.   |       |
| Verum ad rem nos his nostram redeamus omissis.       | 235   |
| Hic quamvis etiam quas con-dixere - sonantes         |       |
| Grammatici, signent aliquid, prout dicere pergam     |       |
| Cum locus opportunus erit, tamen advertendæ          |       |
| In primis tibi funt vocales quattuor, a, e,          |       |
| I, o; prima tibi quarum generale dat ajens           | 240   |
| Proloquium, generale negans notat altera, verum      |       |
| I, ex parte ajens, o vero, ex parte negans dat;      |       |
| Id quod claro etiam docui te carmine supra           | T11:- |
| Tom. II.                                             | Illic |

| Illic seorsum ubi transpositis de finibus egi.                                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hic animum vero summe te advertere par est,                                                          | 245    |
| Inter ne complectendum fastigia plura                                                                |        |
| Admittas tribus, aut unum quo multa notentur:                                                        |        |
| Unius ambigui nam significatio quartum                                                               |        |
| Ingerit. ingesto hoc ratio turbabitur omnis.                                                         |        |
| Illud deinde observandum, summeque videndum est,                                                     | 250    |
| In quavis quod quæ fiat ratione necesse est,                                                         | 2,0    |
| Aut primum, aut primo quod mox subiisse videbis,                                                     |        |
| Aut utrumque etiam effatum ex ajentibus esse                                                         |        |
| Præcedens, primumque fere ex genere esse creatum.                                                    |        |
| Illud ad hæc operæ pretium est te noscere valde,                                                     | 255    |
| De omni, ac de nullo cum quidvis dicitur unum,                                                       | 255    |
| His quænam * proprie sententia subsit.                                                               |        |
|                                                                                                      |        |
| Dici illud de omni est, quoties nil sumere possis<br>Substrati, aggestum cui non aptare potis sis.   |        |
| De pulle vete est coucties nil sumere nosses                                                         | 260    |
| De nullo vero est, quoties nil sumere possis<br>Subjecti, unde allatum etiam non protinus aufers.    | 200    |
|                                                                                                      |        |
| Omnia sive negent, seu sint ex parte prosata                                                         |        |
| Sumta, nihil recte quicquam connectere possint.                                                      |        |
| Hoc veluti si quis pacto concludere tentet:                                                          | 264    |
| Nulla fera est sapiens; est nullus vir fera; nullus                                                  | 265    |
| Ergo vir est, quem quis sapientem dicere possit.                                                     |        |
| Sunt variis quædam distincta coloribus arva;                                                         |        |
| Sunt arva hæc variis distincta coloribus ergo.                                                       |        |
| Alterum erit si ex præmissis ex parte, sequatur                                                      |        |
| Consimilem quoque quæ referat commixtio formam.<br>Hæc etiam illorum lex est queis singula constant, | 270    |
| Adjuncto hoc, medium communis terminus est si,                                                       |        |
| Ut vates Orpheus, vates est magnus Homerus:                                                          |        |
| Sin medium est, ex his limes qui singula signant,                                                    |        |
| Fit ratio quam exponentem dixere magistri:                                                           | 3 = 2  |
| Improbus, ut, Catilina vir cst; Catilina vir autem                                                   | 275    |
|                                                                                                      |        |
| Nobilis; improbus ergo aliquis vir nobilis exstat.                                                   |        |
| Sin præcedentum alterutrum neget effatorum,                                                          |        |
| Ipsa ex his etiam complexio ducta negabit.                                                           | 280    |
| Sin pars alterutrum conflaverit, ipsum etiam mox                                                     | 200    |
| Qui sequitur, fieri complexum ex parte necesse est.                                                  |        |
| Verum age jam quæ sit nunc quæque sigura canendo                                                     |        |
| Expediamus, & ad plenum promissa patremus,                                                           |        |
| Semoti a turba, nostri his Heliconis in umbris,                                                      | 285    |
| Europæ in multis bellum dum partibus ardet,                                                          | 20)    |
| Atque hinc, atque illinc diversis oppida terris                                                      |        |
| Certatim, pagique omnes, villæque, domusque,                                                         | Agrica |

# LOGICES LIBER II. 67

| Aerias trans cifque alpes examina fundunt             |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Spirantum Martem juvenum, atque in bella ruentum.     |      |
| Forfan & hoc olim nos exegisse juvabit                | 290  |
| Arduum opus, exacto Musis plaudentibus almis,         |      |
| Non minus ac reges armis ferroque petitas             |      |
| Incendisse suis captas cum mænibus urbes.             |      |
| Quin, major, spes est etiam fore, gloria nostra hæc,  |      |
| Lætior, atque illorum omne ut perduret in ævum,       | 295  |
| Perpetuo his nostris florentibus excita chartis;      |      |
| Quod nostros multos poterunt vidisse minores          |      |
| Juvisse, ac nulli cuiquam nocuisse labores.           |      |
| Ergo ades, & quæ jam dicam tu percipe porro.          |      |
| Limes ubi medius subjectum in propositura,            | 300  |
| Inque assumto idem allatum est, ea prima figura est.  |      |
| Perfectos capit una modos hæc quattuor. e queis       |      |
| Ajentes binos, binos dixere negantes,                 |      |
| His in nominibus nostri plerumque magistri            |      |
| Quæ supra, paulloque adeo memoravimus ante,           | 305  |
| Barbara, Celarent, Darii, Ferio, vocitarunt.          |      |
| Quattuor hic horum totidem tum exempla modorum        |      |
| A nobis subjecta tibi sunt, ordine uti sunt:          |      |
| Omnis homo est animans, ridendi innata potestas       |      |
| Est quibus; illi homines quibus ergo innata potestas  | 310  |
| Ridendi, nemo hos non dixerit esse animantes.         |      |
| Nulla fera est sapiens; leo quilibet est fera; nullus |      |
| Ergo leo est quem tu sapientem dicere possis.         |      |
| Quicquid ridet, homo est; rident animalia quædam;     |      |
| Ergo animalia quædam homines recte esse feremus.      | 315  |
| Nullus homo canis est; Macer est homo; Macrum igitur  | non  |
| Latrantem quisquam poterit perhibere animantem.       |      |
| Verum operæ fuerit pretium hic te advertere, priscos  |      |
| Argumentando auctores plerumque solere                |      |
| Majori minus effatum præmittere, uti cum,             | 320  |
| Omne bonum est, dicunt, laudabile; laude quod autem   |      |
| Est dignum, nemo non id jam dicat honestum;           |      |
| Ergo bonum est quicquid recte dicemus honestum.       |      |
| Soritem vero Graji quem nomine dicunt                 |      |
| Doctores, nos Congeriem appellare Latine              | 325  |
| Possumus, aut permittere uti quis dicat Acervum;      |      |
| Argumentando efficias, si plura gradatim              |      |
| Jungas proloquia, aut ita complectaris, in unum       |      |
| Ut coeant conjuncta simul majusque minusque           |      |
| Hoc pacto: Quicquid quoniam laudabile honestum est,   | 330  |
| Omne bonum, quod & ipsum etiam laudabile, honestum    | est. |
| I 2                                                   | Sed  |

| Sed forma hac brevius multo: Laudabile quando        |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Omne bonum est, etiam haud dubie id dicetur honestum |         |
| Atque modi quos bis binos numeravimus, hi funt       |         |
| Doctores quos directo concludere dicunt.             | 335     |
| Idque est, limes ubi major qui in propositura est,   |         |
| Posteriore loco in complexu ponitur ipso.            |         |
| His alios quinque adnumerant, nos nomina quorum,     |         |
| Prout veteres fecere, supra memoravimus omnium.      |         |
| Ipsa autem in primo sed syllaba quarta redundat,     | . 340   |
| Postremæ ut geminæ in quinto. nam carminis hæ sunt   |         |
| Complendi caussa ascitæ tantummodo, & arti           |         |
| Omni ex parte supervacuæ sunt prorsus habendæ.       |         |
| Omnibus his in complexu est inversior ordo;          |         |
| Quippe ubi subjicitur major qui terminus exstat;     | 345     |
| Id quod in hoc facile exemplo est advertere primi:   |         |
| Quælibet est virtus semper laudabilis; atqui         |         |
| Quælibet est pietas virtus; laudabile quiddam        |         |
| Est igitur pietas possit quod jure vocari.           |         |
| Ordine sic etiam quæ cetera deinde sequuntur,        | 350     |
| Ipse tibi haud ægre possis confingere per te,        |         |
| Si memori præcepta tenes mea condita mente.          |         |
| Illud in hac animum par te advertisse figura est,    |         |
| Sæpe quod ex caussis hic argumenta magis nos         | ,       |
| Ducere ad effecta ex ipsis prognata solemus;         | 355     |
| Quod contra ferme fieri consuevit in illa            |         |
| Proxima quæ sequitur, quod ibi ducuntur ab ipsa      |         |
| Esfecta ex caussis, sive ex nascentibus ex iis,      |         |
| Præcedentia quæ soliti appellare docentes.           |         |
| Hactenus hæc tibi de prima sint dicta figura.        | 360     |
| Alteram eam porro dicunt ubi terminus ille           |         |
| Quem medium appellant, præeunte in utroque profato   |         |
| Natura affertur. Valde est hæc utilis illis          |         |
| Pugnantum contra qui se argumenta resellunt,         |         |
| Queisque repugnantes animi concludere sensus         | 365     |
| Expressos curæ est illis, pugnare necesse            |         |
| Seu sit, sive etiam non sit pugnare necesse,         |         |
| Dissimilis cum monstratur natura duorum,             |         |
| Quorum diversa officia, atque effecta videre est.    |         |
| Præcipue in caussis conjecturalibus, atque           | 370     |
| De dubiis ubi quis rebus deliberat, ipsa             |         |
| Est opus, utpote cujus in his sit maximus usus.      | · ; - ; |
| Quattuor hæc stipata modis procedit, & ex his        |         |
| Non est quem videas quicquam affirmare volentem.     |         |
| Nomina si quæras, supra memorata videbis,            | 375     |
|                                                      | Prout   |

### LOGICES LIBER II. 69

| Prout veteres ex arte boni finxere magistri,                                                 | ĵ    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Cesare, Camestres, Festino, Baroco vocantes.                                                 |      |
| Horum tu exemplum primi nunc accipe primum,                                                  |      |
| Ordine sic etiam quæ cetera deinde sequentur:                                                |      |
| Nulli sunt inopes locupletes; omnis avarus                                                   | 380  |
| Semper inops; igitur locuples est nullus avarus.                                             | _    |
| Quicquid ridet, homo est; nullus bos est homo; nullus                                        |      |
| Bos ergo est quem quis ridentem viderit umquam.                                              |      |
| Nullus vir cuiquam sapiens maledixerit; ille                                                 |      |
| Consuevit cuivis passim maledicere; non est                                                  | 385  |
| Ille ergo merito sapientis nomine dignus.                                                    | ,    |
| Qui sapit, & bonus est, vir præstantissimus ille est;                                        |      |
| Marcus nequaquam est vir præstantissimus; ergo is                                            |      |
| Nequaquam est bonus, ac sapiens qui possit haberi.                                           |      |
| Quælibet est virtus res commendabilis; atqui                                                 | 390  |
| Quod tu agis, hoc non est res commendabilis; ergo                                            | 3,70 |
| Non poterit quod agis, virtus hoc rite vocari.                                               |      |
| Certam tu legem hanc, atque hæc exempla secutus                                              |      |
| Hujus multa modi possis confingere per te                                                    |      |
| Ipse tibi, nihil ut quicquam te fallere possit,                                              | 205  |
| Si memori præcepta tenes hæc condita mente.                                                  | 395  |
| Tertia porro autem est illa appellata figura                                                 |      |
| Limes ubi in primis medius subjectus utrisque est                                            |      |
| Proloquiis; ejus vero, ut cum maxime, aperte                                                 | •    |
| Exemplis in tractandis cognoscimus usum.                                                     | 400  |
| Bis ternis variata modis ea profilit, una                                                    | 400  |
| Qui * quadam semper dicunt ex parte vocarunt,                                                |      |
| Nomina qui nos illorum docuere, Darapti,                                                     |      |
|                                                                                              |      |
| Felapton, Difamis, Datisi, Bocardo, Ferison;<br>Quorum tu subjecta tibi hic exempla videbis. | 407  |
|                                                                                              | 405  |
| Quælibet est virtus semper res utilis; atqui                                                 |      |
| Quælibet est virtus semper laudabilis; ergo                                                  |      |
| Quiddam quod merito laudes, est utile semper.                                                |      |
| Nulla fera est sapiens; fera quælibet est immitis;                                           | 470  |
| Quoddam ergo immite est, sapiens quod dicere non est.                                        | 410  |
| Est virtus cuivis homini per se ipsa petenda;                                                |      |
| Atqui omnis semper virtus laudabilis; ergo                                                   |      |
| Dignum est laude aliquid quod quis per se expetit ipsum.                                     |      |
| Quælibet est virtus semper laudabilis; atqui                                                 |      |
| Est vere quædam virtus per se ipsa petenda;                                                  | 415  |
| Quoddam igitur quod quis per se expetit, est laudandum.                                      |      |
| Hæc virtus non est degendæ incommoda vitæ;                                                   |      |
| Atqui omnis virtus summe laudabilis est res;                                                 |      |
| Res igitur quædam summe laudabilis est huic                                                  |      |
| Deg                                                                                          | en-  |

| Degendæ nostræ nequaquam incommoda vitæ.               | 420 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Nulla malum est virtus; virtus hæc utilis; ergo        |     |
| Virtutem in numero hanc nequeas posuisse malorum.      |     |
| Exponens etiam ratio est que hoc nomen adepta est      |     |
| Communes ea quod proponat proposituras,                |     |
| Subjecto velut exemplo commune folemus                 | 425 |
| Colligere, in quo est ex medio quod singula formant    | ' ' |
| Proloquium. geminis ratio hæc distincta modis est;     |     |
| Quorum ait hic, negat ille, & utrique fere in postrema |     |
| De tribus hi soliti semper concludere forma.           |     |
| Collis ut hic oleæ est, collis hic fertilis uvæ;       | 430 |
| Sunt læti colles igitur qui vitibus iidem,             | 10  |
| Silva etiam gaudent semper viridantis olivæ.           |     |
| Hector vir pius est; Hector fortissimus est vir;       |     |
| Ergo aliquis pius est idem fortissimus & vir.          |     |
| Vir sapiens suit haudquaquam Telamonius Ajax;          | 435 |
| Vir fuit & tamen is multo fortissimus idem;            | 157 |
| Sunt igitur summe queis fortia pectora quidam,         |     |
| Nulla sita est quibus in vacuo sapientia corde.        |     |
| Sunt tribus his quartam quoque qui adjecere figuram;   |     |
| Estque ea, limes ubi medium quem sæpe vocamus,         | 440 |
| Proloquio in primas fedes qui possidet illo            |     |
| Allatum est: in eo vero in ratione secundas            |     |
| Cui dant, subjectum; veluti cum dicier audis:          |     |
| Corporibus non ex primis mens quattuor exit;           |     |
| Quattuor atqui quod non corpora prima crearunt,        | 445 |
| Dissolui nequit, interitu nec disperit ullo;           | ,   |
| Nec mens ergo umquam dissolvi, dif-que-perire          |     |
| Est potis. Ad primæ formam revocare figuræ             |     |
| Sunt qui hanc nos debere putant, siquidem rationis     |     |
| Perfectæ hoc pacto faciem induct, eloquium si          | 450 |
| Ordine quod prius est, aut illud quod sequitur mox,    | • • |
| Commutata ambo cedant sibi sede vicissim.              |     |
| Quippe etenim non perpetuo hoc servamus ubique,        |     |
| Propositura locum ut primum occupet in ratione         |     |
| Colligimus quam disceptando dis-que-putando:           | 455 |
| Sed modo ab assumto, sæpe ab quo assumta probamus      | -   |
| Alterutro, in partes argumentatio si sit;              |     |
| Prout veteres fieri docuerunt, quinque tributa         |     |
| Docti dissertando homines exordia sumunt.              |     |
| Illud vero observandum est, quandoque Latinos          | 460 |
| Argumentandi ab recta discedere forma,                 |     |
| Sic tamen, ut quæ est in verbis innata potestas,       |     |
| Ipla sibi per se rationem procreet ipsis;              |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | Ut  |

# LOGICES LIBER II. 71

| Ut cum sic dicunt: Certa quicquid ratione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utitur, id longe semper præstantius illo est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465   |
| Quod non utitur; at mundo præstantius est nil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40)   |
| Uti igitur certa mundum ratione fatendum est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Illud præterea valde attendamus oportet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Haud male conjunctum ex divisis posse duobus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Inferri, fallax quod sic complexio fiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470   |
| Quandoquidem nemo recte ex his inferat: Hic bos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/5   |
| Est tuus; hic idem bos est pater; ergo pater bos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Est tuus, atque is te has in luminis edidit oras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Nam fuerint si non eadem quæ adjecta vocamus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Conjunctum nemo ex diversis claudere possit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 475   |
| Illud quin etiam valde te scisse juvabit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 475   |
| Scriptores multos quos secula prisca tulerunt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Argumentandi genus usurpare solere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Quem ductum quidam obliquum dixere Latine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Idque est, quandocumque illud falsum esse docemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 480   |
| Effato ex illi adverso quod consequitur; quod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400   |
| Nos verum esse probare intendimus, atque ob eam rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Adversum illi etiam falsum, seu quod neget esse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Exempli velit ut si quis sic dicere caussa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Non homines fortuna beat; nam si illa bearet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 485   |
| Non essent miseri multi quibus illa faveret;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T     |
| At miseros quibus illa favet plerosque videmus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Non homines igitur reddit fortuna beatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     |
| Verum a me hic ne quid forsan quis dicat omissum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Audi age quæ claro, & facili tibi carmine pandam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490   |
| A priscis ratio nobis est tradita duplex,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.70  |
| Quattuor ad quam quisque modos quis dicere solos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Vere perfectos omnes ex omnibus omnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Argumentandi valeas revocare figuras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Seu syn-tu malis potius dixisse-logismos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 495   |
| Quorum est illa prior, modo quam recitavimus; illa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77)   |
| Posterior, commutatus quam limes uterque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Efficit, assumtumque ubi quis transponit utrumque,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Complexum quod mox factum tibi reddet eumdem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Difficilis ferme hæc revocandi planior omnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500   |
| Evadet ratio, voces si adverteris illas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,,  |
| Quas soliti quidam sunt appellare modorum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Vocales ubi non tantum sunt quattuor ipsæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Spectandæ, verum attenta tibi mente notandæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Quædam præterea quas con - dixere - sonantes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 505   |
| Quippe viam hæ sunt quæ revocandi ostendere possunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Porro elementa modi sunt unde exordia sumunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| The state of the s | Quat- |

| Quattuor hæc, quibus indicibus consuevimus uti,<br>Ad primæ revocare modos si quando siguræ                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Perfectos his distimiles quis vellet, & hæret. Quattuor hæc eadem vero sunt ordine deinceps; A primo tria, & in sexta quod sede locatum est Cum balbos primum pueros distincta docere                                                             | 510     |
| E tabula obstipi incipiunt elementa magistri. His simili ratione etiam totidem interjectæ Attenta, vigilique tibi sunt mente notandæ. Sæpe puer, memini, cantabam quattuor horum Quæ vocum se prima ferunt elementa legenti                       | 515     |
| Obvia, per quorum primum conversio simplex<br>Monstratur facienda hoc pacto, in qualibet ut quæ<br>Anteit vocalis hic littera non vocalem,<br>Simpliciter semper converti debeat: at quæ                                                          | 520     |
| Mox sequitur contra quam per se: tertia vero Indicio assumtum est ut transponamus utrumque: Quarta priore modum ex forma non posse reduci Significet, geminos quales tantum esse videmus,                                                         | 525     |
| Quos Baroco supra dixi, ac Bocardo vocari.  Illi autem porro oblique revocare feruntur,  Proloquiis si qui alterutrum præeuntibus una  Cum contra - accipimus - dicente, & in ratione  Illum nobiscum contra qui disputat, illi                   | 530     |
| Urgentes arcte compingimus, induat ut se<br>Sponte sua, laqueosque sibi circumplicet ipse<br>Imprudens; quoque inde magis se exsolvere tentet,                                                                                                    | # 2 #   |
| Arctius hoc videat se his hinc, atque inde teneri;<br>Quippe quod aut duo quæ sibi mutua contradicant,<br>Cogatur vera esse simul profata fateri;<br>Communis hominum valde id quod sensus abhorret;<br>Aut nequeat, recte nos conclusses negare. | 535     |
| Viscatæ ceu cum virgæ male cauta pericli Nil metuens insedit avis, quam callidus auceps Blando e vicina pellexit carmine silva; Quippe etenim dimota una hæc si altrinsecus ala                                                                   | 540     |
| Hæserit, atque illam nitens evellere, vibret Alteram, utrimque secus mox prostat pendula, donec Accurrens stridentem avide serus auserat ille, Ac parvis gaudens portet ludibria natis.                                                           | 545     |
| Hic opus est te scire, modis quod in omnibus illis<br>Alterius supra quos diximus esse figuræ,<br>Proxima quæ gradiens, sequitur vestigia primæ.                                                                                                  | 550     |
| Naturâ ex primo effato tu semper, eoque                                                                                                                                                                                                           | Postre- |

# LOGICES LIBER II. 73

| Postremo contra quod dicit, colligis illud            |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Assumto contra quod dicit, dif-que-paratum est.       |       |
| Quæ nobis ratio haudquaquam servatur in iis quæ       |       |
| Tertia habet, quippe ex contradicente extremi hic     | 555   |
| Assumtoque vides contra quod dicere primo,            | ,,,   |
| Adversumque inferre in eis quandoque solemus.         |       |
| Proinde suo servanda loco tibi propositura est        |       |
| Semper, ubi oblique in media revocare figura          |       |
| Instituis; verum assumtum in quæ proxima deinceps *   | 560   |
| Nos varias renovandæ hujus formæ rationes             | ,     |
| In paucissima verba tibi compegimus omnes,            |       |
| Et sunt hæc tria: Profueram, Servare, Coacti;         |       |
| Quorum primi ipsis vocalibus ex elementis             |       |
| Ordine prout digesta suo sunt singula, primæ          | 565   |
| Cuique modos facile est pervestigare figura,          | , ,   |
| Ad quos obliquo ductu revocanda secunda est,          |       |
| Exque aliis aliorum iidem revocentur oportet          |       |
| Ad quos tertia, suntque ii omnes quos diximus ante,   |       |
| Morem esse, ut de complexu sibi nomina sumant.        | 579   |
| Exempli caussa, primus modus ecce secundæ             | ,,0   |
| Ad Ferio revocatur; at ad Darii alter ab illo;        |       |
| Inde sequens mox ad Celarent; ad Barbara quartus.     |       |
| Ex his porro autem quæ proxima deinde modum nos       |       |
| Primum ad Celarent semper revocamus; at illum         | 575   |
| Proximus huic qui mox ad Barbara, & inde loci qui est | 575   |
| Ipsum etiam, ut primum, revocabimus ad Celarent;      |       |
| Ad Ferio vero quartum; atque ad Barbara quintum;      |       |
| Postremum ad Darii, sexta quem in sede videre est.    |       |
| Nunc age quæ duplex ratio, conjunctave, porro         | 580   |
| Experiamur an hanc etiam illustrare queamus           | , • • |
| Carmine, quod properet nostra edidicisse juventus,    |       |
| Cui sapere, & Latiæ magni sit gloria linguæ.          |       |
| Illa quidem duplici est consit quæ ex propositura,    |       |
| Quæ triplex quoniam est, triplex quoque proditur esse | 585   |
| Hæc ratio. siquidem est quam ex conditione notarunt:  | , ,   |
| Est & copula, & est cui dat disjunctio nomen.         |       |
| Connexum, conjunctum, disjunctumque vocastis,         |       |
| Romulidæ puri patrii sermonis amantes.                |       |
| Partibus hæc ternis constat quoque propositura,       | 590   |
| Effato sed quæ gemino est ex simplice, deinde         | ,,,   |
| Assumto est ab quo pars altera proposituræ,           |       |
| Hoc seu conetur si quis concludere pacto:             |       |
| Si valet, haud dubie vivit quoque; sed valet; ergo    |       |
| Haud dubium est vesci quoque eum vitalibus auris.     | 595   |
| Tom. II.                                              | Sane  |

| Sane oratores breviter connectere sic sunt              |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Hoc etiam soliti, Cum quis legaverit anne               |       |
| Argentum, est etiam legata pecunia ab illo,             |       |
| Argento quæ comprensa est? Ex quo illud aperte          |       |
| Colligimus quoque, quas duplices perhibent, rationes    | 600   |
| Simplicium posse ad formam revocarier omnes.            |       |
| Nec ratio est melior, duplicem qua proposituram         |       |
| Vera ne sit, falsa an, possis discernere, quam si       |       |
| Simplicis ad faciem extemplo revocaveris illam.         |       |
| Esse etenim veram hanc duplicem: Vir si bonus est quis, | 605   |
| Idem etiam est justus; facile cognoscimus ex hac        | 605   |
|                                                         |       |
| Simplice, Justitia est bonitas, cum dicimus, omnis.     |       |
| Hanc duplicem vero rationem maximus olim                |       |
| Orator, valde fandi qui divite vena                     |       |
| Grajorum Latio præclaras intulit artes,                 | 610   |
| Este locum dixit, quem a præcedentibus ipse             |       |
| Nominat, atque ab iis quæ consectantia dicunt,          |       |
| lisque etiam obnixe quæ inter se adversa repugnant.     |       |
| Ipsis porro autem quæ a præcedentibus ortum             |       |
| Argumentando ratio trahit, hoc modo eam tu              | 615   |
| Accipies, ut quæ connexio dicitur, illam                | •     |
| Ex membro haud dubites progigni in duplice quod sit     |       |
| Proloquio prius; exempli ut si tibi caussa              |       |
| Hoc dieam: Dias qui in luminis exiit oras,              |       |
| Haud dubie quoque vitales is deseret auras.             | 620   |
| E geminis membris effato in duplice quæ funt            | . 020 |
|                                                         |       |
| Hoc prius est: Dias qui in luminis exiit oras;          |       |
| Unde argumentum sic quis formaverit: At qui             |       |
| Communis dias in luminis exiit oras,                    |       |
| Ergo etiam haud dubie is vitales deseret auras.         | 625   |
| Communis locus est, seu maxima propositura:             |       |
| Dans quæ præcedunt, dabit & quæ deinde sequuntur.       | •     |
| Duplicium porro rationum quas vocitamus,                |       |
| Tres quimus numerare modos tantummodo, solam            |       |
| Si concludendi formam servare velimus.                  | 630   |
| Sin varia ut sunt proloquia, tribus addimus istis       |       |
| Quattuor, ut cuncti septem sint ordine, sic, tres       |       |
| Connexi, duo dejuncti, ac totidem conjuncti.            |       |
| Ut si consilium sit cui docuisse, quod illi             |       |
| Debetur numerata pecunia, cui prius omne                | 635   |
| Argentum sit legatum, his sic colliget apte             | ,     |
| Ille modis tibi quos septem hic subjecimus infra.       |       |
| Si argentum est numerata pecunia; non dubium, illa      |       |
| Quin fuerit legata; atqui argentum illa vocatur;        |       |
| Com survive reduce, and at a continue tita tocards,     | Eſt   |
|                                                         |       |

# LOGICES LIBER II. 75

| Est legata igitur numerata pecunia certe.               | 640   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Hic primus modus est a præcedentibus, in quo            | •     |
| Dans quod præcedit, seu sumitur, id quoque dat quod     |       |
| Consequitur, sive annexum quod sæpe vocamus.            |       |
| Quin est interdum duplicis cum proposituræ              |       |
| Consuerunt partes hunc constituisse negantes.           | 645   |
| Ut si animans non est, non est avis; atqui animantem    | .,    |
| Mortalis nemo est vere qui dixerit esse;                |       |
| Ergo etiam nec avem vere est qui dicere possit.         |       |
| Alter: Si numerata pecunia non legata est,              |       |
| Non est argentum numerata pecunia; verum                | 650   |
| Argentum est numerata pecunia; legata ergo.             | _,    |
| Hunc docti appellant a consectantibus omnes;            |       |
| Quippe quod hæc si quis tollat, sustollit & illa        |       |
| Quorum natura est præcedere; verbi caussa,              |       |
| Qui sapiens non sit, liber mihi non erit ille;          | 655   |
| Libertate atqui is prorsus caret; ergo etiam deest      | - , , |
| Illi quæ vacuum vallet sapientia pectus.                |       |
| Tertius hic porro est numero modus ordine deinceps:     |       |
| Non & legatum huic argentum est, omnis & una            |       |
| Non legata etiam numerata pecunia; verum                | 660   |
| Legatum id; legatam igitur dicemus & hancce.            | 000   |
| Isque est appellatus ab iis quæ adversa repugnant.      |       |
| Ipsa sibi inter se quando hic pugnantia cernis          |       |
| Membra ipsa in duplici quæ sunt duo propositura,        |       |
| Quorum præcedens statuunt; perimuntque vicissim         | 665   |
| Illico quod sua pone illud vestigia ponit.              | oo,   |
| Hinc ex adversis rhetor conclusa vocare                 |       |
| Grajus quæ solet, enthymemata ducimus illa;             |       |
| Cujus sunt generis: Quod scis, prodesse fatemur;        |       |
| Quod nescis vero, nihil hic dicemus obesse?             | 670   |
| Hos damnare, illos absolvere! quod licet hoc tu         | - / - |
| Concludas pacto: Non tu hos damnabis, & illos           |       |
| Absolves; atqui nos te hos damnasse videmus;            |       |
| Ergo illos quoque nequaquam te absolvere par est.       |       |
| Sunt reliqui plures, ex disjungentibus omnes            | 675   |
| Particulis quos præterea constare videmus.              | ٠,,   |
| Aut tacet, aut loquitur; verum tacet, ergo loqui illum  |       |
| Affirmans est quis vere qui dicere possit?              |       |
| Hic quartus modus est, membrum in quo ponimus illud     |       |
| Quod prius est, ut posterius mox tollitur ipsum.        | 680   |
| Aut bonus, aut malus est: sed non bonus est; malus ergo |       |
| Quintus is est, ubi præcedens pars tollitur; & quæ      |       |
| Consequitur se ab sede sua non dimovet usquam.          |       |
| K , F                                                   | iant  |

#### 76 ADAMI FUMANI LOGIC. LIB. II.

| Fiunt particulis ex disjungentibus hi, quæ           |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Inter se duo constituunt pugnantia membra,           | 685         |
| Quorum unum verum esse potest tantummodo verum       | ,           |
| Inter quæ medium nullum posse esse videre est.       |             |
| Sextus fit, conjungentes si quando neges; sic:       |             |
| Non & nocturni Borez furit impetus, & non            |             |
| Tertia eum lux sedabit tranquilla furentem;          | 69 <b>3</b> |
| Atqui nocturni Boreæ ruit impetus; ergo              |             |
| Tertia eum lux sedabit tranquilla furentem.          |             |
| Non & vir bonus est simul & miser; at bonus est vir; |             |
| Non igitur vere hunc miserum tu dixeris umquam.      |             |
| Hic viden'ut datur anteiens, & tollitur id quod      | 695         |
| Mox celeri premit illius vestigia planta?            | ,,          |
| Jam qui septimus est, atque ultimus, ille negando    |             |
| Efficitur quoque, ceu cum dicunt, Non & amat nos     |             |
| Ex animo, & rebus nostris dolet ille secundis;       |             |
| Atqui non amat ex animo nos; atque ob eam rem        | 700         |
| Nostra facit felix illi fortuna dolorem.             | •           |
| Hic quod præcedit sublato, ponimus id quod           |             |
| Illius rapido sequitur vestigia cursu.               |             |
| Hic te animadvertisse velim, quod ponere quando      |             |
| Dicimus, aut etiam cum tollere, significamus,        | 705         |
| Nequaquam nos asserere, aut negitare: sed illud      | • ′         |
| Tolli est, cum alterutri membro præposta negandi     | •           |
| Particula ex illis effato in principe quæ sunt,      |             |
| Si demas, vel sic cum non est prævia, jungas.        |             |
| Poni vero est si nihil immutetur in illis.           | 710         |





# FUMANI LOGICES LIBER III.

LIBER

A ACTENUS a nobis divisio ti

ACTENUS a nobis divisio tradita duplex
Est rationis, & ex forma quæ constat, & illa
Naturâ ex estatorum quæ nascitur ipså:
Adjicienda mihi quædam nunc altera porro est,
Materies quam consuevit progignere; quæ cum 5
Sit triplex, triplicem etiam illam producere novit.
Quippe ut naturæ est certa quæ lege tenetur,

Atque est incerto variat quæ concita casu; Ac postremo etiam sieri quod posse negamus, Quamque itidem vulgo multi dixere remotam; 10 Sic sunt convincens ratio, & dialectica, & illa Quæ multis Græce appellata sophistica, quamque Fallentem nobis liceat dixisse Latine. Porro convincens ratio proprie illa vocatur Proloquiis quæ ex perpetuis primisque creatur 15 Et veris, quæque æternum vera esse necesse est, Atque sidem sibi conciliant sponte ipsa suapte, Queisque aliud nusquam prius est, neque notius ullum, Atque ipsa ut credantur, opem haud aliunde requirunt, Immo aliis sunt quæ ipsa ferunt, quæ credere dignum est. 20 Sunt vero hæc, quæ aut natura cognoscimus, aut quæ Doctrina investigamus, vel discimus usu; Parte sua, ut, majus totum est; & cetera quæ sunt De genere hoc. Ratio vero dialectica constat Proloquiis ex iis facie quæ proxima vero, 25 Quæque an sint, an non, dubitare, & credere possis,

Quæ-

| Quæque sidem non certa petunt aliunde sibi ipsa.     |     |    |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Porro credere quæ dignum est essata, videmus         |     |    |
| Natura hæc triplici constantia; quippe in eis sunt   |     |    |
| Quæ docti tantum, & sapientes credere possunt,       |     | 30 |
| Nec rudis aut stulti penetrant in pectora vulgi.     |     |    |
| Ut, Terra spatium majus Sol occupat; & Nil           |     |    |
| Utile, idem quod non vere dicatur honestum.          |     |    |
| Suntque vicissim etiam quædam quæ credita vulgo,     |     |    |
| Docti nequaquam, & sapientes credere possunt,        |     | 35 |
| Illud ut e medio quod sumtum est vatis Horatî,       |     | •  |
| ,, O cives cives, quærenda pecunia primum est,       |     |    |
| Virtus post nummos. & si quæ de genere hoc sunt.     |     |    |
| Sunt & quæ doctis æque indoctisque probantur,        |     |    |
| Quæque probabilia hinc communia dicimus ipsa.        |     | 40 |
| Fallentem vero rationem dicimus esse                 |     | 7- |
| Quæ recti specie obducta, & simulantia verum         |     |    |
| Proloquia incautas edunt fallentia mentes.           |     |    |
| Jam quæ apta ad persuadendum est sententia, quamque  |     |    |
| Audisti Graja a nobis modo voce vocari               |     | 45 |
| Enthymema, duas in formas finditur, una              |     | 1, |
| Quarum est a dissertandi appellata magistris         |     | 4  |
| Rhetorica, utpote cujus eum apud sit crebrior usus   |     | •  |
| Civilis fandi ratio est cui dædala curæ.             |     |    |
| Hanc ex adversis conclusum dicere quidam             |     | 50 |
| Consuerunt, ex his seu quæ pugnantia dicunt:         |     | ,- |
| Quidam alii summe proprie enthymema vocarunt.        |     |    |
| Ut, Silet, & clamat; valet, & morbo ille laborat.    | _   |    |
| Anne malum est virtus, male nemo qua valet uti?      |     |    |
| Altera pars autem est dialectica nomine; quædam      |     | 55 |
| Ipsa est quæ ratio non integra, sed mutila, ut cui   |     | ,, |
| Aut prior, aut pars posterior sit semper ademta.     |     |    |
| Tres fines habet ut ratio, enthymema duasque         |     |    |
| Partes; ex his nimirum est quæ prævia, quæque        |     |    |
| Consequitur, quarum nempe altera propositura est,    |     | 60 |
| Sive assumtio, & altera quæ geminas præeuntes        |     |    |
| Perfecta in ratione solet connectere partes.         | ,   |    |
| Ut, Non perpetua ac propria est res falsa voluptas;  |     |    |
| Summum nemo ergo hanc queat appellare bonorum.       |     |    |
| Principis hic deest proloquii vis vivida princeps.   |     | 65 |
| Nulli qui nocet, hic bonus est vir; vir bonus ergo   |     | ,  |
| Tullius est. hie assumtum jam deesse videmus.        |     |    |
| Utrum autem effatum desit, facile hincce videre est, | -   |    |
| Idem nam præcedentis si con-que-sequentis            |     |    |
| Subjectus sit limes, ibi deest propositura;          |     | 70 |
| one, to the state of the proposition,                | Δ Ω | •  |

### LOGICES LIBER III. 79

| Assumtum, si diversus. Fit duplice vero                |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| De caussa alterius suppressio proloquiorum hæc,        |      |
| Vel quod perspicuum est adeo, ut de illo dubitandum    |      |
| Omnis sit penitus nobis sublata potestas;              |      |
| Ut si argumentanș sic dicam: Solis equi altum          | 75   |
| Oceano egressi rapido cursu æthera tranant;            |      |
| Nocturnæ procul ergo omnes fugére tenébræ:             |      |
| Vel quod eo expresso vitium male texta laborat         |      |
| Quo tela argumentandi deprendere possit                |      |
| Longe clarius is qui oculos admoverit illi.            | 80   |
| Ut, Magno pallore genas fuffusa puella est;            |      |
| Ergo imis alte implicitum fovet ossibus ignem.         |      |
| Quippe etenim adjecto effato quod deerat, abunde       |      |
| Falsa sit, an vera hæc argumentatio semper             |      |
| Cognôris, nec eam hic falsam dubitaveris esse.         | 85   |
| Jam vero, de qua supra est, inductio duplex            | Ĭ    |
| Ipsa quoque est; nam rhetorica, & dialectica quædam    |      |
| Dicitur. & rhetorica est oratio, multis                |      |
| Quæ ex rebus simili rem forma colligit unam,           |      |
| Hoc pacto: Præstare fidem si debet amicus,             | 90   |
| Si socius, si tutor, & is quoque præstet oportet       |      |
| Cujus sunt mandata aliena negotia curæ.                |      |
| Si generolus equus quisque optimus, atque ager, & bos, |      |
| Et vinum, quæque in vita sunt optima; certe            |      |
| Optimus est vir quisque etiam generosus habendus.      | 95   |
| Quod vero hanc inter sieri nisi posse negando          |      |
| Censuerint plerique, illos errasse putandum est;       |      |
| Nam summi non sic observavere Latini.                  |      |
| Socratica illa autem porro est inductio, quæ sit,      |      |
| Propositis cum jam multis, quæ singula adactus         | 100  |
| Vi concesserit adversarius ipse rogatus,               |      |
| Illud ad extremum inferimus quod quæritur. atque est   |      |
| Concessis similem faciem qui præferat. Est, ut,        |      |
| Quis generosus equus? nonne optimus? &, generosa       |      |
| Quæ vina? an non quæ sunt optima? cetera quidnam       | 105  |
| Consimili ratione etiam sunt cuncta? quid ergo?        |      |
| Nonne vir optimus est etiam is generosus habendus?     |      |
| Sed sit ut in respondendo hic quis cautus oportet;     |      |
| Hic imprudenter nam respondentibus, atque              |      |
| Incautis facile occultam est innectere fraudem.        | 110  |
| Postrema illa autem dialectica dicitur, in qua         |      |
| Singula ut induxit simili quis prædita forma,          |      |
| Inductis res unversas post colligit ex his,            |      |
| Seu genus in totum ex formis; quam nos rationem        | -100 |
|                                                        |      |

| Multarum assiduo rerum condiscimus usu,                          | 115 |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Qui varias primum vitæ modus extudit artes.                      | ,   |
| Hujus item geminæ sunt partes, una præit quæ,                    |     |
| Tum quæ consequitur mox altera; & illa prior quæ est,            |     |
| Ex multis est is rebus quem cogis acervum:                       |     |
| Quæ vero deinceps sequitur, generale profatum est,               | 120 |
| Collectum ex illis quæ per se singula constant:                  |     |
| Exempli caussa veluți si dixero, Mosa,                           |     |
| Et Rhodanus, Ligerisque rapax, rapidusque Garumna                |     |
| In mare subjectum flaventia flumina portant;                     |     |
| Ergo in subjectum quivis mare volvitur amnis.                    | 125 |
| Jam quam rhetoricam vocitari diximus, illa                       | 12) |
| Creditur imperfecta, quod etsi colligit apte,                    |     |
|                                                                  |     |
| Atque probabiliter, non sic tamen esse necesse est               |     |
| Quod concludit, uti nequeat quis dicere contra.                  |     |
| Perfecta at vero contra est dialectica, quippe                   | 130 |
| Quæ omnibus in re quæ sunt partibus enumeratis,                  |     |
| Aut apte ratione aliqua saltem comprensis                        |     |
| Concludit, quod conclusum verum esse necesse est.                |     |
| Porro si cui rhetorica hæc inductio ad ipsum                     |     |
| Exemplum referenda videbitur, optimus illi                       | 135 |
| Auctor Aristoteles non deerit; quandoquidem illum                |     |
| Ipsum etiam quoque sic plane sensisse videre est.                |     |
| Ejus tum ferme proprius vere incidit usus,                       |     |
| Cum medium, sive argumentum, non eruis, apte                     |     |
| Perfectæ forma rationis quod queat illi                          | 140 |
| Congruere, est de qua re controversia tota.                      |     |
| Attamen hic nos cumprimis caveamus oportet,                      |     |
| Dissimiles ne inter partes ratio ulla videri                     |     |
| Possit. quando hæc si exsistit, facit illico tota                |     |
| Concussa argumentandi ut structura fatiscat.                     | 145 |
| Exemplum porro est argumentatio, qua rem                         |     |
| Re simili gesta ex alia quis colligit; ut cum                    |     |
| Huic, ait, est servanda fides * illi ne quis hosti               |     |
| Marcus quod quondam dux bello Attilius ille                      |     |
| Inclytus, & vera nulli pietate secundus                          | 150 |
| Maluerit certa vitam pro morte pacisci,                          |     |
| Illam quam violare fidem, fallacibus ante                        |     |
| Quam sancte dederat Poenis, si liber, eorum                      |     |
| Concessu, patrias caras remeasset ad oras,                       |     |
| De commutandis captis utrimque, suumque                          | 155 |
| Hortari posset præsenti voce senatum,                            | ,,  |
| Atque patrum dubias orando flectere mentes.                      |     |
| Verum operæ est quoque te pretium hic advertere, ne qua          |     |
| A service of other or director to brearwise into any service day | Ex  |
|                                                                  |     |

# LOGICES LIBER III. 81

| Ex parte exempli absimilis, quod sumis, imago       |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Abludat; quando si non alluserit apte,              | 160     |
| Dat subitam vis argumenti subversa ruinam;          |         |
| Non secus ac cum quis peccans inducit inepte        |         |
| Exemplum, quoniam impersecta inductio serme est.    |         |
| Sorites vero patria qui voce vocatus                |         |
| Chrysippo, nostris Latio appellatur Acervus,        | 165     |
| Argumentandi forma est, certo ordine quodam         | ,       |
| Et gradibus dissertantes quæ, nexa quibusdam        |         |
| Quorum alium ex alio deinceps pendere videre est,   |         |
| Ad quam deproperant, solita est perducere metam.    |         |
| Argumentandi forma hæc ex duplice semper            | 170     |
| Persecta ratione coit constata, nec est cum         | ,       |
| Pluribus interdum non & constare videtur,           | ,       |
| Longâ annellorum veluti conserta catenâ.            |         |
| Hæc fit ubi extremum aggestum ex omnibus ipsi       |         |
| Primi substrato effati connectimus, hocce           | 175     |
| Nempe modo: Ipse animus se ipsum movet; ipsa sib    | i ipsis |
| Quæ motus sunt caussa, etiam sunt ipsa movendi      |         |
| Principium, ac quædam veluti primaria virtus:       |         |
| Quod vero motus caussa est primaria, fonsque        |         |
| Præcipuus, primusque, illud progignier umquam       | 180     |
| Quî potuit, claræque erumpere lucis in oras?        |         |
| At cui nulla data est vitæ primæva potestas,        |         |
| Certo certius id sit ut immortale necesse est:      |         |
| Hac animus ratione ergo immortalis habendus.        |         |
| Ex his illa omni demum sine labe putanda est.       | 185     |
| Illius est contexta modi quæ tota profatis          |         |
| Coguntur quæ qui inspiciunt vera esse fateri,       |         |
| Quorumque ex alio est aliud pendere necesse.        |         |
| Huic non dissimilis multum ratio illa videtur,      |         |
| A nostris quæ est dicta Gradatio; quandoquidem illa | 190     |
| Consimili quadam textura, atque ordine plexa est.   | •       |
| Hoc ipso vero tantum distare videtur,               |         |
| Postremum quod non primo hic aptamus, ut illic;     |         |
| Ut repetas si, quod primi dixere magistri,          |         |
| Admixtum nihil esse animis; quodcumque modi hujus   | 195     |
| Sit, non posse illud dispesci, dis-que-secari,      |         |
| In variasque ullas sectum discedere partes;         |         |
| Ergo etiam validas ævi contemnere vires,            |         |
| Ut quod nulla abolere queat longæva vetustas.       |         |
| Jam quas rhetoricas omnes plerique vocarunt,        | 200     |
| Recte tu vero civiles dicere possis,                |         |
| Argumentandi formas, age, fingere perge,            |         |
| Tom. II.                                            | Musa,   |

| Musa, agili rota dum servens pede concita sertur.      |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Principio est ea quam Graji dixere Dilemma,            |       |
| A castis vero est complexió dicta Latinis.             | 205   |
| Est vero hæc argumentum quod nascitur ex his           |       |
| Membris, inter se duo quæ contraria pugnant,           |       |
| Concessum quorum merito reprehendis utrumvis;          |       |
| Ut, Si formosam uxorem quis ducet, habebit             |       |
| Communem; sin quæ turpi sit prædita forma,             | 210   |
| Si vivet, toto est habiturus tempore vitæ              |       |
| Tristem, oculos quæ ab se se aliorsum avertere cogat.  |       |
| Hic vitium non deest, quoties aut altera pars, aut     |       |
| Utraque retro in eum contra qui disputat, apte         |       |
| Torqueri valet. hanc dissolvimus invertendo.           | 215   |
| Ut, Si formosam uxorem quis ducet, habebit             | ,     |
| Aspectu cujus semper lætetur honesto;                  |       |
| Si turpem, non communem. hic antistrophon esse         |       |
| Scribit quidam olim quemdam quandoque negasse,         |       |
| Quod membris ex non summe pugnantibus hoc est          | 220   |
| Conflatum: media est nam quædam forma, stata olim      |       |
| Quæ a sæcli veteri rudis appellata poeta est,          |       |
| Aque quibusdam aliis dicta est uxoria. verum           |       |
| Sit ne, an non, nostram nihil hoc nunc pertinct ad ren | 1.    |
| Illa autem rebus quæ pluribus expositis, sic           | 225   |
| Ut reliquis unam abjectis tantummodo linquat,          | ,     |
| Quam statuat, prima enumeratio dicitur; estque         |       |
| Sic: Quando penes est te ager iste, aut emeris illum,  |       |
| Aut testamento, aut donatum acceperis, aut si          |       |
| Horum nil verum, te illum invasisse necesse est;       | 230   |
| Atqui horum nihil est; ergo invasisse negare           | - , - |
| Qui valeas, per vimque tibi usurpasse rapacem?         |       |
| Factum porro autem hoc reprehendimus argumentum,       |       |
| Pluribus unam aliquam si quando ex partibus, absque    |       |
| Qua recte fieri nequeat, doceamus omissam.             | 235   |
| Illa autem simplex porro est conclusio, cum quid       | - 37  |
| Præcedens aliud secum trahit, idque ita, ab illo ut    |       |
| Illa id vi nequeat discludi, dis-que-plicari.          |       |
| Horribili, ut, si nox terras caligine texit,           |       |
| Solis equi Oceano ardentes mersere quadrigas.          | 240   |
| Facta autem porro hæc facile argumenta refellunt,      | ,     |
| Illud quandocumque docent non esse necesse             |       |
| Quod sequitur, vires roburque unde illa capessunt.     |       |
| Ut si sic dicas: Si est mater, diligit, ulla           |       |
| Nec poterit velle illi umquam ratione nocere.          | 245   |
| Hoc cui displiceat, Medeam proferat, illa              | .,    |
|                                                        | Audax |

### LOGICES LIBER III. 83

| Audax quod vim naturæ perruperit, atque             |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Acta furore malo, atque ultricibus incita diris,    |      |
| Oblita illa quidem fandi ah nimis atque nefandi,    |      |
| Natorum nil tale merentum ab ea, violentam          | 250  |
| Crudelis fuso scelerârit sanguine dextram.          |      |
| Non ego te indictam patiar, subjectio dia:          |      |
| Illa es tu singillatim qua quærimus, & quid         |      |
| Pro se se noster velit adversarius, aut quid        |      |
| Contra nos dici queat, ac per singula deinceps      | 255  |
| Quæsita, adjectis validis rationibus, illud         | -,,  |
| Quod dictum est, exinde refellimus, impetimusque    |      |
|                                                     |      |
| Sic: Isti, quæro, est nunc unde pecunia tanta?      |      |
| An patrimonî ipsi quædam vis ampla relicta?         | 260  |
| At patris bona publicitus subiere sub hasta.        | 200  |
| Ex testamento est heres alicunde relictus?          |      |
| At cuncti, ut notum, exheredavere, nepotem,         |      |
| Cognati, consanguinei, aversique propinqui.         |      |
| At lite ex aliqua fortassis, judiciove              |      |
| Utilitatem aliquam, atque ingentia præmia cepit?    | 265  |
| Immo hoc ut fieret tantum absuit, insuper ipse      |      |
| Grandi auri ut summa mulctatus cesserit; ergo       |      |
| Nullis si rationibus his ditatus honestis,          |      |
| Aurea vena ista præclara domestica, vel non         |      |
| Unde licet parta est tam magna pecunia ab illo.     | 270  |
| Appositura autem est argumentatio quædam,           |      |
| Ex ils quæ constat certo quæ dissita quodam         |      |
| Dissidio inter se sunt, atque ubi rursus ab ipso    |      |
| Effato obvertit primo quod cornua, ad illud         |      |
| Ipsum proloquium ferimus vestigia retro;            | 275  |
| Hoc pacto: Si quando hominem hunc vos dicitis a me  |      |
| Veronæ occisum, jam tum me Roma tenebat,            |      |
| Quî pote ut a me is sit vitali lumine cassus?       |      |
| Sed neque te hic etiam tacitum, robuste, valensque, |      |
| Transierim, Violens; modus es tu acerrimus omnes    | 280  |
| Inter eos, valide per quos quis vincere possit.     |      |
| Quippe hostem ipse tuum astute rationibus illis     |      |
| Exarmans, contra te is quas distrinxerat, illo      |      |
| Illo ipsum jugulas gladio quo te ille petivit.      |      |
| Exempli ut si quis caussa sic diceret: Uxor         | 285  |
| Non ducenda illi est; faciunt connubia namque       | •    |
| Ut luctus orbi misere experiamur amaros:            |      |
| Atque ex adverso sic quis respondeat: Immo          |      |
| Ducenda est illi; nam sunt connubia caussa          |      |
| Ut miseris luctus orbis tollantur amari.            | 290  |
| L 2                                                 | ADA- |
|                                                     |      |



# ADAMI FUMANI LOGICES LIBERIV.



ACTENUS ampla suis spatiis nos porticus alto Zenoni, & docto quondam celebrata Cleanthi Detinuit, crebrasque exercuit offensantes Ad salebras. positum nunc vero in parte propinqua

Intrandum nemus, atque acie modo falcis acutæ 5 Collucanda alte umbrantis pineta Lycei,

Et longe lateque horrentibus obsita dumis
Purganda omnia sunt, scalpro, rastroque domandum
Quicquid id est, surgit spinis ubi rhamnus acutis.
Audenti nimium forsan, perque invia eunti
Da facilem te te, & nostris conatibus adsis,
Summe Parens, clausosque juvans age pande recessus,
Argumenta ut in obscuris latitantia lustris
Nulli antehac nostrum cuiquam monstrata priorum
Pulchra forent quibus in pedibus Sicyonia, nostri
Nostra opera egregia, egregio nostroque labore
Mirisce in lucem videant protracta nepotes.

Principio meminisse quidem nos convenit hoc, quod Inveniendi artem Topicen gens Graja vocavit, Quæ disciplina est unde argumenta patescunt, Quorum ingens æque ad res quasvis pertinet: usus. Cuncta suo amplectens gremio hæc loca continet in se, Quæ argumentorum sedes, sontesve, domosve

Trans-

10

15

20

#### ADAMI FUMANI LOGIC. LIB. IV. 85

| Translatis possis verbis dixisse. locum sic                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Præclara vir doctrina definiit autem                                                        | 25    |
| Agricola, hanc docte scribens cum traderet artem:                                           | ,     |
| Nil aliud locus est, communis quam nota reii,                                               |       |
| Cujus ab admonitu facile est deprendere in una                                              |       |
| Recte attendentem re quaque probabile quid sit.                                             |       |
| Quippe loci indicio sunt conceptacula, ubi sint                                             | 30    |
| E quibus argumenta sibi depromere possit                                                    |       |
| Et Dialecticus, & Rhetor communia uterque,                                                  |       |
| Sed forma dissertandi non prorsus eadem.                                                    | •     |
| Ille quod est compressus, at hic dissussor alter:                                           |       |
| Ille docere modo, hic etiam oblectare laborat.                                              | 35    |
| Argumentum etiam, de quo jam diximus ante,                                                  |       |
| Est dubiæ ratio reii, qua certa sides sit,                                                  |       |
| Sive probet quod quisque inventum ad eam faciendam;                                         |       |
| Ut si quæratur, Dialectica ne utilis, an non,                                               |       |
| Argumento illo possis prodesse probare                                                      | 40    |
| A certis sumto, statuis quos, finibus, illi.                                                |       |
| Nec vero mihi sit quisquam, sumenda putet qui                                               |       |
| Argumenta locis sibi ab omnibus, immo vero                                                  |       |
| Omnia scrutandum est ex ordine, deinde adhibendus                                           |       |
| Delectus, seu judicium, ut levia omnia semper                                               | 45    |
| Rejicias, de qua lis est re, seria si sit,                                                  |       |
| Ac nonnumquam etiam quæ sunt communia omittas.  Utile summe autem suerit, si limine in ipso |       |
| Argumentandi, rem, controversia de qua est,                                                 |       |
| Conjunctam, in certas partes distinxeris, atque                                             | 50    |
|                                                                                             | , •   |
| Illa ad quæ præcepta a me sunt edita supra,<br>Quæstio qui simplex tractari debeat, unam-   |       |
| quamque accurate partem discusseris, anceps.                                                |       |
| Principio sic distinguunt plerique, ut ita ajant,                                           |       |
| Esse locos qui personis tribuantur, & esse                                                  | 55    |
| Qui rebus. quos personis tribuere, genus sunt,                                              |       |
| Gens, ætas, sexus, prima ipsa eductio, tum quæ                                              |       |
| Ingenii prodit primum vis sponte sua se,                                                    |       |
| Mores, & vitæ ratio, studia, ac res gestæ,                                                  |       |
| Et nomen, tum quæ horribili metit omnia falce,                                              | 60    |
| Pallida Mors, & quæ mortem post deinde sequuntur.                                           |       |
| Ipsis quæ porro data sunt loca commoda rebus,                                               |       |
| Sic ea distinguunt, ut dicant esse quæ ab arte                                              |       |
| Nascantur, quædam esse etiam quæ nullius artis                                              |       |
| Indigeant, quod sponte sua sint obvia cuivis.                                               | 65    |
| Ex illis certa quæ progenerantur ab arte,                                                   |       |
| Quædam intraria sunt, quædam media, atque etiam sunt                                        | Ipfis |
|                                                                                             | Third |

| Ipsis ex re quæ soleant extraria dici.                                                               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ipsis hæc insunt rebus, finitio, & illa<br>Quæ nostris est dicta notatio. quamque etiam sunt         | 70     |
| Romani veteres primi qui nominis olim                                                                |        |
| Verbum de verbo ab Grajis vertére vocantes,<br>Quod versu tamen hic nobis nunc reddere non est.      |        |
| Id genus est etiam genus, & quæ sorma vocatur,                                                       |        |
| Seu species est & quod nos commune vocari<br>Audimus: sunt queis partes sua nomina dant: est         | 75     |
| Discrimen, proprium, totum, partesque, jugique                                                       |        |
| Mutua quæ nodo æquali constricta tenentur.                                                           |        |
| Quæ vero media appellant loca, sic distinguunt,                                                      |        |
| Ex illis esse ut primo quædam adsita dicant,                                                         | 80     |
| Quædam artus, ac quædam etiam subjecta vocarint.                                                     |        |
| At quæ externa cluent, caussæ sunt quattuor, atque                                                   |        |
| Ex ipsis totidem numero quæ eventa sequuntur.<br>Sunt etiam quæ adjuncta vocant, pondusque sidesque  |        |
| Illorum quæ per testes prolata sideles.                                                              | 85     |
| Quin sunt quæ collata etiam inter se ipsa videre est;                                                | ٠,     |
| Sunt & quæ postremo omnes contraria dicunt.                                                          |        |
| Bis binæ porro caussæ, quas diximus, illæ                                                            |        |
| Materies, forma, efficiens, finisque vocantur.                                                       |        |
| Sunt ex adjunctis quæ præcedentia dicunt,                                                            | 90     |
| Sunt & quæ contra in numero posuere sequentum.                                                       |        |
| Dictorum porro ipsorum pondusque fidesque                                                            |        |
| Partim ab diis, partim est etiam ab mortalibus ægris.                                                |        |
| Jam quæ ipsa inter se varie collata videre est,<br>A majore, minore, pari collata vocarunt.          | 95     |
| At quæ ipsa inter se dicunt contraria, eorum                                                         | 21     |
| Quædam adversa vocant, contradicentia quædam:                                                        |        |
| Partim collata inter se, ac privantia partim.                                                        |        |
| At quæ nullius indiga sunt artis loca, res sunt                                                      |        |
| Decisæ jam, rumores, tormenta, tabellæ,                                                              | 100    |
| Denique jusjurandum etiam cum testibus ipsum                                                         |        |
| Verum ad personas iterum ut redeamus, ab ipsis                                                       |        |
| Quos illis tribuere locos percommoda ducunt                                                          |        |
| Argumenta sibi, quibus est compressa loquendi,                                                       | 105    |
| Et cordi quibus est etiam diffusa facultas.<br>Ab genere, &, quod idem est etiam, ab natalibus ipsis |        |
| Hoc pacto: Excellens ex bello laudis amator                                                          | •      |
| Ille est, quandoquidem semper pater, atque avus ejus                                                 |        |
| Bellandi egregie laudem ipsi hanc artis amarunt.                                                     |        |
| Improbus est, tales habuit quoniam ille parentes.                                                    | 110    |
| Hac datur e gravida interdum tibi sumere pera                                                        | Æ no - |
|                                                                                                      | Æreo-  |

#### LOGICES LIBER IV. 87

| Æreolas holtem glandes queis iternere poliis.            |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Ipsa autem porro seu gens, seu natio præbet              |       |
| Argumenta tibi in partem quæ ducis utramque.             |       |
| Cres est; est igitur mendax, prognatus in oris           | 115   |
| Est Scythiæ; haud mirum est homo si sit moribus aspris.  | ,     |
| Hoc ex ætate est: Puer est; ignoscere debes.             |       |
| Est invenie, forware invenili in corners more est        |       |
| Est juvenis; fervens juvenili in corpore mens est.       |       |
| Est senior; frigent effecto in corpore vires.            | 120   |
| Nonnumquam ingenti hinc venit victoria plausu.           | 120   |
| Ductum est a sexu hoc: ", Varium & mutabile semper       |       |
| , Femina. mas est; haud dubie est constantior ergo.      |       |
| Hoc e scutali missis quis cædere saxis                   | -0    |
| Sæpe queat, duro si quis se marte lacessat.              |       |
| Porro ex iis quibus a teneris assuevimus annis           | 125   |
| Ducere sic argumentum est: Si est improbus, ecquid       |       |
| Mirum est, ætatis primo ipso in flore modi hujus         |       |
| Assidue gaudens operam dedit ante magistris              |       |
| Ex hoc sæpe tibi formabis acuta metallo                  |       |
| Hostem tela quibus multo cum sanguine sundas?            | 130   |
| Jam quod conditio creat, est tale: Haud licet illi       |       |
| Civiles, servus cum sit, defendere caussas.              |       |
| Illud vero ab fortuna ductum esse neget quis?            |       |
| ,, Exsulibus ne datur ducenda Lavinia conjunx?           |       |
| Ab natura animi, atque affectu, atque indole, & ipsis    | 135   |
|                                                          | ~ ) ) |
| Moribus argumentari fic possumus: Ille an                |       |
| Qui vino madet, atque unguentis, par queat esse          |       |
| Illis agrestis quos disciplina fatigat                   |       |
| Assidue, siccosque quibus labor improbus arcte           | T 40  |
| Usque premens exercendo corroborat artus?                | 140   |
| Scilicet id mirum est, si illud Catilina patravit        |       |
| Tam dirum facinus, cui mens impura, manusque             |       |
| Assidue fuit, atque malis exercita Diris?                |       |
| Quid mirum fato functum si fleverit illum,               |       |
| Summopere ex animo in vita quem semper amavit?           | 145   |
| Porro autem a victu sic duxeris argumentum:              |       |
| Est lascivus enimvero, magno quia luxu                   |       |
| Diffiuit, & mollem ei reddunt pigra otia mentem.         |       |
| Ipso corporis ex habitu sic ducimus: Ampla               |       |
| Valde illi frons est; stultus, tardusque putari          | 150   |
| Proin merito debet. magnis est auribus; ergo est         |       |
| Mentis homo obtusæ. & sic cetera quæ ex genere hoc sunt. |       |
| Ab studio hoc pacto: Non illum blanda voluptas           |       |
| Ab recto latum officio dimoverit unguem,                 |       |
| Doctrinæ, & Musis quia deditus, & dolet illi             | 155   |
| Tu                                                       |       |

| Turpari ab quîvis faciem quando audit honesti.                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Poslumus ab rebus gestis hoc ducere pacto:                                                              |       |
| Ductori huic nostro danda hæc provincia belli est,                                                      |       |
| Cui belli toties fuerit fortuna secunda.                                                                |       |
| Ex ipso vero ducunt quod nomine, tale est:                                                              | 160   |
| Non ab re imposuit nomen tibi Penthea mater,                                                            | 100   |
| Omnia eras luctu nam fædaturus acerbo:                                                                  |       |
| Haud temere Nabalum te appellavere parentes,                                                            |       |
| In vacuo nulla omnino cui pectore mens sit.                                                             |       |
| Porro ipsa ex morte, & mortem quæ deinde sequentur,                                                     | 165   |
| Apposite sic argumentum duxisse licebit:                                                                | 10)   |
| Civibus eximie quam carus is omnibus esset,                                                             |       |
| Funeris indicio mæror fuit, ordine longo                                                                |       |
| Quod patres, matres, pueri, innumeræque puellæ                                                          |       |
| Duxerunt, mæsto spectantes lumine terram,                                                               | 170   |
| Et conscissa cavis tundentes pectora palmis,                                                            | 170   |
| Tristiaque implentes lacrimis humentibus ora.                                                           |       |
| Atque hæc personis sunt quæ tribuére docentes.                                                          |       |
| His addenda 8z ram aum circumfusa videra est                                                            |       |
| His addenda & rem quæ circumfula videre est,                                                            |       |
| Quæque omnes vulgo rem circumstantia dicunt:<br>Recte tu quæ etiam circumsistentia dicas.               | 175   |
| Hee funt : Quie Quid Ilhi Que tempore Queve mode                                                        | Cin   |
| Hæc sunt: Quis, Quid, Ubi, Quo tempore, Quove modo, Aut dictam, aut etiam sactam rem dicimus ullam.     | Cur   |
| Persona hæc, Res, atque Locus, Tempusque, Modusque,                                                     |       |
|                                                                                                         | 180   |
| Et Caussa ab doctis passim appellata videntur.                                                          | 100   |
| Quis? num Germanus, num nobilis, aut alioqui                                                            |       |
| Obscura de gente etiam? & quæ plurima tute<br>Ipse potes celeri tecum tibi fingere mente.               |       |
| Quid, vel Quale etiam? num furtum, numve rapina,                                                        |       |
|                                                                                                         | - 0 - |
| An propter quod sacrilegum quem dixeris esse,<br>Utile ne, an contra; pulchrum, an deforme quod exstet? | 185   |
|                                                                                                         |       |
| Cum quis quærit Ubi? num Romæ, numve alibi sit,                                                         |       |
| Litore ne in sicco, an late stagnantibus undis,<br>In monte, in campo, an late fragrantibus hortis?     |       |
|                                                                                                         | 7.00  |
| Quando? num cum altum secat æthera purpureus Sol,                                                       | 190   |
| An cum stelliferum caput extulit Oceano nox?                                                            |       |
| Num cum divitias anni ver præparat, an cum                                                              |       |
| Maturas arens fruges jam demetit æstas?                                                                 |       |
| Num autumno, cum maturis rubet uva racemis,                                                             | 705   |
| An gelidis cum triftis hiems Aquilonibus horret?                                                        | 195   |
| Quos rerum dixere Locos, hos sic distinguint,                                                           |       |
| A certa ut quosdam dicant progignier arte:                                                              |       |
| Quosdam etiam affirment prorsus nihil artis egere.                                                      |       |
| Arte illos constare ferunt quos sumimus ex vi,                                                          | 4.0   |

| Seu quid tollere, sive etiam insirmare laboret.                                                          | 200   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ducuntur vero hi nunc ipso ex limite reii                                                                |       |
| Subjecto controversæ, nunc limite rursus                                                                 |       |
| Ex illo superinjectum quem diximus esse.                                                                 |       |
| Expertes illos artis dixere, foris quos                                                                  | 205   |
| Assumunt, & qui rem, de qua dicitur, ipsam                                                               |       |
| Non penetrant, extra sed tantum attingere gaudent.                                                       |       |
| Argumenta ea propterea persæpe remota,                                                                   |       |
| Sive assumta etiam nostri dixere Latine,                                                                 |       |
| Arte quibus nulla est opus, atque sidem ad saciendam                                                     | 210   |
| Extra ipsam sita consuerunt quæ arcessere caussam.                                                       |       |
| Suntque ipsam attingunt leviter tantummodo quæ rem.                                                      |       |
| Porro ex iis quos arte ferunt constare, videbis                                                          |       |
| Quosdam intestinos, nempe hoc, quod semper in ipsis                                                      |       |
| Consuerint imis rerum fixi esse medullis.                                                                | 215   |
| Sunt & qui recte medii appellantur; & ii sunt                                                            |       |
| Ab re quos nequeas, sive ipsa avellere caussa:                                                           |       |
| Junctique ipsius lateri ut qui semper adhærent.                                                          |       |
| Sunt postremo etiam externos quos dicimus, & sunt                                                        |       |
| Attingunt ipsam leviter tantummodo quæ rem.                                                              | 220   |
| Sunt porro intestini illi quos sumimus ex vi,                                                            |       |
| Naturaque sui propria, reiique probandæ                                                                  |       |
| Ipsius in mediis penitus sixi ossibus hærent,                                                            |       |
| Argumentaque suppeditant ea, naturalis,                                                                  | 225   |
| Atque arcta inter quæ est, & rem cognatio quædam                                                         | 22)   |
| De qua agitur: suntque hi primum finitio, & ample<br>Se pandens genus, est species, discrimen, & id quod |       |
| Reii propritim de multis convenit uni;                                                                   |       |
| Cumque his est etiam totum cum partibus, & quæ                                                           |       |
| Plura jugo stringenda uni sua colla dedere.                                                              | 230   |
| Qui certis locus, ac propriis rem finibus ambit,                                                         |       |
| Suggerit argumenta tibi is ajentia, & illa                                                               |       |
| Respondent ipsis quæ ajentibus ex adverso:                                                               |       |
| Atque ultro, citroque meant, nec stantia in uno                                                          |       |
| Certa loco, alterna cedunt sibi sede vicissim;                                                           | 235   |
| Hoc pacto: Ars dissertandi est Dialectica, recte                                                         | • •   |
| In partem ab quivis quicquid dicatur utramque:                                                           |       |
| Vere cuivis cognitio hæc est utilis; ergo                                                                |       |
| Utile erit, claram hanc si quis quoque calleat artem.                                                    |       |
| Si per se expetitur virtus, summum illa profecto                                                         | 240   |
| Non est qui possit quin sit dixisse bonorum.                                                             |       |
| Hoc ipsum retro tu etiam sic vertere possis:                                                             |       |
| Si in virtute boni summa est, per se illa petenda est.                                                   |       |
| Tom. II. M                                                                                               | Inter |

| Inter quæ bona sunt, numeranda pecunia non est,                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Illam quandoquidem nemo per se expetit; hujus                                              | 245   |
| Proloquium generale loci, quæ Maxima vulgo                                                 |       |
| Dicitur, a nobis recte appellabitur autem                                                  |       |
| Communis Locus, unde omnis vis prima locorum est.                                          |       |
| Est illud quîcum finitio convenit, & quî-                                                  |       |
| cum disconvenit, huic finitum convenit ipsum,                                              | 250   |
| Vel disconvenit: & contra retroque vicissim.                                               |       |
| Ipsum guicum finitum bene convenit, & qui-                                                 |       |
| cum disconvenit, huic etiam finitio eidem                                                  |       |
| Conveniens est, aut etiam disconvenit ipsa.                                                |       |
| Suggerit argumenta etiam finitio, ad ipsam                                                 | 255   |
| Rem definitam, ac rursus retroque vicissim                                                 |       |
| Ab definita finitio mutua sumit.                                                           |       |
| Quæ ipsa ab substrato modo sunt, modo ducta ab eo quod                                     |       |
| Substructo, seu sulturæ superexstruis ipsi.                                                |       |
| Hoc priscis Totum placuit dixisse quibusdam,                                               | 260   |
| Totam quod reii naturam finitio pandat.                                                    |       |
| Hæc eadem rurfus ratio obfervatur ubi quid                                                 |       |
| Descriptum apparet, quippe est descriptio ferme id                                         |       |
| Quod finitio; verum uno hoc discrimine distat,                                             |       |
| Utimur infixis in re hic quod rebus, at illic                                              | 265   |
| Iis ipsam attingunt extra tantummodo quæ rem.                                              |       |
| Exempli caussa veluti si dixero: Certe                                                     |       |
| Ille asinus non est, nescit quia ruderc; itemque                                           |       |
| Rudere quandoquidem is novit, dicetur asellus.                                             |       |
| Sic illud non recte animal dicemus asellum                                                 | 270   |
| Quod pede non folido, ac prælongis auribus id sit,                                         |       |
| Nec similem generet fœcundo semine prolem.                                                 |       |
| Ipso autem ab reii vero quod nomine ducunt,                                                |       |
| Atque adeo ex ipsa vi verbi significatur                                                   |       |
| Quo res quæ subjecta illi est, sic accipe porro:                                           | 275   |
| Est dives locuples, quoniam vis magna locorum                                              | -,/ ) |
| Illi est. dives item assiduus, quia nempe dat asses.                                       |       |
| Ex hoc argumenta loco nos ducimus & quæ                                                    |       |
| Ajunt, quæque negant, si ultro citroque vicissim                                           |       |
| Res verbis subjecta, & verbum commeat ipsum,                                               | 280   |
| Atque æque utrimque est eadem via pervia utrique.                                          |       |
| Exempli caussa veluti si dixero: Vere                                                      |       |
| Aftronomic & est avia certe is avoque sidera novit                                         | ,     |
| Astronomus si est quis, certe is quoque sidera novit                                       |       |
| Quid valeant, & qua in cæli regione morentur.                                              | 285   |
| Verte retro, ac die sie: Nescit quid sidera possint,                                       | ,     |
| Et qua certa illa in cæli regione morentur,<br>Et vero astronomos inter numerabimus illum? |       |
| Le feto attionomos intel numeradimus intum:                                                | Hic   |

| Hic idem plane Locus est Communis, & illic<br>Rem certos intra fines ubi sistere cogunt,    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utrobique illum nisi quod discriminat unum hoc,                                             | 290   |
| Illic quod nobis finitio dicitur, ast hic Expressi veri vis nominis usurpatur.              |       |
| Quorum porro autem natura reciproca non est,                                                |       |
| Quædam alia illorum ratio est, quod nominis ab vi                                           |       |
| Expressa veri argumenta negantia sumunt.                                                    | 295   |
| Exempli caussa forte ut si dixero: Non de                                                   | -//   |
| Facta meis tua sunt; igitur non mutua sunt hæc.                                             |       |
| Ex illo vero vere quod tu asseris, illa                                                     |       |
| Quæ ajunt; ut si sic quis dicat: Mutua sunt hæc;                                            |       |
| Hæc igitur mea quæ fuerant, tua facta negabis?                                              | 300   |
| Jam si qua est usquam quæ allusio dicitur, inde                                             |       |
| Credere quæ cogant, nulla argumenta trahuntur.                                              |       |
| Veri illa expressi nam sunt nisi nominis ab vi,                                             |       |
| De genere hic quando loquimur, vox latius ista                                              |       |
| Accipienda tibi est. quippe esse videbitur omne                                             | 305   |
| De multis specie, aut numero distantibus, & quod                                            |       |
| Illi subjectæ seu formæ, seu speciei,                                                       |       |
| A specie ad numero tantum hoc distantia ducunt                                              |       |
| Argumenta modo: Si regibus omnibus omnes                                                    |       |
| In bello nusquam res evenere secundæ,                                                       | 310   |
| Cui mirum est, Gallum ancipiti in certamine Martis                                          |       |
| Si interdum, qualem nollet, fortuna secuta est?                                             |       |
| Et: Non Hylæus, Rhætusve, Pholusve suissent,                                                |       |
| Esset si Centaurorum gens nulla creata.<br>Sic sit ubi ex communi etiam quis colligit illud | 315   |
| In certa quadam positum quod parte vocarunt,                                                | 3-7   |
| Lata nec est quæ communis vis, atque potestas,                                              |       |
| Cogitur angultos intra se sistere fines.                                                    |       |
| Hic illud vero libuit Commune vocare                                                        |       |
| Amplius est alio quovis quocumque modo quod,                                                | - 320 |
| Ut proprie illius non sit genus. in modo id omnes                                           |       |
| De vulgo positum Totum plerique vocant nunc;                                                |       |
| Idque etiam in certa positum mihi parte vocare                                              | -     |
| Sit licitum quicquid quovis quavis ratione                                                  |       |
| Contractis, atque angustis mage finibus exstat;                                             | 325   |
| Ut, Flore est flos pulcher, & horto florens hortus.                                         |       |
| Est illi generi veluti, huic vis insita formæ                                               |       |
| Præpositam per particulam tantum inficiantem;                                               |       |
| Ut: Non in numero id tu animantum ponere possis;                                            |       |
| Ergo etiam nec quadrupedes numeraveris inter.                                               | 330   |
| Non doctus; nec Græce igitur. Non est equus illi;                                           | Ergo  |
| M 2                                                                                         | Ergo  |

| Ergo nec ætherias feriat qui calcibus auras,                                                 | 1. ( |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aut celeres cursu valeat prævertere cervos.                                                  | 7    |
| Communi ex dicente unverse ajentia ducunt,                                                   |      |
| Sic: Quod opus scito est, nemo non discere possit;                                           | 335  |
| Ergo etiam gerulus, fossorque, & durus arator,                                               |      |
| Et quivis olidas pascit qui monte capellas.                                                  |      |
| Ad genus a specie hoc, seu forma, ajentia ducunt                                             |      |
| Argumenta modo: Si est cervus is, est animal: Si                                             |      |
| Est olea, est arbor: Si est, hoc quod splendet, iaspis,                                      | 340  |
| Haud dubie gemmas inter numeretur oportet.                                                   |      |
| Communis locus his est omnibus argumentis:                                                   | •    |
| Quicquid id est, apte species cui convenit, illi                                             | 1    |
| Iplum conveniens etiam genus esse necesse est.                                               |      |
| Omnibus at formis sublatis, tollitur ipsum                                                   | 345  |
| Una etiam genus, ac tenues vanescit in auras.                                                |      |
| Ut si aliqua de re sic quis pronuntiet: Illa                                                 |      |
| Si non in fruticum numero est, non herba, nec arbos,                                         | •    |
| Certe nec plantas vere censebitur inter.                                                     |      |
| Verum pervigili mente hic te advertere par est,                                              | 350  |
| In percensendis formis his omnibus, ullam                                                    |      |
| Ne ex his prætereas, quam sit numerare necesse.                                              |      |
| Huic eadem prorsus ratio est, per quam arguis ipsam                                          |      |
| Ad formam ex individuis. ut, Si Padus hic est,                                               |      |
| Est amnis: Si narcissus, florem esse negare                                                  | 355  |
| Quis poterit? Si pæonia est, herba illa prosecto est.                                        |      |
| Si neque Virgilii vis, nec sapientis Homeri                                                  |      |
| Liventum linguæ virus vitasse videmus;                                                       |      |
| Scilicet id doctus quisquam vitaverit umquam.                                                | 260  |
| Ad formam tu rite etiam potes illa referre                                                   | 360  |
| Argumenta quibus communia colligere ex iis                                                   |      |
| Nos dissertandi quæ sunt ex parte solemus.                                                   |      |
| Idque affirmantes; velut hoc: Venaticus ille                                                 |      |
| Si canis est, summe emota nisi mente, quis illum                                             | 365  |
| Esse canem neget? &, Si unus fortissimus est vir,                                            | 203  |
| Scilicet esse virum poterit quis jure negare?                                                |      |
| Exstrinctum si te Musæ slevere Latinæ,                                                       |      |
| Romule, te certe fleverunt, Romule, Muse.                                                    |      |
| Si Latiæ tibi summa suit sacundia linguæ,                                                    | 370  |
| Mirum facundo est etiam ni tu ore fuisti.                                                    | 11-  |
| At male concludat, si quis regalia cernens<br>Aulæa, expictosque in eis cervosque, canesque, | *9   |
| Et nemora & densa cincos indegine saltus.                                                    |      |
| Et nemora, & densa cinctos indagine saltus,<br>Inde argumentans, vere cervosque, canesque,   |      |
| Et nemora, & saltus illos pronuntiet esse;                                                   | 375  |
| me memora, or raised into pronuncios one,                                                    | Nam  |
|                                                                                              |      |

| Nam non res hic, sed rerum simulacra videre est,      | •    |
|-------------------------------------------------------|------|
| Aspectu & quæ picturam nos pascat inani.              | 1    |
| Est & apud veteres argumentatio quædam,               |      |
| Ab generis forma, forma contentus ubi una             | -    |
| Tollit quis reliquas, quas non tamen exprimit omnes,  | 380  |
| Hoc pacto: Fabiæ legata pecunia si est sic            | •    |
| Illa domus mater si esset; quoniam illa domus non     |      |
| Exftat mater, ei legata pecunia non est.              |      |
| Hic una posita forma cum vera negetur,                |      |
| Non est ut recte quicquam concludere possis.          | 385  |
| Est quæ porro etiam numeratio dicitur, in qua         | • •  |
| Argumentandi forma enumerare solemus                  |      |
| Distincte partes quas res complectitur omnes.         |      |
| Verum de hac quoniam paullo jam diximus ante,         |      |
| Quicquam præterea nihil hic memorabimus ultra.        | 390  |
| Ipsis porro autem ab discrimineque, proprioque        | •    |
| Argumenta trahunt ajentia, quæque negant, &           |      |
| Prorsumque, rursumque meant, ultrove, citrove;        |      |
| Exempli veluti hoc tentem si dicere caussa:           |      |
| Pygmæos hominum in numero censere necesse est,        | 395  |
| Consilium quando est in eis, est mens, ratioque;      |      |
| Quæ ni sint, homines illos est esse negandum.         |      |
| Hic dialecticus est, quoniam bene disputat: hic non   |      |
| Est dialecticus, haud etenim bene disputat. & sic     |      |
| Plurima, quæ nullo possis formare labore.             | 400  |
| Communis locus hic est omnibus argumentis:            | •    |
| Quo differt quid, ubi ac proprium tribuis, removesve; |      |
| Illam etiam alternis speciem tribuis, removesve,      |      |
| Illorum seorsum quam per se fingit utrumque.          |      |
| Aligeris quamvis ratio in cælestibus, ac mens         | 405  |
| Sit, velut humano in genere, hos tamen, immortales    |      |
| Cum sint, dici homines vere non posse fatendum est.   |      |
| Iccirco quidam haud temere asseruisse videntur        |      |
| Artis scriptores, ipso ab discrimine posse            | 2    |
| Ad speciem duci argumenta negantia tantum:            | 410  |
| Ad discrimen & a specie affirmantia contra:           |      |
| Si non hoc ita sit proprium, ut forma ipsa vicissim   |      |
| Quam creat, & cui se ultro etiam submittere suevit,   |      |
| Desiliens illi placide subsidere possit.              |      |
| Id totum est partes quod conflavere, duplexque        | 415  |
| Est, nempe ex illis constat quod partibus, ejus       |      |
| Constituunt quæ naturam, queisve ipsa remotis         |      |
| Natura, & reii ratio, ac vis tollitur omnis.          |      |
| Est quoque item ex illis confit quod partibus, ipsam  | O    |
|                                                       | One. |

| Quæ, una post aliam adjecta, veluti sabricant rem,   | 420    |
|------------------------------------------------------|--------|
| Integra quæ ex ipsis dici queat omnibus una.         |        |
| A toto ad partes, ad totum a partibus ipsum          |        |
| Argumenta trahas recte tu ajentia, & illa            |        |
| In numero quæ doctores posuere negantum.             |        |
| Omnia qui argumenta locus hæc continet, hic est:     | 425    |
| Totum ubi quid ponis, partes te inferre necesse est; |        |
| Ut, Dialectica qui teneat, non ars fugit illum       |        |
| Qua verum a falso queat internoscere, & unde         |        |
| Eruat argumenta unam ad rem quamque probandam:       |        |
| Ni sit homo is, frustra quæras corpusque, animumque  | 430    |
| In quo consilii sit provida vis, ratioque.           | 15     |
| Tollenti vero totum non protinus una                 |        |
| Est ipsas etiam partes auferre necessum:             |        |
| Non etenim ni sit domus hæc, dissepta quoque ejus    | ,      |
| Saxea continuo esse etiam sublata necesse est.       | 125    |
| Quippe videmus enim, flammas persæpe voraces,        | 435    |
| Aut Zephyris, aut late etiam bacchantibus Euris      |        |
| Comprensas avide tabulas absumse, trabesque,         |        |
| Et thalamos, mater caros ubi condere natos           |        |
| Consuerat dulci acclinantes lumina somno,            | 4.40   |
|                                                      | 440    |
| In tenchris cati factium decurrers amoria            |        |
| In tenebris casti spatium decurrere amoris,          |        |
| Imbellem properans natis vallare senectam:           |        |
| Et late absumtis tecto, ac laquearibus altis,        |        |
| Informes veluti cælum aspectare cavernas;            | 445    |
| Nec quicquam superesse domus jam nomine dignum:      |        |
| Et nihilominus esse tamen dissepta domorum           | ,      |
| Materia incolumi, ac forma, quæ cernere possis.      |        |
| Præcipuam vero ad partem, quæque unica sit, tu       |        |
| Argumenta trahas a toto ajentia tantum;              | 450    |
| Ut, Quoniam est arbos, radix etiam sit, oportet.     |        |
| At non recte etiam sic tu inficiantia ducas;         |        |
| Ut, Paries non est, quoniam non est domus ipsa.      |        |
| At parte ipsa ab præcipua, quæque unica fertur,      |        |
| Argumenta tibi duxisse negantia tantum est;          | 455    |
| Ut, Non arbor erat, quoniam radice carebat:          |        |
| Et, Rhetor non est, quoniam quæ forsan acute         |        |
| Invenit, tacita meditatus plurima mente,             |        |
| Illa loquens verbis nescit vestire decoris.          |        |
| Sic sunt multa hujus generis, quæ fingere per te     | 460    |
| Ipse potes, vel sicta etiam meminisse aliunde.       |        |
| Sic a parte etiam argumentum ducere possim,          |        |
| In certo quæ posta loco; ut si dixero: Non est       | 37 1:0 |
|                                                      | Nobif- |

| Nobiscum hic; non ergo etiam credendus ubique est.      |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Totius porro partes sunt membra, quæ & ipsæ             | 465  |
| Sunt duplices, ipsum ut totum modo diximus esse;        |      |
| Quippe etenim sunt quæ rem conflant proxima, & ejus     |      |
| Naturæ, veluti cum fit, primordia præstant,             |      |
| Seque in eam insinuant ipsam; & quarum una modo absit,  |      |
| Res perit, inque aliam transit mutata figuram,          | 470  |
| Amplius & folito vocitari nomine non quit.              |      |
| Tales sunt quas materiam formamque vocamus,             |      |
| Corpus ut est, animusque hominis, lignum arboris, & vis |      |
| Qua multos viridis vitam producit in annos;             |      |
| Aurum etiam aureoli calicis, speciesque decora          | 475  |
| Jucunde quæ se spectantum lumina pascit.                |      |
| Sunt & quæ junctæ simul omnes id faciunt, ut            |      |
| Ipsa ea quam statuunt, valeat res integra dici:         |      |
| Quo caput in genere oft, sunt pectus, crura, manusque,  |      |
| Et reliquæ nostri partes ita corporis omnes,            | 480  |
| Quarum aliæ interitu interdum sine corporis absunt      |      |
| Totius, cujus sunt partes, atque alize non.             |      |
| At quibus ex ipsis res partibus integra confit,         |      |
| Ejusdem sunt nempe aliæ rationis, item sunt             |      |
| Dissimili natura aliæ, ac ratione creatæ.               | 485  |
| Sunt simili ratione illæ quas undique numquam           |      |
| In similes nisi quis valeat dispescere partes,          |      |
| Ossa velut, cutis, & venæ, nervique, caroque,           |      |
| Cunctorum & quibus ipsa animantum corpora constant.     |      |
| Hujus aqua est dicenda modi, & vis ignea, & aurum,      | 490  |
| Ac ferrum, & vinum, atque oleum, lignumque, lapisque:   |      |
| Hæc quæ textura ejusdem sunt prædita formæ,             | •    |
| Apte tu ipsorum toti substernere possis,                |      |
| Hoc pacto: Lapidis pars hoc est; est lapis ergo.        | 40.0 |
| Dissimili vero natura principiorum                      | 495. |
| Diverso sunt ex genere hæc quæ exstare videmus,         |      |
| Navis, ut, atque domus partes sunt, arboris, atque      |      |
| In terris quæ sunt animantum corporis omnium;           |      |
| Toti quippe suo non sic tu æquare potis sis             | 400  |
| Singula, uti similes partes quas diximus esse.          | 500  |
| Namque quis est, modo qui fana sit mente, Domus, qui,   |      |
| Est, dicat, quoniam est paries; arbor, quia ramus.      |      |
| Ex iis dissimili forma quas esse videmus,               |      |
| Præcipuas qualdam esse ferunt, quod nulla sine ipsis    | 505  |
| Sponte sua res, quam fingunt, consistere possit.        | 505  |
| Sic funt corporis humani vitalia membra,                |      |
| Nempe caput, venter, jecur, intestinaque, corque.       | æ_   |
|                                                         |      |

| Quæque queas per te ipie tua percurrere mente.                                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Præcipuæ non sunt aliæ, sine quippe quibus res                                                |             |
| Incolumis constare queat sponte ipsa suapte;                                                  | 510         |
| Talia nostro sunt in corpore crura, manusque,                                                 | •           |
| Et quæ multa vides passim tu corpore in omni                                                  |             |
| Cunctarum vitam quas degere scis animantum                                                    |             |
| In terris, pelagove, aut altis ætheris oris.                                                  |             |
| Quæ-tu-cumque vides esse argumenta modi hujus,                                                | 515         |
| Permixte caula æternum hac stabulantur in ampla.                                              | , ,         |
| Præcipuis totum sublatis partibus una                                                         |             |
| Tollitur; iis itidem positis, quoque ponitur una.                                             |             |
| Barbati, ut, tenet is quicquid docuere magistri:                                              |             |
| Quippe etenim a vero falsum discernere non est,                                               | 520         |
| Et quo quidque modo probet, & quo quidque refellat:                                           |             |
| Caussas rerum naturæ, incrementa, obitusque,                                                  |             |
| Et motus animi, ac mores qui temperat omnes,                                                  |             |
| Quaque domus, populusque etiam ratione gubernet.                                              |             |
| Non est Orator; quoniam non est bonus is vir:                                                 | 525         |
| Non Rhetor; recte quoniam disponere nescit.                                                   |             |
| Quippe unam tantum satis est abjungere partem,                                                |             |
| Cum quid destruis: at contra, quando astruis, ex iis                                          |             |
| Quas seorsum singillatim enumeremus oportet,                                                  |             |
| Summe, ne qua tibi sit prætermissa, videndum est.                                             | 530         |
| Hoc formas vero, ac partes differre docemur,                                                  |             |
| Integra quod generum ex formis sibi nomina sumunt,                                            |             |
| Quælibet, at non totius pars quælibet una,                                                    |             |
| Omnino nisi quæ simili sit prædita forma;                                                     | 1           |
| Conjunctas quoniam facere id simul impedit umquam:                                            | 53 <b>5</b> |
| Quippe ex his licet hoc pacto argumenta trahamus:                                             |             |
| Quælibet est humentis aquæ gutta una rotunda;                                                 |             |
| Ergo & aquæ stagnans moles tota ipsa rotunda est.                                             | ŧ           |
| Hoc rectum est, Tilia, aut ilex si, est, dicimus, arbor                                       |             |
| At vero hoc pravum, Cor, pesve est, aut caput; ergo                                           | 540         |
| Unum hunc ex hominum numero credamus oportet.                                                 |             |
| Esset ut hoc etiam, tibi si nunc dicere vellem:                                               |             |
| Inveniendorum Logice est doctrina locorum,                                                    |             |
| Eruat argumenta unde ad rem quisque probandam.                                                | e 4 e       |
| Divisa porro qui nobis est locus ab re,                                                       | 545         |
| Partem spectat ad hanc, & partem spectat ad illam,                                            |             |
| A specie, five a forma quem diximus esse.                                                     |             |
| Jam parili quæ nexa jugo dixere docentes,                                                     |             |
| Ejuldem lunt quæ ex generis verbis oriuntur,<br>Atque ortum inter le variant ducentia ab uno; | 550         |
| Mollities velut est, mollisque, & molliter, unde                                              | ,,,         |
| electronic forms over montridue ? or montrees ? ande                                          | Argu-       |
|                                                                                               | 4.7         |

| Argumenta trahas recte tu ajentia, & illa             |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Omnes quæ in numero docti posuere negantum;           |      |
| Hoc pacto: Vivit si is juste, est justus; itemque     |      |
| Si compascuus est ager hic, compascere certe          | 555  |
| Jus fuerit: Si nos amat hic, est noster amicus.       | ,,,  |
| Communis fons est hic omnibus argumentis:             |      |
| Uni tu cui ubi quid tribuisve, adimisve jugato,       |      |
| Compari idem ex æquo tribuasve, adimasve necesse est. |      |
| Affinis locus a caussis huic esse videtur.            | 560  |
| Atque id propterea recte concludere non est,          | 7,00 |
|                                                       |      |
| Contendat si quis, sapientia res mala quod sit,       |      |
| Plurima quod mala sit sapientum cognita turba.        | •    |
| Multaque item ex genere hoc, quæ nemo non queat unu.  |      |
| Iple agili per se meditans sibi singere mente.        | 565  |
| Jam medios, seu conjunctos, seu dicere mavis          |      |
| Hærentes propter juxtave hos dicimus omnes            |      |
| Esse Locos, extra naturam qui neque reii              |      |
| Sunt prorsus, nec sic in ea fixi altius, ut sunt      |      |
| Illi supra intestinos quos diximus esse.              | 579  |
| His ipsis ea subjiciunt, prope que sita dicunt,       |      |
| Sive jacentia propter, & actus, & subjecta.           |      |
| Illa quidem propter dixere jacentia primo             |      |
| Unde aliud quoddam nomen res ducit, ab ipsa           |      |
| Ipsius quod natura; velut ecce, Platonis              | .575 |
| Cui natura hominis nomen dedit; adjacet ipsa,         |      |
| Unde appellatum sapiens, sapientia. sic sunt          |      |
| Ejusdem permulta modi, quæ tu ipse videbis.           |      |
| Huc referunt quæ quanta vocant, & qualia, & illa      | . 0  |
| Quæ cum aliis ex re placuit collata vocari.           | 580  |
| Illa quoque huc referuntur, uti connexa Rodulphus     |      |
| Quæ vocat, ad sua cum videas subjecta referri,        |      |
| Quorum non tu eadem servari nomina cernas,            |      |
| His varie, atque illis quoties collata feruntur;      |      |
| Ut virtus collata animo est                           | 585  |
| Verum eadem vitæ si sit collata beatæ,                |      |
| Efficiendæ ejus princeps ac maxima caussa est.        |      |
| Confer cum vitio; adversum jam nemo negabit:          |      |
| Collatam cum justitia, genus esse fateri              |      |
| Cogimur: at si ex adverso respondeat illi             | 590  |
| Mori animo in nostro, qui ex longo occalluit usu,     |      |
| Est species, mavis seu tu illam dicere formam.        |      |
| Sic sunt multa etiam exemplo quæ cernis eodem.        |      |
| Omnia quæ accedunt, dixere jacentia quidam            |      |
| Juxta, præter ea in motu quæ cernimus esse.           | 595  |
| Tom. II.                                              | Hæc  |

| Hæc quoque distribuunt, ut sensu nos capere ajant        |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Quædam, & sint sensus quæ extrinsecus orta lacessant;    |       |
| Quædam attenta etiam possis quæ cernere mente,           |       |
| Mente agiles in eo ut motus perfæpe videmus              |       |
| Ipse sua per se in summa qui sponte quiete est.          | 600   |
| Sunt, insunt natura etiam quæ rebus in ipsis,            |       |
| Atque ob cam docti hæc caussam nativa vocarunt;          |       |
| Ut calor in flammis, liquidis est humor in undis.        |       |
| Sunt quæ extrinsecus adveniunt, velut est calor undis,   |       |
| Illis ardentem quando fubjecimus ignem.                  | 605   |
| Sunt accedentum quæ ab re sejungere possis;              |       |
| Est cujus rubor is generis quo tingimur ora,             |       |
| Conscia cum sibi se culpæ mens nostra remordet.          |       |
| Sunt etiam facile ab rebus quæ avellimus ipsis,          |       |
| Ut mos est is longinquo qui factus ab usu est.           | 610   |
| Communis locus hic, seu maxima propositura;              |       |
| Unum quando in re est ex iis, prope quæ sita dicunt:     | *     |
| Alterum item ex illo egressis quod inesse necesse est;   |       |
| Ut, Miris noster tollendus laudibus est rex,             |       |
| Quod recta innumeros populos ratione gubernet.           | 615   |
| Quin eadem hæc etiam fuerint ubicumque tributa,          | •     |
| Illam ipsam, sibi quæ subsit, rem inferre necesse est;   |       |
| Ut, Miseri si sunt vitali lumine cassi,                  |       |
| Quis neget esse etiam vitali lumine cassos?              |       |
| Actus is est hujus nostræ scriptoribus artis,            | 620   |
| Propositam ex quo rem exercerier, afficierque            |       |
| Dicimus. estque in eo semper quod fertve, facitye,       |       |
| Sive foris veniens quiddam est, pellensque, movensque,   |       |
| Quot numero sunt quæ dixere jacentia propter.            |       |
| Hîc actus semper totidem numero esse videre est,         | 625   |
| Lætitia velut ex, angore, timore, dolore,                | ,     |
| Ceteraque his simili facie quæ prædita cernas,           |       |
| Vox veluti, & clamor, cædes, risusque, jocusque,         |       |
| Motus in omnibus est quibus, atque agitatio quædam.      |       |
| Verba tamen mos grammaticis quæ neutra vocare,           | 630   |
| Illorum in serie potius censenda videntur                | - 3   |
| Quorum naturæ primum est ut cominus adsint.              |       |
| Communis quædam, seu certa est omnibus hæc lex:          |       |
| In subjecto aliquis quando unus cernitur actus,          |       |
| Alterum item ex illo egressum quoque adesse necesse est; | 635   |
| Ut, Parum amat nos, quos adeo insectatur acerbe.         | - , , |
| Et si actus tribuunt, pariter subjecta videbis           |       |
| Ipsa etiam tribui, simul & quæ cominus adsunt,           |       |
| Prima sui unde illos veniens formavit origo;             |       |
| Ex                                                       | em-   |

| Exempli velut hoc caulla tibi dicere pollum:            | 640 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Si spirat, certe vivit quoque. Si Lemures has           |     |
| Ædes monstrificas magnis terroribus implent,            |     |
| Demens sit quisquis Lemures velit esse negare.          |     |
| Subjectum est illud cui tu quod cernis inesse,          |     |
| Quodque ea quæ non longe absunt, admittit, & ipsos      | 648 |
| Exstructos etiam supra se sustinet actus.               |     |
| Idque etiam demum est in quo actio nititur, & quo       |     |
| Se se ea fert, tenditque, suam vimque explicat omnem.   |     |
| Calfacere est veluti, ex igni quod gignitur, inque id   |     |
| Tendens se fert, calsieri quod posse videmus.           | 650 |
| Subjectum proprie est autem natura receptrix            |     |
| Illorum haudquaquam per se quæ exsistere possunt,       |     |
| Et naturæ ipsi nequeunt miscerier umquam,               |     |
| Nec penetrare illam, leviter sed tangere tantum,        |     |
| Atque ut sint, aliis usque innitantur oportet.          | 655 |
| Communis statio, & caula hæc amplissima quædam est:     |     |
| Argumenta latent ejuldem ubi plurima formæ,             | -   |
| Subjectum tollens etiam prope quæ sita sunt, tu         |     |
| Sustuleris, cumque iis actus pessum ire videbis.        |     |
| Sileni, veluti, caprinis cornibus haud sunt,            | 660 |
| Esse illos vere quoniam neque dicere possis.            |     |
| Subjectum cum das, nativa jacentia propter              |     |
| Das etiam, atque actus. velut, Est, cum dicimus, ignis; |     |
| Ergo illum pariter siccum, & calidum esse necesse est:  |     |
| Et, Si est; ergo etiam siccatque, & calfacit ignis.     | 665 |
| Externos supra esse locos jam diximus illos             |     |
| Qui nequaquam essent infixi rebus in ipsis,             |     |
| Iis nec adhærerent, leviter sed tangere tantum          |     |
| Consuessent, quorum caussas, eventaque primus           | 1   |
| Sola tenet, quæ cum re ut sint conjuncta necesse est.   | 670 |
| Nam reliqui nullis ita eis compagibus arcte             |     |
| Conjunguntur, eas nemo ut discludere possit.            |     |
| Inter eas tamen atque ipsos cognatio quædam est.        |     |
| Id caussa est, aliud cujus vi exsistit; & omnes         | 670 |
| Quattuor hæ sunt, efficiens, & finis, & illæ            | 675 |
| Quarum materies una, altera forma vocatur.              |     |
| Dicitur effectrix ea quæ efficit ipla sua vi;           |     |
| Nec simplex hæc est, sed multæ sunt genere ex hoc,      |     |
| Quarum aliæ efficiunt natura, aliæ ratione,             | 680 |
| Natura efficiunt illæ quibus insita nulla est           | 500 |
| Consilio statuendi aliquid vis, atque potestas,         |     |
| Quæque carent omni delectu judicioque,                  |     |
| N 2                                                     | Et  |
|                                                         |     |

| Et quæ quod faciunt, facere illas ulque necesse est:  |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Sol velut, atque ignis, herbæ, gemmæque micantes;     | 685   |
| Horum nativa quædam utpote, quædam aliunde            |       |
| Si quid agunt, agere immissa id vi cernimus omne.     |       |
| Naturæ conatu * agunt, quorum omnis agendi            |       |
| Intra ipsa, atque adeo vis est primaria in ipsis;     |       |
| Nec quod opem est illis extrinsecus afferat ullam;    | 690   |
| Vi velut est ignis qui calfacit ipse * suapte:        |       |
| Et Sol nativo collustrans lumine mundum,              |       |
| Cælum amplum, mare navigerum, terrasque jacentes.     | ,     |
| Impete agunt illa externo, quibus omnis agendi est    |       |
| Id quod agunt, aliunde, forisque immissa facultas;    | 695   |
| Ferrum, ut, calfacit ardenti quod canduit igne,       |       |
| Ignis ab impressa, verum non ipse * sua vi.           |       |
| Sic altas emissa etiam pila ferrea turres             |       |
| Disjicit, exæquatque solo, non ipsa sua vi            |       |
| Nativa, sed quæ est extrinsecus addita ab ipso        | 700   |
| Spiritu, eam ætherias cæli qui erumpit in auras.      | ,     |
| Communis locus his, seu longe amplissima sedes:       |       |
| Nativa simul ut quid adest quod vi efficit, ipsum     |       |
| Ejus continuo effectum quoque adesse necesse est.     |       |
| Ut, Si est Sol, sieri nequit is quin lumine large     | 705   |
| Diffuso, late nocturnas dissipet umbras.              | /~,   |
|                                                       |       |
| Si lapis hic est Herculeus, ferrum attrahit ad se     |       |
| Is dubio procul admotum. Si bruma riget nunc,         |       |
| Et gelidi ex alto spirant mala frigora Cauri,         | = 10  |
| Cui mirum in stagnis duras concrescere crustas?       | 710   |
| Sublata at caussa, effectum quoque abire necessum est |       |
| In nihilum, ac tenues subito vanescere in auras.      |       |
| Consilio efficient homines, brutæque animantes        |       |
| Nonnullæ dociles etiam fortassis, imago               |       |
| In quibus est statuendi aliquid tantummodo quædam.    | 715   |
| Hujus præcipuus caussæ est ac maximus usus,           |       |
| Cum conjectando res num sit facta laborant            |       |
| Discere, & inquirunt, tulerit ne ita corde voluntas,  |       |
| An qua illud quierit fieri data certa facultas.       |       |
| Communis locus his, seu maxima propositura est:       | 720   |
| Effectus valet inferri, est ubi libera caussa;        |       |
| Ut, Si est dux, si sunt equites, peditumque catervæ,  |       |
| Hostes qui non speremus nos vincere posse?            |       |
| Sane profligari hostes quis posse negabit?            |       |
| Si deest dux, desunt equites, peditumque catervæ,     | 725   |
| Hostes quinam speremus nos vincere posse?             |       |
| Et si casta tibi cordi est doctrina, legendi          |       |
|                                                       | Scri- |

| Scriptores quoque qui calte docuere, tibi lunt,<br>Præbendumque etiam castis doctoribus aures. |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vitandum vitium est, homini quia dedecus affert.                                               | 730   |
| Huc quoque pertinuisse etiam sunt illa putanda:                                                |       |
| Præbuit irato gladium; dubio procul ergo                                                       |       |
| Est auctor cædis. Lethali infecta veneno                                                       |       |
| Pocula porrexit; nemo ergo est qui neget ejus                                                  | 725   |
| Evenisse necem culpa, quæ deinde secuta.                                                       | 735   |
| Ignoscendum illi est; quippe ira percitus acri<br>Clementi vir natura, mitique alioquin        |       |
| Ingenio, verbis est inclementibus usus.                                                        |       |
| Hinc illa argumenta etiam deducta videre est                                                   | •     |
| Ab recto, a pulchro, a facili, a quod denique nostra                                           | 740   |
| Jucundo tentans permulcet corpora sensu;                                                       | 740   |
| Aque quod utile, quod fieri pote, quodque necesse est,                                         |       |
| Atque aliis quos, ars dicendi dædala curæ                                                      |       |
| Est quibus, inter dicendum usurpare solemus.                                                   |       |
| Huc etiam recte poterit locus ille referri                                                     | 745   |
| Ab re quem dicunt, cum primum ea gignitur; ille                                                | 77)   |
| Nam locus ab re, cum primum ea definit esse,                                                   |       |
| Illa inter numerant quæ ipsi privantia dicunt.                                                 |       |
| Finis is est quocumque refert quodcumque facit quis;                                           |       |
| Idem quinetiam recte rei dicitur usus;                                                         | 750   |
| Isque ipse est duplex: summus, sive ultimus, atque                                             | //-   |
| Ad summum quid agens quem quivis destinat ipsum.                                               |       |
| Dicitur ultimus is quem quis per se expetit, & quem                                            |       |
| Ultra præterea nihil est quod quærere curet,                                                   |       |
| Idque una semper quivis status optimus in re est.                                              | 755   |
| Ignis uti summe siccum, & calidum esse: & aquarum                                              | ,,,   |
| Naturæ eximie ut semper sit frigida, & humens;                                                 |       |
| Et sic plurima quæ cuivis notissima vulgo:                                                     |       |
| Quo vita in genere est mortalibus ipsa beata.                                                  |       |
| At vero finis medius, non ultimus, is sit                                                      | 760   |
| Extrema inventum caussa quem cernimus esse,                                                    | •     |
| Ut cibus, ut potus, vestis, domus, atque supellex,                                             |       |
| Ceteraque humanæ gentis quorum indiga vita est,                                                |       |
| Queis sine gens vix ulla umquam est quæ vivere possit.                                         |       |
| Ex iis porro alios aliis præstare videmus,                                                     | 765   |
| Ordine seque sequentum aliorum exsistere caussa.                                               |       |
| Parieti uti calcem, ac lapides congesta struendo                                               | à.    |
| Cernimus: huic est caussa domus: domui ipsius ulus,                                            |       |
| Nimirum ventum ac frigus quo pellere possis,                                                   |       |
| Atque imbrem, & nimios Solis vitare calores,                                                   | . 770 |
| Teque, tuasque etiam res tuto ubi condere caras.                                               |       |
|                                                                                                | Porro |

| Porro ad directum ab fine argumenta trahentur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Inque vicem a directo ad finem duxeris ipfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Omnibus hæc argumentis communis origo est:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Cujus rei finis fuerit bonus, aut secus, illa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 775         |
| Ipsa quoque assimilis naturæ est esse putanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Ut, Virtus bona; talis enim vita ipsa beata est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si cuivis homini est fœnus culpabile, quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Fœnoris ipsum etiam studium culpabile non sit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Ancipitis nobis fugienda est alea belli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 780         |
| Quippe ingens agmen secum trahit illa malorum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Vastitiem, horribilemque samem, morbosque, necesque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           |
| Quin locus hic etiam poterit communis haberi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Finem qui petit, is nequaquam negligat illa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Unde ad eum via commodior quæ ducat, habetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 <b>5</b> |
| Et contra, Finis quibus est invisus, ea illos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Ad finem quæcumque ferunt odisse putandum est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Ut, Lætæ expetimus fructus si & munera pacis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| His bello pandenda via est. nam tollere bellum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Hoc, nihil est aliud, quam tollere commoda pacis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 790         |
| Vere, &, si vitæ tangit te cura beatæ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Virtutes cole, & a vitiis animum procul arce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Et, Si ensem gestare licet, defendere cur non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Vitam etiam hoc liceat? Si virtus utilis est res,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Ipsum etiam studium virtutis inutile non sit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 795         |
| Conjunctus Locus huic etiam est, qui dictus ab usu est;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Utilis, ut, si agri cultura est, agricolas quis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Humanæ possit vitæ prodesse negare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Et, Si venandi studium nostræ utile vitæ est,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800         |
| Vitæ etiam canis est venaticus utilis ergo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 500       |
| Hic vero valde attenta tibi mente videndum elt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sumtum iplo ne argumentum videatur ab ulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,           |
| Ut fi quis culpanda putet fibi vina, quod illa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Interdum fint caussa at mens, & crura vacillent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 805         |
| Vel damnandum ignem, quod eo persæpe nocentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00,         |
| Collectas homines soliti sint perdere fruges,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Et templa, & magnorum etiam prætoria regum.  Materiam porro appellant componitur unde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Res quævis quæ ab natura, vel fingitur arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,           |
| Corpore ut, ex animoque hominem constare videmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 819         |
| Natura: & statuam constari e marmore ab arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Hinc ajentia argumenta, atque negantia ducunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Ut, Si præsto est calx, præsto sunt saxa, quid obstat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Quominus ætherias murus se tollat in auras?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Posse etenim hoc fieri semper, non esse videre est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 815         |
| The state of the s | Mate-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| Materies porro duplex hæc dicitur esse;               |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Quippe etenim est quædam quæ permanet : est etiam qua | e     |
| In diversam abiens cedit mutata figuram.              |       |
| Materiam imperfectam illam nos dicimus, in qua        |       |
| Ut varie varias videas succedere formas,              | 820   |
| Permanet illa eadem verbo nihilominus ut re;          |       |
| Cæsaris ut statuam conflari ex ære videmus,           |       |
| Conflari & perterricrepos edentia bombos              |       |
| Tormenta, & nolas etiam, & mortaria lato              |       |
| Ore, ubi tus pueri medicorum, & cinnama tundunt;      | 825   |
| Et tamen illud ut est, sic appellamus ubique æs.      | ,     |
| At quæ aliam varians subit immutata figuram,          |       |
| Illa est quæ formam pariter cum nomine mutat:         |       |
| Ilt varie alt auem partici cum nomme mutat.           |       |
| Ut variis est quam perhibent composta venenis         | 830   |
| Theriace, quorum semel ut consula sucre               | 030   |
| Quæquam easdem sibi nec formas, nec nomina servant;   |       |
| Illa nec est ad materiam revocare priorem.            |       |
| Communis locus hic, seu maxima propositura est:       |       |
| Materia est ubicumque, ibi & effectus valet esse:     |       |
| Illa sublata, effectus quoque tollitur. hocce         | 835   |
| Namque modo recte valeas concludere, dicens:          |       |
| Non aurum est; non ergo etiam sunt aurea vasa.        |       |
| Verum præsenti hoc tantum de tempore sertur:          |       |
| Namque in ea varias recipit quæ versa figuras,        | 0     |
| Hac recte tu nequaquam concludere possis;             | 840   |
| Ut si sic dicas: Non est hic ulla farina,             |       |
| Ergo etiam panis non est: cum dicere opus sit,        |       |
| Nulla farina fuit; quid mirum, si neque panis?        |       |
| Alba vel est præsto nobis hic nulla farina,           | •     |
| Ergo etiam panis faciendi erepta facultas.            | 845   |
| Forma est unde sibi proprie res nomina sumunt,        |       |
| Efficiens quas vis in luminis edidit oras.            |       |
| Communis locus hic, seu maxima propositura est:       | a a   |
| Ab quacumque data effectus datur illico forma,        |       |
| A forma quoniam effectus progignitur omnis;           | 850   |
| Sive etiam nobis ea sit dicenda facultas.             |       |
| Atque usu, volvi veluti cum dicimus orbes             |       |
| Ætherios, nempe est illis quia forma rotunda:         |       |
| Alatus nec si fuerat tunc Dædalus, alto is            |       |
| Quî levibus poterat pennis se credere cælo?           | 855   |
| Non est in brutis sapientia; namque noverca           |       |
| Consilium, ac rationem illis natura negavit.          |       |
| Materiam, & formam ad partes etiam ante referri       |       |
| Diximus, hæc quod sint ipsis primordia rebus,         |       |
| 1                                                     | Atque |

| Atque elementa, quibus primis constare feruntur.      | 860   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Quæ ex caussis ortum ducunt, eventa vocarunt,         |       |
| Cujus & illa modi tales caussæ esse feruntur.         |       |
| Ipsæ vero quæ pariunt, caussæ essicientes.            |       |
| Illa effecta vocant quæ sunt opera omnia earum.       |       |
| Annulus aurificis velut est; fabri ænea cassis;       | 865'  |
| Agricolæ curvo factus qui sulcus aratro est.          |       |
| Quales cuique animi affectus sunt, talis & ipse est.  |       |
| Omnibus his argumentis communis origo est:            |       |
| Unum ex effectis si quando ponimus, adsit             |       |
| Semper caussa ejus propria, affueritve necesse est:   | 870   |
| Sublato vero, caussam quoque tollimus ipsam.          |       |
| Ut, Mundum illustrat quoniam lux alma diei,           |       |
| Egressum Oceano Solis jubar esse necesse est.         |       |
| Nullum hoc tu Solis defectum videris anno,            |       |
| Quod recta sub Phœbi orbem non Luna subibit.          | 875   |
| Sic sunt plurima de genere hoc, sibi fingere quæ quis |       |
| Ipse potest, celerique volens percurrere mente.       |       |
| Nec vero duci quemquam hoc errore velim, se           |       |
| Argumenta ut ab effectis desumere credat              |       |
| Posse minus propriis, quod corum de genere hæc sunt   | 880   |
| Quæ incerta evenisse solent, remque esse doceri       |       |
| Unde queas æque facile ac non esse doceri.            |       |
| Pallet, uti; telo confixa Cupidinis ergo est.         |       |
| Aridus est, senio quoniam confectus & annis.          |       |
| Sublati sunt huic animi, quia parvula nuper           | 885   |
| Res necopinanti, parvusque accessit agellus.          |       |
| Jam quæ adeo certum dicunt spectantia finem,          |       |
| Ulibus atque etiam certis quæ addicta vocarunt,       |       |
| Illa modi sunt hujus; uti, Sunt arma tuendis          | 0     |
| Corporibus, virtus vitæ opportuna beatæ;              | 890   |
| Doctrinæ studium; caræ medicina saluti.               |       |
| Ex his argumenta queas tu hoc ducere pacto:           |       |
| Si gladium gestare licet, cur, si id ferat usus,      |       |
| Illo non etiam vim propulsare licebit?                | 0     |
| Si non pax vobis cordi est, ac bella gerenda,         | 895   |
| Bellorum nervus quærenda pecunia primum est.          |       |
| Spectanti finem quicquid tribuisve, adimisve,         |       |
| Illud item fini tribuasve, adimasve necesse est.      |       |
| Nec vero tibi sit res hæc nova, miraque menti,        |       |
| Si unum & idem varie finem, effectumque vocamus;      | 900   |
| Quippe fit id cum diversis componimus ipium.          |       |
| Materiæ porro effectum appellare solemus              |       |
| Illud opus de materia quod fingimus; est ut           | T. Co |

| Ipfo ab materiæ eventu quæ permanet, hoc nos Ducimus argumenta modo: Si est ferreus ensis, Haud dubie ferrum est etiam. Si est ignea lampas, Ignem etiam nemo dubio procul esse negarit. Illius at quæ abit in diversam versa figuram, Hoc pacto: Domus est; igitur sunt tignaque, calxque, Et lapides. Mulsum est; vinum ergo, melque necesse Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse. Communis locus his Essectum da ab materia qui provenit, ipsa Materies etiam suerit quoque, sitve necesse est. Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Essectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Inst eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse, | Effectus ferri gladius, vomerque, ligoque.           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| Ducimus argumenta modo: Si est ferreus ensis, Haud dubie ferrum est etiam. Si est ignea lampas, Ignem etiam nemo dubio procul esse negarit. Illius at quæ abit in diversam versa figuram, Hoc pacto: Domus est; igitur sunt tignaque, calxque, Et lapides. Mulsum est; vinum ergo, melque necesse Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse. Communis locus his Essectum da ab materia qui provenit, ipsa Materies etiam suerit quoque, sitve necesse est. Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Essectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                             | Ipso ab materiæ eventu quæ permanet, hoc nos         | 905 |
| Haud dubie ferrum est etiam. Si est ignea lampas, Ignem etiam nemo dubio procul esse negarit.  Illius at quæ abit in diversam versa figuram, Hoc pacto: Domus est; igitur sunt tignaque, calxque, Et lapides. Mulsum est; vinum ergo, melque necesse Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse. Communis locus his Essectum da ab materia qui provenit, ipsa Materies etiam suerit quoque, sitve necesse est.  Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Essectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                         |                                                      | , , |
| Ignem etiam nemo dubio procul esse negarit.  Illius at quæ abit in diversam versa figuram,  Hoc pacto: Domus est; igitur sunt tignaque, calxque,  Et lapides. Mulsum est; vinum ergo, melque necesse  Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse.  Communis locus his  Essectum da ab materia qui provenit, ipsa  Materies etiam surit quoque, sitve necesse est.  Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa  Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis;  Essectus velut est hominis ridere, loquique  Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum:  Candoris, per eum res ut sit candida; cæli,  Perpetuo latas circum se vertere terras.  Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic  Argumenta petunt: Si res est candida; candor  Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  Insit eorum animis mens provida quod, ratioque.  Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                           | Haud dubie ferrum est etiam. Si est ignea lampas,    |     |
| Illius at quæ abit in diversam versa figuram, Hoc pacto: Domus est; igitur sunt tignaque, calxque, Et lapides. Mulsum est; vinum ergo, melque necesse Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse. Communis locus his Essectum da ab materia qui provenit, ipsa Materies etiam fuerit quoque, sitve necesse est. Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Essectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                         | Ignem etiam nemo dubio procul esse negarit.          |     |
| Hoc pacto: Domus est; igitur sunt tignaque, calxque, Et lapides. Mulsum est; vinum ergo, melque necesse Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse. Communis locus his Essectum da ab materia qui provenit, ipsa Materies etiam suerit quoque, sitve necesse est. Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Essectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                       | Illius at quæ abit in diversam versa figuram,        |     |
| Et lapides. Mulsum est; vinum ergo, melque necesse Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse.  Communis locus his  Essectum da ab materia qui provenit, ipsa  Materies etiam fuerit quoque, sitve necesse est.  Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa  Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis;  Essectus velut est hominis ridere, loquique  Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum:  Candoris, per eum res ut sit candida; cæli,  Perpetuo latas circum se vertere terras.  Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic  Argumenta petunt: Si res est candida; candor  Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  Jisti eorum animis mens provida quod, ratioque.  Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hoc pacto: Domus est; igitur sunt tignaque, calxque, | 910 |
| Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse.  Communis locus his  Essectum da ab materia qui provenit, ipsa  Materies etiam fuerit quoque, sitve necesse est.  Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa  Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis;  Essectus velut est hominis ridere, loquique  Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum:  Candoris, per eum res ut sit candida; cæli,  Perpetuo latas circum se vertere terras.  Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic  Argumenta petunt: Si res est candida; candor  Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  Jist eorum animis mens provida quod, ratioque.  Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Et lapides. Mulium est; vinum ergo, melque necesse   |     |
| Communis locus his  Effectum da ab materia qui provenit, ipsa  Materies etiam fuerit quoque, sitve necesse est.  Jam vero effectus forma est, visque, actioque illa  Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis;  Effectus velut est hominis ridere, loquique  Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum:  Candoris, per eum res ut sit candida; cæli,  Perpetuo latas circum se vertere terras.  Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic  Argumenta petunt: Si res est candida; candor  Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  Jisse Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Est fuerit, quando hæc non jam tu dixeris esse.      |     |
| Effectum da ab materia qui provenit, ipsa Materies etiam fuerit quoque, sitve necesse est.  Jam vero effectus forma est, visque, actioque illa Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Effectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     |
| Materies etiam fuerit quoque, sitve necesse est.  Jam vero essectus forma est, visque, actioque illa  Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis;  Essectus velut est hominis ridere, loquique  Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum:  Candoris, per eum res ut sit candida; cæli,  Perpetuo latas circum se vertere terras.  Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic  Argumenta petunt: Si res est candida; candor  Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  Insit eorum animis mens provida quod, ratioque.  Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |     |
| Jam vero effectus forma est, visque, actioque illa Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Effectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 915 |
| Naturæ, aut aliunde etiam reii quæ advenit omnis; Effectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum; Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | _ / |
| Effectus velut est hominis ridere, loquique Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |     |
| Posse: ignis, sursum ferri; saxique, deorsum: Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |     |
| Candoris, per eum res ut sit candida; cæli, Perpetuo latas circum se vertere terras. Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |     |
| Perpetuo latas circum se vertere terras.  Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  Insit eorum animis mens provida quod, ratioque.  Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 920 |
| Et sic plurima quæ nemo est qui nesciat. hinc sic Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est. Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |     |
| Argumenta petunt: Si res est candida; candor Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  1 Insit eorum animis mens provida quod, ratioque.  Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |     |
| Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  Pygmæos homines vere nemo esse negarit,  10 particular discount animis mens provida quod, ratioque.  Vere Pygmæos homines quis discrit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Argumenta petunt: Si res est candida; candor         |     |
| Pygmæos homines vere nemo esse negarit, Insit eorum animis mens provida quod, ratioque. Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Haud dubie est: Si non candor; nec candida res est.  |     |
| Insit eorum animis mens provida quod, ratioque.<br>Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 925 |
| Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Insit eorum animis mens provida quod, ratioque.      | ~ * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vere Pygmæos homines quis dixerit esse,              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si non consilium est illis, non mens, ratioque?      |     |



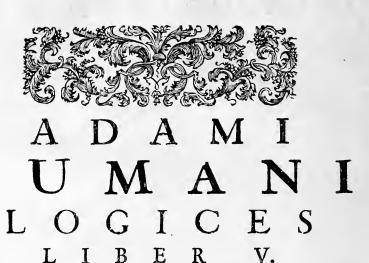

UÆ semper rem quamque unam, aut plerumque

fequentur,
Atque adjecta illi assidue sunt proxima, prisci
Dissertantum ea primores adjuncta vocarunt.
Infantem, ut, dias si in luminis edidit oras,
Mixta viro in Veneris mulier compagibus hæsit. 5
Divino & summus cecinit quod carmine vates:

, Vere novo gelidus canis de montibus humor ,, Liquitur, & Zephyro putris se glaba resolvit. Sejungi hæc porro ut possint, se-que-parari, Alterno tamen illustrant se lumine semper 10 Inter se, inque vicem se se per mutua produnt Indicia, atque ita, uti hæc cum noris, noris & illa Quod sint, seu fuerint, seu post ventura sequantur. Communis sedes unde eruis argumenta, hæc: Ipsa adjuncta ex adjunctis perpendimus ipsis. 15 Sunt ea doctiloquo contingere dicta Rodolpho Quæ communiter accedentia dicere suerunt: Quorum pleraque sunt caussis cognata, sed illa-Præcipue quæ ipsam sic rem præcedere cernas, Sive segui, nequeant ab ea ut divellier usquam. 20 Ex his quippe etenim quædam sunt quæ esse necesse est: Quædam etiam veri faciem simulantia tantum. Atque horum tres sunt formæ, præeuntia nempe, Adjuncta, ac demum quæ consectaria dicunt. Hic vero est operæ pretium, quæramus ut, ante 25 Quid rem, quid cum re, quid rem post evenit ipsam.

## ADAMI FUMANI LOGIC. LIB. V. 107

| Nomine quoidam adjunctorum tempulque, locumque<br>Comprendisse videmus, & hæc connexa Rodolphus<br>Quæ vocat, ac simul his quæ is contingentia dixit.     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ire præ illa ferunt quæ rem præcedere semper<br>De qua agis, aut, si non semper, plerumque videre est;<br>Partum ut concubitus: cædes odia aspera, & iræ, | 30   |
| Rixæque, invidiæque, & cetera de genere horum;<br>Ut, Vespertinos gallus si gutture cantus                                                                |      |
| Ediderit, puro spargent se nubila cælo,                                                                                                                   | 35   |
| Ostendet latis cum se lux crastina terris.                                                                                                                |      |
| Eruat ab quibus argumenta ajentia si quis,                                                                                                                |      |
| Haud ea sit serme quisquam qui solvere possit.                                                                                                            |      |
| Prægnanti ut quæ aliquem ex utero dat femina fætum,                                                                                                       | 40   |
| Molle suum illa viri junxit cum corpore corpus.  Contra, quæ argumenta negant, ea sæpe vacillant.                                                         | 40   |
| * Non maris illa suum, ut, junxit cum corpore corpus,                                                                                                     |      |
| Ergo nec in lucem partu prolem edidit ullam.                                                                                                              |      |
| Scilicet illa feret fructus, nisi floruit arbos.                                                                                                          |      |
| Hujus multa modi sunt quæ quis singere possit                                                                                                             | 45   |
| Ipse sibi, celerique volens proponere menti.                                                                                                              |      |
| Argumenta ajentia nequaquam hic tu dixeris ejus                                                                                                           |      |
| Esse modi captiva quibus mens nostra trahatur.<br>Ut, Vitæ quando opportunas negligit artes,                                                              | _    |
| Heu male quam miserum quondam premet acris egestas!                                                                                                       | 50   |
| Communis locus hic unde eruis argumenta, est:                                                                                                             | •    |
| Cum quod prægreditur tollit quis, tollit & una                                                                                                            |      |
| Quod sequitur. Vel prægrediens cui convenit, illi                                                                                                         |      |
| Conveniet quoque nimirum & quod consequitur mox.                                                                                                          |      |
| Culpa viri, ut, si fecit uti discesserit uxor,                                                                                                            | 55   |
| Non est ut licito dotis pars ulla teneri<br>Pro natis queat. hic facile est advertere quæ sit                                                             | *    |
| Præcedens pars, illa & item quæ deinde sequatur.                                                                                                          |      |
| Una quæ cum re eveniunt, adjuncta vocarunt                                                                                                                |      |
| Illi qui nos hæc primi docuere magistri.                                                                                                                  | 60   |
| Morum, ut, durities quædam est adjuncta senectæ:                                                                                                          |      |
| Ferventes ipso juvenili in pectore motus,                                                                                                                 | •    |
| Instabilesque, & qui temere mutentur in horas.<br>Hinc sic tu argumenta trahas: Si pallida lecto                                                          |      |
| Desiliit, turpis certe est sibi conscia facti.                                                                                                            | 65   |
| Peccavit, quoniam subitus rubor ora notavit.                                                                                                              |      |
| Talibus est argumentis communis origo hæc:                                                                                                                |      |
| Quæ cum re eveniunt, & quæ vicina videntur;                                                                                                               |      |
| Ipsis semper in adjunctis spectabimus, ut si                                                                                                              | 70   |
| Sic dicas: Hujus cum sit fortuna nepotis                                                                                                                  | Per- |
|                                                                                                                                                           |      |

| Permodica, & sumtus quales par esse tetrarchæ est,                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Raptorem dubio procul hunc est esse necesse.                                                       |      |
| Quippe etenim referemus in hanc illa omnia classem                                                 |      |
| Vulgo quæ docti passim communiter ajunt                                                            | m e  |
| Accidere exempli caussa ut si dixero: Mater                                                        | 75   |
| Overdogvidem oft adia in priving any flagget acerba                                                |      |
| Quandoquidem est, odio in privignum slagrat acerbo.                                                |      |
| Est juvenis; levior juvenili in pectore mens est.                                                  |      |
| Jam senior; nimio plus est attentior ad rem.<br>Pallidus est; cæco Veneris consumitur igne.        | 80   |
| Consectantia sunt soliti appellare docentes                                                        | •    |
| Unam quæ positam extemplo rem quamque sequuntur,                                                   |      |
| Seu sieri id verisimile est, sive esse necesse.                                                    |      |
|                                                                                                    |      |
| Omnia ducta hine argumenta ajentia ferme                                                           | 85   |
| Talia lunt, quibus assensum præstemus oportet.                                                     | ٠,   |
| Ut, Si Sol supra terram est, lucem esse necesse est.                                               |      |
| Si flamma est, calor est etiam. Si fraxinus, arbor.                                                |      |
| At quibus hic argumentis innata negandi est                                                        |      |
| Vis, iis nequaquam recte quis colligat, ut si                                                      | 00   |
| Sic dicas: Umquam facta illa puerpera non est,                                                     | 90   |
| Ergo nec amplexus umquam est experta viriles.<br>Hæc sibi væ misero male conscius hic sit oportet, |      |
|                                                                                                    |      |
| Nemo quod quisquam trepidat mage, vel mage pallet.                                                 |      |
| Præcipiti rapidus fertur si flumine torrens,                                                       | 95   |
| Imbrem de cælo largum effusum esse fateri                                                          | 9)   |
| Cogimur, aut quæ nix montes constraverat alte,                                                     |      |
| In liquidas abilit guttas resoluta repente,<br>Aut calido Sole, aut tepidum spirantibus Austris.   |      |
| Communis locus adjunctorum hic quoque pertinet illas                                               |      |
| Ad caussas, conjecturis ubi nitimur, & fit                                                         | 100  |
| Ex signis, & quæ rem circumjecta videre est.                                                       | 100  |
| Prodigia huc referuntur, uti quæ dira cometæ                                                       |      |
| Portendunt, cæloque faces discurrere visæ,                                                         |      |
| Auditique canes tacitas ululare per umbras,                                                        |      |
| Inque adversa omnes raptim, velut agmine sacto,                                                    | 105  |
| Ex compacto animadversi concurrere castra.                                                         | 10,  |
| Auguria, auspicia, & quicquid mendosus haruspex,                                                   |      |
| Relligio nondum in terris cum vera vigeret,                                                        |      |
| Pallentes neque dum tenebras submoverat Orci                                                       |      |
| Certa via is per quem nostræ patesacta saluti,                                                     | 110  |
| Inspectis vigili studio observabat in extis.                                                       | -10  |
| Infami in prolata loco est sententia; proinde                                                      |      |
| Nullius prorsus pretii est, atque irrita habenda.                                                  |      |
| Ipso ab tempore sic argumentabimur: Illo                                                           |      |
| samplaga via m. Paristantinano a sera                                                              | Anno |
|                                                                                                    |      |

| Anno qui potuit cædem hic patralle Ravennæ,  Longe absens qui tum Siculis erraret in oris?  Illi jure soror cæsa est, quia publica valde | 115   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Intempestivo sædabat gaudia luctu.                                                                                                       |       |
| Hoc pacto argumenta modus tibi suggeret: Illum                                                                                           |       |
| In quem deprensum gladio sævire licebat,                                                                                                 | 120   |
| Infamis quoniam foret, ac manifestus adulter,                                                                                            |       |
| Non licuit clandestino exstinxisse veneno?                                                                                               |       |
| Jam testis quæ dicta aliquis, seu protulit auctor,                                                                                       |       |
| Ad rem quæ soliti sumus usurpare probandam,                                                                                              |       |
| Partim divina, ac partim illa humana vocarunt.                                                                                           | 125   |
| Sunt divina, nefas quibus est non credere, & hujus                                                                                       |       |
| Sunt generis sortes sanctæ, atque oracula vatum,                                                                                         |       |
| Et quæ fatidico cecinerunt ore Sibyllæ,                                                                                                  |       |
| Omniaque in summa divinitus edita quæ sunt.                                                                                              | -10   |
| Sunt humana, quibus pondus grave inesse videtur,                                                                                         | 130   |
| Experientum, & præclarorum dicta virorum.                                                                                                |       |
| Pertinet huc etiam sententia, fabula, & illa                                                                                             |       |
| Nomen apud Grajos ipso quæ invenit ab usu.                                                                                               |       |
| Tum quæ jactantur vulgo proverbia, nec non<br>Enthymemata quæ Rhetor sibi vendicat omnia,                                                | 135   |
| Fabellæque etiam, est Æsopus qualibus usus,                                                                                              | 2 ) } |
| Usus & est noster summus sæpe ipse Faernus;                                                                                              |       |
| In queis sermones miro hi fecere lepóre                                                                                                  |       |
| Mutas inter se varie conferre animantes,                                                                                                 |       |
| Resque alias animo penitus, sensuque carentes.                                                                                           | 140   |
| Tum quæ, de rerum natura cum quid agendum est,                                                                                           | ·     |
| Principio aut etiam tradenda mathemata primo,                                                                                            |       |
| Effata, ut per se notissima, nemo negarit.                                                                                               |       |
| Huc leges, mores, ritus, & opinio vulgi:                                                                                                 |       |
| Et quæ his præterea simili sunt prædita forma,                                                                                           | 145   |
| Huic recte prorsus valeas subjungere classi.                                                                                             |       |
| Ex hoc argumenta loco tu ajentia recte                                                                                                   |       |
| Sic ducas: Magnæ telluris forma rotunda est;                                                                                             |       |
| Astrorum nam sic veteres dixere periti                                                                                                   | 7.70  |
| ,, Quo semel est imbuta recens servabit odorem                                                                                           | 150   |
| ,, Testa diu; ,, doctus sic dixit Horatius olim.                                                                                         | -     |
| Quæ vero argumenta negant, ea ducere non est.                                                                                            |       |
| Hoc pacto: Non sic veteres docuere magistri;                                                                                             |       |
| Doctrina est ergo hæc ut sutilis omnis habenda.                                                                                          | 155   |
| In facris non est comprensum has guis credere possit.                                                                                    | - , , |
| Ergo non est cur verum hoc quis credere possit.  Communis locus hic unde eruis argumenta, est:                                           |       |
| Auctori cuivis summe tribuenda fides est                                                                                                 |       |
| Timesory engine intitute principle mass and                                                                                              | Qui   |
|                                                                                                                                          |       |

| Qui quamvis summe vel rem, vel calleat artem.                                                | . 1     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Porro autem a simili rite argumenta trahamus,                                                | 165     |
| Æque si veri species in utroque relucet.                                                     |         |
| Quodque assumamus, quodque hoc statuisse velimus,                                            |         |
| Hoc pacto: Dulces pullis si implumibus escas                                                 | ,       |
| Ipsæ e longinquo properant afferre volúcres;                                                 |         |
| Certe & nos æquum est quosvis quoque adire labores,                                          | 170     |
| Nostram imbecillam ut possinus pascere prolem.                                               |         |
| Si teneros solita ipsa suos defendere tigris                                                 |         |
| Est catulos, vitamque ideo exposuisse periclis                                               |         |
| Non dubitat; nostros certe defendere natos                                                   |         |
| Nos deceat quoque, nec propriæ meminisse salutis,                                            | 175     |
| Ipsi nequaquam duris præda hostibus ut sint.                                                 |         |
| Ex hoc argumenta loco tibi commoda sumes,                                                    |         |
| Objurgare voles cum quem tu, sive monendo                                                    |         |
| Hortari, aut placide dictis lenire dolentem.                                                 |         |
| Hisque est omnibus hæc certa, & communis origo:                                              | 180     |
| Omnibus iis simili facie quæ prædita constant,                                               |         |
| Omnia conveniunt simili quæ prædita forma                                                    | ,       |
| Per partes quæcumque suas collata videre est.                                                |         |
| Ætatis ceu si quis dicat flore fruendum                                                      |         |
| Esse, quod instabilis propero pede labitur illa,                                             | 185     |
| Hoc simili utatur: ", Velut unda impellitur unda ",                                          |         |
| Perpetuo, nova sic lucem lux trudere pergit.                                                 |         |
| Tollendam sic si pestem quis suadeat illam,                                                  |         |
| Nulla quæ ab quivis valeat sanarier arte,                                                    |         |
| Sic dicat: Velut est quæ excisa repullulat arbor,                                            | 190     |
| At non sic post id semel est quæ evulsa, virescit;                                           |         |
| Sic non quæ mala sunt penitus sublata, resurgunt.                                            |         |
| Hæc levibus quamvis fuerint qui viribus esse                                                 |         |
| Ad confirmandas res argumenta putarint,                                                      |         |
| Aptius atque his, quam cogi, nos posse doceri;                                               | 195     |
| Posta loco tamen, ingenti cum pondere sæpe,                                                  |         |
| Momentoque solent dubias impellere mentes.                                                   |         |
| Porro quæ nostris proportio dicitur, estque                                                  |         |
| Confertur quando ratio unius ad rationem                                                     | • • • • |
| Alterius, simili ex illis quæ prædita vultu                                                  | 200     |
| Est partim, partim ex parium genere esse videtur;                                            |         |
| Fit que ea sic: Velut est unum ad duo, sic duo sunt ad                                       |         |
| Bis duo, quodque gubernator vectoribus; illud<br>Consul civibus est, ex hoc sic ducere porro |         |
| Possumus argumenta loco: Velut ille regendæ                                                  | 205     |
| Arbiter est, cujus navis data summa potestas,                                                | 20)     |
| Non temere est umquam solitus, neque sorte creari;                                           | ~       |
| aton semere ere uniquam torreus, neque torre erentig                                         | Tudi    |

| Judicio sic est consul, non sorte legendus               |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Nec temere, nostras cui res committimus, & cum           |      |
| Fortunis etiam vitam committimus ipsam.                  | 210  |
| Contra, dissimili vero quæ prædita forma,                |      |
| Iis simili facie quæ sunt, adversa vocamus.              |      |
| Suntque ea quæ inter se quavis ratione videmus           |      |
| Distare; hæc seu sit numero distantia, sive              |      |
| Forma, seu genere. Ex his tu ducere possis               | 215  |
| Argumenta modo hoc: Data si mihi mutua mille             |      |
| Abs te sunt, a me cur repetis tu millia quinque?         |      |
| Non si est pupillis legata pecunia, proinde              |      |
| Legata est etiam viduis, & egentibus illa.               |      |
| Verum hoc nequaquam debemus credere, quando              | 220  |
| Hæc vulpis, non magnanimi est natura leonis.             |      |
| Communis locus, hæc unde eruis argumenta, est:           |      |
| Quorum dissimilis ratio est, vis, atque potestas,        |      |
| Nequaquam hæc lance, aut trutina expenduntur eadem.      |      |
| Quippe etenim quorum est dispar natura duorum,           | 225  |
| Alterum in exitium alterius properare videmus.           |      |
| Hac alta æternum viridi ab radice frequentum             |      |
| Pullulat argumentorum densissima silva.                  |      |
| Quippe quod hoc exstante, illud pessum ire videbis,      |      |
| Cetera vel pariter potius sublata videbis                | 230  |
| Omnia, uti si quis sic dicat: Quod lacus est, hoc        |      |
| Non fons est, non pigra palus, non liquidus amnis,       |      |
| Nec late itagnans falfa alto gurgite moles.              |      |
| Quod non contra est * videre, videlicet aufers           |      |
| Si alterutrum, extemplo sit ut alterum ibi esse necesse; | 235  |
| Quippe etenim non propterea quia non lacus est, hoc      |      |
| Non etiam fons esse potest, amnisve, paluive,            |      |
| Aut late stagnans maris alti gurgitis æquor.             |      |
| Aut hæc non quia palma, rosa est, non protinus ex hoc    |      |
| Efficitur dici valeat quin lenta genista,                | 240  |
| Seu siler, aut bene olens etiam ros esse marinus.        |      |
| Ab simili nos hoc autem discrimine certo                 |      |
| Internoscimus, ut simile id dicamus, in una              |      |
| Certa quod forma, ut par quod sit mole, locatum.         |      |
| Porro ab dissimili facie quæ prædita constant,           | 245  |
| Hoc distant ea que perhibent contraria, quod sunt        |      |
| Hæc tantum duo. dissimili sed prædita forma              |      |
| Non tantum duo, verum etiam plura esse videmus:          |      |
| Tenuia sunt crassis, veluti, contraria: verum            |      |
| Hæc eadem a siccis, duris, horrentibus, aspris,          | 250  |
| Atque aliis differre videmus, plurima quæ sunt,          | N7   |
|                                                          | Nec- |

| Nec tu aliquo valeas numero comprendere certo.  Sunt qui pugnantum speciem diversa vocarint; | 1     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Quando ea quæ pugnant soliti sejungere sic sunt,                                             | 5.45  |
| Partim in quæ opposita appellant, diversaque partim.                                         | 250   |
| Quæ simili, & quæ dissimili sunt prædita forma,                                              |       |
| Collatorum etiam ad sedem spectare putantur,                                                 |       |
| Inter se hæc quod pertenui discrimine distant.                                               |       |
| Illa autem inter se porro collata vocamus,<br>Ex ipsis aut quæ majora minoribus, aut quæ     | 2 6 8 |
| Contra etiam ex ipsis majoribus esse minora,                                                 | 255   |
| Seu paria ex paribus certa ratione probamus.                                                 |       |
| Argumentandi ratio a majoribus est, cum                                                      |       |
| Sunt rebus majora argumenta ipsa probandis.                                                  |       |
| Ex his tu vero hoc argumentabere pacto:                                                      | 2.60  |
| Non est ut velot not argumentabere pacto.                                                    | 2.00  |
| Ipsam si non quis dubitat profundere vitam.                                                  |       |
| Si vir non fecit, faciet nec femina certe.                                                   |       |
| Acer si nec Tydides, nec fortis Achilles                                                     |       |
| Id potuit; nec Thersiten potuisse putandum est.                                              | 265   |
| Hoc validis tu ex tormento cum viribus actas                                                 | ,     |
| Eminus adversos glandes torquebis in hostes:                                                 |       |
| Majori quod non in re valet, id neque in illa                                                |       |
| Que minor est, valeat. nec tu id mutare potis sis.                                           |       |
| Quippe etenim haud recte sic sit concludere: Si dux                                          | 270   |
| Hic fecit; faciet miles quoque. Si vir; & ille                                               | -/-   |
| Ætatis nondum ad metam qui venit adultæ.                                                     |       |
| Dicere majorem vero consuevimus hic rem,                                                     |       |
| Majus inest momentum in qua, pondusque, fidesque.                                            |       |
| Ducimus ex verò argumenta minoribus ipsis,                                                   | 275   |
| Conferimus quando majoribus ipsa minora,                                                     | - //  |
| Sive argumento cum res minor ipsa probanda est,                                              |       |
| Sic: Danaos potuit Pallas submergere ponto;                                                  |       |
| Regia non poterit Trojanos perdere Juno?                                                     |       |
| Mos valet; & regina nihil ratio ipsa valebit?                                                | 280   |
| Jam paribus quæ nos paria æquiparare solemus,                                                |       |
| Ex his quæ affirmant æque argumenta petemus,                                                 |       |
| Quæque negant nullo passim discrimine quævis,                                                |       |
| Hoc pacto: Si mercari id licuisse putamus,                                                   |       |
| Vendere cur id non etiam licuisse putetur?                                                   | 285   |
| Usu si capitur fundus intra hoc breve tempus,                                                |       |
| Usu ædes intra hoc etiam capiantur oportet;                                                  |       |
| Utraque quandoquidem rerum est immobilis harum.                                              |       |
| Omnibus his argumentis uberrimus hic fons:                                                   |       |
| Quod valet una in re certa, debere valere                                                    | 290   |
|                                                                                              | Illud |

| Illud idem in parili quavis quoque, quis neget umquam                                              | <b>.</b>     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| In certa & quavis nequicquam quod valet in re,                                                     |              |
| Id nec in hac quæ est par, debere valere neget quis?                                               |              |
| Continet hic exempla locus qui comparat, illa                                                      |              |
| Quandoquidem inter se aut paria, aut contraria sunt, au                                            | t 295        |
| Vere quæ dicas majora, minorave semper.                                                            |              |
| Horum bis binas species secere magistri,                                                           |              |
| Nempe illud quo est Æsopus feliciter usus:<br>Rana bovi ut cum vult sese æquiparare tumendo:       |              |
| Aut vafra ingenuo vulpes congressa leoni,                                                          | 300          |
| Illius blandis pertentat pectora dictis.                                                           | 300          |
| Quodque ex fabellis fictis desumimus illis                                                         |              |
| Quas varie veteres olim finxere poetæ;                                                             |              |
| Ut si Penelopes telam quid dixeris esse:                                                           |              |
| Sponsorum aut numero ex ejus nos diximus ipsi.                                                     | 305          |
| Tum quod suppeditat nobis Comædia, sive                                                            | J - ,        |
| Fabula surrectis alte recitanda cothurnis.                                                         |              |
| Dramaticum hoc dissertantum dixere docentes.                                                       |              |
| Postremum est quod de historiis alicunde petitum est;                                              |              |
| Major cui semper vis est innata probandi.                                                          | 310          |
| Has inter numerare queas proverbia, & illa                                                         |              |
| Quæ simili inter se facie quis singula confert;                                                    |              |
| Quæ suadere magis, quam mentes cogere possunt.                                                     |              |
| Opposita inter se sic pugnant, alterum ut umquam                                                   |              |
| Alterius nequeat subjectum exsistere, & ambo                                                       | 315          |
| Non valeant simul in subjecto exsistere eodem.                                                     |              |
| Magni nominis hæc prisci contraria quidam                                                          |              |
| Dixerunt; formæque horum sunt quattuor, hæque                                                      |              |
| Vulgo appellantur passim contraria, contra-                                                        |              |
| Quæ-dicunt, referuntque etiam, ac quæ denique privant                                              | t. 320       |
| Aptari inter se nequeunt contraria quæ sunt.                                                       |              |
| Illa appellantur porro contraria, in uno,                                                          |              |
| Atque eodem genere inter se distantia summe                                                        |              |
| Quæ sunt; ut vitium, ac virtus; alborque, nigrorque;                                               | 25.00        |
| Lene, asprum; rarum, densum; frigusque, calorque.                                                  | 325          |
| Ex his tu argumenta trahas hoc plurima pacto:                                                      |              |
| Si virtute una vita est contenta beata,                                                            |              |
| Ex vitils etiam miseri efficiamur oportet.                                                         |              |
| Si verum est, auget quod res concordia parvas,<br>Illud erit quoque, quod minuet discordia magnas. | 330          |
| Si magnæ ob pacem complentur civibus urbes,                                                        | <b>3</b> ) • |
| Bello certe etiam vacuantur civibus illæ.                                                          |              |
| Quippe etenim adversis, modo quæ contraria dixi,                                                   |              |
| Certà conveniunt quæ sunt adversa sequelà.                                                         |              |
| Tom. II. P                                                                                         | Iorum .      |

| Horum autem duplex ratio est. namque esse videmus       | 335  |
|---------------------------------------------------------|------|
| Rem mediam intra se nullam quæ admittere possunt;       |      |
| Stultitia est velut, & sapientia suntque vicissim       |      |
| Quas medias intra se alias admittere cernas;            |      |
| Ut medius tepor est inter frigusque, caloremque,        |      |
| Et quivis inter color est albumque, nigrumque.          | 340  |
| Argumenta fluunt ex hoc tibi plurima fonte,             |      |
| Adversorum, sive adversantum, medioque carentum.        |      |
| Horum, subjectæ reii si natura capax sit,               |      |
| Uno sublato, reliquum est superare necesse:             |      |
| Ut, Vitiis quoniam caret, est studiosus; itemque,       | 345  |
| Expers stultitiæ est; sapientis nomine dignus           | 211  |
| Est igitur. Sed in iis medio quæ prædita non sunt,      |      |
| Non eadem ratio est. neque enim * nigrum esse necesse e | ft.  |
| Continuo, haudquaquam si sunt ea candida, quando        |      |
| Pallorem, aut oculis gratum præferre ruborem,           | 350  |
| Aut aliis possunt infecta coloribus esse.               | 5)   |
|                                                         |      |
| Horum quæ media, aut etiam impersecta vocamus,          |      |
| Quædam nomen habent, veluti fulvusque, aquilusque,      |      |
| Album qui nigrumque inter sunt ambo colores:            |      |
| Quædam sunt ullo certo sine nomine, eoque               | 355  |
| Cum efferimus, soliti sumus illa efferre negando;       |      |
| Ut sanos alios, alios cum dixeris ægros,                |      |
| Quosdam nec sanos dicas deinde esse, nec ægros.         |      |
| Jam vero modo quæ contradicentia dixi,                  |      |
| Scriptores veteres dixere negantia quidam,              | 360  |
| Ut quæ ex adverso pugnent ajentibus. illa               |      |
| Sunt, quoties ait hoc, illud negat. ut, Dolet ille,     |      |
| Non dolet ille. Animas e cælo huc îsse putandum est;    |      |
| Nequaquam huc animas e cælo huc îsse putandum est.      |      |
| Omnibus his argumentis communis origo hæc:              | 365  |
| Ex geminis iis quæ sibi mutua contradicunt              |      |
| Unum si ponas, aliud te auferre necesse est;            |      |
| Illo & sublato, illud idem posuisse vicissim.           |      |
| Illa relata vocant quæ facundissimus olim               |      |
| Orator Latio inter se collata vocavit;                  | 370  |
| Patronus, velut, atque cliens; natusque, paterque?      | ,    |
| Parvum, magnum; dulce, & amarum; turpe, & honestu       | m .  |
| Ex hoc argumenta loco nos plura videmus                 |      |
| Confieri. Haud pater est ejus, si filius illi est.      |      |
| Nec turpe est docuisse, quod est didicisse decorum.     | 375  |
| Ex has the advertum quoties promable in hostem          | 3/1  |
| Ex hac tu adversum quoties pugnabis in hostem,          |      |
| Certa tibi gravida depromes tela pharétra.              |      |
| Unum ex collatis si quando ponimus, una                 | Alta |

| Alterum item quoque nos secum posuisse necesse est. Iis in subjectis quæ sunt diversa, vicissimque, Illis ex ipsis unum si tollitur, illo Ipso cum vis alterius quoque tollitur una: Unum vero si rursus ponamus, & illud                                                   | 380   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Collatum est cui in subjecto, tollemus eodem<br>Hoc pacto: Dominus si non sum tibi, tu mihi servus<br>Non sueris. Pater est ejus; non silius ergo.<br>Si Titius dominus Damæ est; servum esse vicissim                                                                      | 385   |
| Ejusdem Titium Damæ quis dicere possit?  Cur tibi, si mihi tu es genitrix, ego silia non sim?  Adversis proprium hoc perhibent, ut tempore eodem  Sedibus illa in diversis consistere possint;  Et constare queant etiam sponte ipsa suapte,                                | 390   |
| Alterius nec opem, ut valeant constare, requirant.  Quæ vero ex æquo inter se collata videmus,  Uno tempore ea aut esse, aut non esse necesse est.  Quæ privant, & quæ sibi mutua contradicunt,  Tempore eodem, eadem nequeunt in sede morari:                              | 395   |
| Ac si in diversis insint, privantia dici  Jam nequeunt, sicut contradicentia nec sunt.  Hæc etenim duo quis sibi contradicere dicat?  Heros pulcher erat Nireus, non pulcher Ulysses.  Arte vacare locos supra illos diximus, extra                                         | 400   |
| Rem positi qui sunt de qua disquiritur, atque Ipsi naturæ insixi non ejus inhærent, Quosque ideo est aliunde etiam assumsisse necesse Sive probare aliquid, seu consutare velimus. Bis ternos supra hos etiam numeravimus omnes. Reddita judicia in caussa quisque sequatur | 405   |
| Consimili, dein rumores, tormenta, tabellas,<br>Jurandumjus postremo cum testibus ipsum.<br>Ipsis hoc præjudiciis ne quando vacillent,<br>Hoc pacto recte addamus pondusque, sidemque:<br>Si quorum illa suit quondam sententia, honesti                                    | 410   |
| Ac veri esse viros illos doceamus amicos,<br>Sive fuisse etiam, & magnis virtutibus auctos;<br>Et res quam similis rei de qua quæritur ei sit.<br>Illa eadem vero contra infirmamus, ubi illos<br>Esse homines ea qui pridem secere, docemus                                | 415   |
| Nullius, parvi aut pretii, & monstramus aperte,<br>Quam res dissimilis rei de qua quæritur hæc sit.<br>Rumores vero sic confirmabimus, ipsam<br>Si samam non esse nihil dicemus, & illam                                                                                    | 420   |
| P 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vates |

| Vates in numero veteres posuisse deorum;                |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Pluraque in hunc possit quæ quis procudere sensum.      |     |
| Ipsos contra autem sic infirmaveris; esse               | 425 |
| Incerto sparsum sermonem auctore docere                 |     |
| Si properes, odium cujus prima exftet origo,            | ,   |
| Credulitas incrementum; tum fraude malorum              |     |
| Crimina vulgantum falsa, in discrimen inique            |     |
| Quamlibet insontis famam sic posse vocari.              | 430 |
| Jam vulgo plerique omnes tormenta vocamus               | 13- |
| Supplicia illa quibus verum extorquere solemus.         |     |
| Hæc qui collaudare velit, sic dicere possit:            |     |
| Non temere introductum esse ab majoribus, ut sic        |     |
| Occultum subigat judex plerumque fateri,                | 435 |
| Quod nequeat delatum aliter cognoscere crimen,          | 13) |
| Quo merita possit pœna affecisse nocentes.              |     |
| Contra qui dicturus erit, sic dicet: Ob hanc vim        |     |
| Omnes quorum etiam culpa omnis vita vacaret,            |     |
| Infolitos quod non cruciatus ferre valerent,            | 440 |
| Falso nonnumquam se se dixisse nocentes,                |     |
| Atque suam misere sic projecisse salutem.               |     |
| Porro autem tabulæ sunt, ut chirographa, pacta,         |     |
| Atque apochæ, antapochæque etiam, & quæ scripta solemus |     |
| Mittere ad absentes variis de rebus amicos,             | 445 |
| Ignaros quas scire illos plerumque velimus,             | 117 |
| Tum quas accepti proprie expensique vocamus;            |     |
| Et quæ de genere hoc possim tibi multa referre,         |     |
| Præterea, Tabulas multi sic sæpe refellunt;             |     |
| Quod vitiata harum dicant signa esse, nec esse          | 450 |
| Iis sit uti adjungenda fides, quod tempora dicant       | .,  |
| Inter se non congruere; & cum scripta probet quis       |     |
| Frontibus adversis se se oppugnasse vicissim:           |     |
| Atque extorta docent ea vi, vel fraude, metuve.         |     |
| Jam juljurandum affirmatio relligiola est,              | 455 |
| Qua ad cujusque fidem astringendam fortiter inter       | .,, |
| Mortales aliud vinclum non arctius ullum est            |     |
| Illis horrent magnorum qui numina divûm.                |     |
| Argumenta ab eo quoties duxisse velit quis,             |     |
| Jurandum - magno in pretio - jus dicet habendum,        | 460 |
| Quod dederit magna vir relligione, nec ullo             |     |
| Qui ipse suam turpi macularit crimine vitam.            |     |
| At vero contra id qui confirmare laboret,               |     |
| Id dicet non propterea vera esse putanda                |     |
| Juratus quivis quæ dicat; quandoquidem sint             | 465 |
| Hac ratione homines studeant qui fallere, quique        |     |
| Omn                                                     | ia  |

| Omnia pro ludo atque joco perjuria ducant,<br>Nec curare Deum credant mortalia quicquam. |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Multaque in hunc etiam propius tendentia sensum;                                         |             |
| Intervenerit ut quod amor, quod visve, metusve.                                          | 470         |
| At testes ii sunt nobis, ea dicere quorum est                                            | .,          |
| Quæ scierint, quæque audierint. producere testes                                         |             |
| Qui volet, ille horum mores laudabit honestos,                                           |             |
| Atque fidem, & vitam vitiis culpaque carentem.                                           |             |
| Contra cui dicendum erit, is, si possit honeste,                                         | 475         |
| Illorum vitam, ac mores reprehendat oportet,                                             | 177         |
| Atque id agat magnis contendens viribus, ulla                                            |             |
| Ne ipsorum dictis merito tribuenda sides sit.                                            |             |
| Nec vero cuiquam deerunt quæ plurima dicat,                                              | ,           |
| Et facile in partem possit que vertere utramque,                                         | 48 <b>0</b> |
| Si veterum, qui de his scripsere, volumina verset;                                       |             |
| Quandoquidem hæc sunt qui distinctius omnia tradunt.                                     |             |
| Quæ prave facta est argumentatio, binis                                                  |             |
| Illa viis recte solvatur, quippe etenim sunt                                             |             |
| Quæ in verbis, sunt quæ in rebus reprehendere possis.                                    | 485         |
| In verbis primo quæ sit reprehensio, senos                                               | 7-1         |
| Illa modos habet, aut formas quas dicere quimus.                                         |             |
| Ipsum æque plures nomen quod pertinet ad res,                                            |             |
| Et multi æquivocum clari dixere magistri;                                                |             |
| Illius & conjunctio quod disjungere oportet                                              | 490         |
| Conjunctum; & quod disjunctum, jungamus oportet;                                         | 47          |
| Accentum, ac formam sermonis quam vocitamus;                                             |             |
| Ipsis vero quæ in rebus spectantur, eorum                                                |             |
| Septem sunt genera; Accedens quod dicere primum                                          |             |
| Consuerunt; tum quod dictum est ex parte, modoque                                        | 495         |
| Quodam, pro omnino quod dicitur, & genere ipso;                                          | 127         |
| Ipsa refellendi ignoratio quæ est rationis                                               |             |
| Consequium ( liceat verbum hoc mihi fingere nunc sic                                     |             |
| Audenti linguæ fines proferre Latinæ,                                                    |             |
| Obsequium velut antiquos finxisse videre est)                                            | 500         |
| Ipsum ad principium retro cum scandimus, & cum                                           | , , ,       |
| Ipsa non caussam pro caussa ponimus, & cum                                               |             |
| Posta loco unius tantum sunt plura rogata.                                               |             |
| Hos ferme enumerat Grajûm vetus ille magister                                            |             |
| Sex genera, unde capi in verbis, fallive potest quis                                     | 505         |
| Ex ipso plures quod nomine pertinet ad res                                               | 14,         |
| Fallere sic, fallique potest quis: Bellua taurus                                         |             |
| Cornigera est; atqui Taurus mons editus alte est;                                        |             |
| Altus mons igitur quidam est qui cornibus auctus.                                        |             |
| Ex ipso interdum ambiguo quoque fallimur, atque                                          | 510         |
| 22 - 12-0 meranin amorgao quoque minimo acque                                            | Hoc         |

| Hoc fit, diversos quoties oratio plures                 |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Sensus præsesert, quotiesque ita verba videmus          |       |
| Disposita, ut sensus diversos reddere possint;          | ,     |
| Aio, ut, te, Æacida, Romanos vincere posse:             |       |
| Cræsus Haly ingentem transmisso evertet opum vim.       | 515   |
| Ipsis porro ex jungendis, disjungere quæ sit            | ' 1   |
| Nos opus, hoc pacto fraudem quis nectere possit:        |       |
| Qui sedet, hie & stare potest; stare ergo sedens quis   |       |
| Non est quin recte quisquam quoque dicere possit.       |       |
| Conjunctum acceptum hoc fallum est; disjunge: repente   | 520   |
| Fit verum; neque enim recte quis dixerit umquam         | ,     |
| Esse aliquem vere quem dicas stare sedentem.            |       |
| Fiet idem, quoties ca quis discluserit, ipsa            |       |
| Natura inter se quæ sunt conjuncta suapte,              |       |
| Hoc pacto: Numerus tria sunt & quattuor impar           | 525   |
| Parque etiam; septem tria sunt & quattuor; ergo         | ,-,   |
| Septem impar numerus recte appellabitur & par.          |       |
| Ipso ex accentu fraus sie exsistere possit:             |       |
| Quævis est cuivis homini venerabilis ara;               |       |
| Atqui hara, porcorum stabulum est; venerabilis ergo.    | 530   |
| Ipsa ex sermonis forma quoque fallimur, in qua          | 750   |
| Spectatur quæ cui vis sit certa insita verbo,           | •     |
| Quosque ferant præ se sensus ea juncta subinde,         |       |
| Prout variis hominum linguis expressa feruntur;         |       |
| Quippe aliud Grajis, aliud prolata Latinis              | 535   |
| Significant, aliud Judææ gentis alumnis.                | ,,,   |
| Linguarum creat errorem ignoratio sæpe                  |       |
| Multiplicem, recte classi huic forma illa loquendi      | ,     |
| Subjicitur, cum ridentes quid dicimus, & mens           | ~ 1   |
| Longe aliud sentit quam verba sonare videntur,          | 540   |
| Hoc pacto: Superis labor est is scilicet; illa          | , , , |
| Cælestum mentes perturbat cura quietas.                 |       |
| Ex hoc impostura loco quoque nascitur ipso              |       |
| Vocum quandocumque ad alid transitur ab uno             |       |
| Significatricum primoribus ex elementis.                | 545   |
| Ut si fallere te aggrediens quis dixerit, Illud         | - 12  |
| Hesterna quod tu mercatus luce suisti,                  |       |
| Edisti; atqui agnum vivum mercatus heri es tu;          |       |
| Vivum avidis igitur mandisti dentibus agnum.            |       |
| In rebus porro ex adjectis captio primum                | 550   |
| Exoritur. fitque hæc quotics quæ exhstere per se        |       |
| Ipsa queunt, nec egent ut sustententur ab ullo,         |       |
| Illud idem ils tribuunt quod & accedentibus ipsis:      |       |
| Nullus equus, veluti, canis est; equus est tibi nullus; |       |
|                                                         | Dura  |

| Ergo tua canis amplifica tibi latrat in aula.          | 555         |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Quod sum ego, non est rex; homo sum verum ipse; quid   | ergo est    |
| Regem cur hominem quisquam pronuntiet esse?            |             |
| Quod nix est, hoc non grando est; atqui albida nix est | ;           |
| Ergo nullus inest in corpore grandinis albor.          |             |
| Sie sunt plurima quæ arguti proponere suerunt          | 560         |
| Dissertandi artis qui dant præcepta magistri.          |             |
| Et recte distinguendo quis diluit omnia hæc.           |             |
| Jam vero ex certa quæ fit fraus parte, modoque         |             |
| Certo, ea fit quoties certa de parte, modoque          |             |
| Indistincte aliquis de toto judicat ipso;              | 565         |
| Nimirum hoc pacto: Æthiopes sunt dentibus albi;        |             |
| Albi igitur. Conjux missa est facienda marito,         |             |
| Legitimum quæ deprensa est violasse cubile;            |             |
| Missa igitur quævis uxor facienda marito est.          |             |
| Hic etiam ratio atque etiam vehementer habenda est,    | 570         |
| Num collatio, num tempus, persona, modusve             |             |
| Sit, vel eorum aliud quæ circumstantia dicunt,         |             |
| Ipsi nos etiam rem circumjecta vocamus,                |             |
| Unde tuæ in tenebris prætendas lumina menti,           |             |
| Quo facile occultam valeas deprendere fraudem.         | 57 <b>5</b> |
| Fit fraus vero etiam, quoties nescimus elenchum,       | ,,,         |
| Qui nostris Latio reprehensio dicitur, ad quam         |             |
| Insidias verborum omnes debere referri                 |             |
| Quorumdam est doctorum hominum sententia concors.      |             |
| Omnia Aristoteles hujus contraxit in unum              | 580         |
| Argumenta loci vitiosa, quod illa duobus               | •           |
| Posse modis fieri dixit; vel cum quid ad unum          |             |
| Non & idem, verum inter se diversa refertur:           |             |
| Ut, Duo sunt duplum majus, non quinque; quis ergo      | in the      |
| Duplum & non duplum dubitet duo dicere sanus?          | 585         |
| Vel cum simpliciter non est, rationeve eadem;          | , .         |
| Hoc pacto: Hesterna vidi omnem luce equitatum,         |             |
| Non hodie; vidi illum igitur vere, & non vidi:         |             |
| Doctus is est artis metandi, non numerandi;            |             |
| Ergo idem doctus simul, & non doctus habendus.         | 590         |
| Ex illo quod consequitur fallacia porro                | 12          |
| Cuditur, argumentando quam sæpe videmus,               |             |
| Cum quid nulla sequi invitum violentia cogit?          |             |
| Hæc arbor, velut, est; igitur frondosa cupressus.      |             |
| Hæc herba est; verbena igitur: sive illa, vetus quam   | 595         |
| Monstratrix regina suo de nomine dixit,                | 17/         |
| Mæsta viri quæ dum satum sibi luget ademti,            | .1          |
| Orbis septem inter miracula connumerandum,             |             |
| oras refrom mirecula communicamamis                    | Excel-      |

| Excelso Carum ædificans in litore, cunctis              |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Seclis molis opus memorabile condidit illud.            | 600 |
| Dissertando etiam interdum fit fucus, origo             |     |
| Cum petitur, seu principium tu dicere malis;            |     |
| Sic: Quod se movet, haud dubie immortale fatendum est;  |     |
| Atqui animi talis nostri naturaque, visque est;         |     |
| Ipsum quod se igitur movet, immortale fatendum est.     | 605 |
| Ex hoc sæpe loco fallacia provenit, æque                | 00, |
| Cum dubia dubiam rem confirmare velit quis;             |     |
| Ut si sic dicas: Elementum mobile terra est,            |     |
| Sol mundi in media quoniam regione quiescit;            |     |
| Quippe etenim obscuro hoc nihil est illustrius illo.    | 610 |
| Porro ex illo autem quod non est caussa, videmus,       | 010 |
|                                                         |     |
| Pro caussa quoties positum est, exsistere fraudem,      |     |
| Sive dolum, quo quis potis irretire loquendo            |     |
| Est aliquem; veluti: Damnanda potentia regum est,       | 6.4 |
| Res hominum quod ea interdum ii rapiuntque, trahuntque. | 615 |
| Res mala temetum est; illo nam sæpe videre est,         | •   |
| Integritatem homines impletos perdere mentis.           |     |
| Sic sunt plurima quæ ex genere hoc tibi singere possis. |     |
| Jam vero pro uno quoties quis plura negarit,            | 1   |
| Proseritur dolus. ut si de uno plura roget quis,        | 620 |
| Aut etiam contra rogitet de pluribus unum.              |     |
| Utrum terra velut cælum est, an salsa lacuna:           |     |
| An cælum, an mare sint elementum immobile terræ.        |     |
| Hoc fit item pacto fraus, quandocumque duabus           |     |
| Rebus propositis, quarum vera altera, falsa             | 625 |
| Altera sit, quæratur utrum, veræne, secusne.            |     |
| Quippe etenim hoc sequitur, veras si dixeris esse,      |     |
| Ut quæ dicta abs te falsa, & falsa altera non sit.      |     |
| Omnibus his, distinguendo, occurramus oportet.          |     |
| Atque hæc sunt quæ doctrinæ clarissimus auctor          | 630 |
| Omnigenæ chartis nobis exposta reliquit                 |     |
| Magnus Aristoteles, cælo dignissimus unus               |     |
| Ex iis quos habuit claros gens Graja magistros,         |     |
| Subdola verborum, ac rerum genera omnia; quorum         |     |
| Nervos quis facile impugnans succiderit omnes,          | 635 |
| Materiam si animo, ac formam penetraverit alte,         |     |
| Argumenta quibus geminis fallacia constant.             |     |
| Materies verba, atque etiam res continet ipsas:         |     |
| Hæc si aliquo interdum vitio male sana laborat,         |     |
| Inficians, aliquove etiam discrimine facto,             | 640 |
| Factum cum vitio quis diluit argumentum.                |     |
| Tunc autem inficias aliquem liquet ire, duobus          |     |
|                                                         | Al- |

| Alterum in effatis cum præcedentibus, ipla              | 1,0   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| In ratione negat verum, vitiumque locorum               |       |
| Protrahit in lucem, atque oculis exponit aperte;        | 645   |
| Ut finitio quod recte non facta, vel ipsa               |       |
| Sit divisio, cum caussas, effectave monstrat;           |       |
| Et quæ de genere hoc supra tibi plurima dixi            |       |
| Esse modi non hujus, uti reprehendere si quis           |       |
| Illa velit, non possit; uti si dixerit boc quis:        | 650   |
| Marse, bonum quis te non autumet esse poetam,           | •     |
| Indefessus qui scripsisti Amazonida longam?             |       |
| [ Hic certe est homo vel cupidus, vel prodigus; atqui ] |       |
| Hic certe aut præparcus homo est, aut prodigus; atqui   |       |
| Præparcus non est; reliquum ut sit prodigus ergo.       | 655   |
| Nil prodesse queunt absinthia, quandoquidem herbam hanc | - , , |
| Eximius qui in ea est invisam reddit amaror.            |       |
| Ambigui at fines ubi funt, diftinguere oportet;         |       |
| Omne malum veluti si quis dicat sugiendum,              |       |
| Ac mox subjungens, pomum malum inquiat esse;            | 660   |
| Hinc dein colligat, ac dicat pomum fugiendum.           | 000   |
| Vel quivis canis est animal latrabile; sidus            |       |
| Est canis; ergo animans etiam latrabile sidus.          |       |
| Hujus sunt sexcenta modi deliria yana,                  |       |
|                                                         | 665   |
| Quæ vacui soliti in ludis garrire sophistæ.             | 00,   |
| Quippe etenim ex veris nihil efficitur nisi verum,      |       |
| Formam si concludendi servaveris aptam,                 |       |
| Atque in ea fines etiam digesseris apte.                |       |
| Ex ipsis autem verum concludere falsis                  | 670   |
| Nil prohibet; veluti si quis sic dixerit: Omnis         | 0/0   |
| Arbos est animans; elephas est quilibet arbos;          |       |
| Quilibet ergo elephas animans quoque dicitur esse.      |       |
| Protinus hic formæ vitiofæ exempla canendo              |       |
| Subjiciam; attenta vigilans tu ea percipe mente.        |       |
| Omnis homo est animans; nullus sus est homo; nullus     | 675   |
| Sus igitur vere est animantis nomine dignus.            |       |
| Damnandæ sordes omnes; profusio nulla                   |       |
| Est sordes; igitur damnanda profusio nulla est.         |       |
| Ex veris viden' utrobique exsistere falsum hic          | ZO :  |
| Proloquiis quare vitium quoque colligis omne            | 680   |
| Non in materia, sed in ipsa exsistere forma.            |       |
| Quippe etenim primæ hic ratio est servata figuræ,       |       |
| At primæ non jam modus est, verum illius, ambas         |       |
| Quæ primam & quæ postremam disterminat ipsas.           | 40 :- |
| Haud dubie omnis homo, quoties vult, ridet; homo omnis  | 685   |
| Est animans; animans igitur, quoties volet, omnis       | . 1   |
| Tom. II. Q D                                            | idu-  |

| Diducto tremulum poterit rictu edere risum.           |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Cernis ne, ex genere ut constans complexio nostra hæc | •     |
| De tribus hie in postrema confecta figura.            |       |
| Sæpe in materia est etiam, formaque videre;           | 690   |
| Ut si sic dicas: Elementum est mobile terra;          |       |
| Atqui sunt in terra homines; ipsi ergo moventur.      |       |
| Possem equidem & verbis doctrinam tradere multo       |       |
| Pluribus, unde etiam melius perdiscere posses,        |       |
| Quæ ratio est adhibenda tibi, cum forte refellis,     | 695   |
| Quæ prave facta est argumentatio: verum               | ~//   |
| Non habui parvipendens fecisse necesse hoc;           |       |
| Quod cum cognita sit ratio qua finiat, & qua          |       |
| Recte dividat, aut etiam dispertiat, & sit            |       |
| Argumentandi cui non incognita forma,                 | 700   |
| Et teneat quæ cuique loco vis, atque potestas         | 700   |
| Insita sit, noritque etiam quæ regula cuique          |       |
| Argumentandi generi est adhibenda, sciatque           |       |
| Denique, qua ambigua valeat ratione cavere,           |       |
| Difficiles quosvis facile illum solvere nodos         | 705   |
| Posse putem. fieri haudquaquam cum possit, uti qui    | 1-1   |
| Optima norit, item non & deterrima noscat.            |       |
| Plurima præterea est argumentatio operto              |       |
| Plena dolo; seu cornutas quas nomine dicunt;          |       |
| Cuique carens lingua nomen dat bellua Nili;           | 710   |
| Ipsi quæque sibi non constans dicitur: atque est      | ,     |
| Cum quid proponas quod non consistere possit;         |       |
| Atque ex re quam pseudomenon gens Graja vocavit:      |       |
| Vaniloquam liceat nobis dixisse Latine.               |       |
| Tum quæ ægre valeant dissolvi, dif-que-plicari,       | 715   |
| Utpote perplexis se arcte instringentia nodis.        | , ,   |
| Porro cornutæ exemplum sic fingere suerunt:           |       |
| Illud habes quod non amîsti; cornua tu non            |       |
| Amîsti; ergo negare nequis tibi cornua quin sint.     |       |
| Hæc tum præcipue efficitur, si quando rogando         | 720   |
| Fit dolus, & valido cornu se hinc munit, & illinc;    | •     |
| In quorum alterutrum putet is qui interroget, ille    |       |
| Qui respondeat, ut se se induat, esse necesse.        |       |
| Auctorem nostræ quo pacto sæpe salutis                |       |
| Ausa ( nefas! ) tentare dolo spurcissima gens est,    | 725   |
| Scilicet ut verbis possent illudere capto,            |       |
| Implicitos rerum nodos qui displicat omnes.           |       |
| Porro autem Crocodilites est callida quando           |       |
| Quæstio quem circumveniens sic fallat, ut illud       |       |
| Admittat, quod mox contra qui disputet, a se          | 730   |
| · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | Stare |

| Stare videns, retro auctorem contorquet in ipsum.     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Est cujus fabella modi, qua sic Crocodilum            |     |
| Rapti ajunt mœsta pueri cum matre locutum:            |     |
| Quam repetis, reddam prolem tibi, mater, ademtam,     |     |
| Quærenti verum cum dixeris; ergo age fare             | 735 |
| Reddam ne, an non reddam? mæsta negavit               | 137 |
| Illa fore ut parvum sævus sibi redderet ille,         | **  |
| Atque ob eam caussam reddi æquum ajebat. at ille      |     |
| Non reddam, inquit, uti verum videare locuta,         |     |
| Ne si reddidero constet te falsa locutam:             | 740 |
| Sed neque si fore uti reddam, responderis, illum      | , , |
| Poscenti reddam, quippe ut sic falsa locutæ.          |     |
| Illam autem sibi non constantem dicimus, in qua       |     |
| Unum & idem inconstans pariter quis aitque, negatque. |     |
| Ut quod vir Grajûm quondam sanctissimus ille          | 745 |
| Dicebat se scire nihil quod sciret. At hæc, quam      | 717 |
| Pseudomenon Graja dixi modo voce vocari,              |     |
| Nostri Vaniloquam possint vertisse Latini,            |     |
| Hoc pacto efficitur: Mendaces asserit omnes           |     |
| Cretenses Cretum vates prognatus in oris:             | 750 |
| Hic jam quæritur an vates sit vera locutus,           | 1)- |
| An falsa; & num sit verax Cres omnis habendus,        |     |
| An mendax. Nam si vatem verum esse feramus,           |     |
| Ac vere, ut dixit, mendax Cres omnis habendus,        |     |
| Sit nihilominus hoc falsum tamen, utpote quod sit     | 755 |
| Mendaci ipso etiam ab Cretensi auctore profectum:     | 1,, |
| Si non Cretenses vani, nec vanus habendus             |     |
| Ipse quoque est vates; ergo non futilis auctor.       |     |
| Perplexum hunc aliquis nitens dissolvere nodum,       |     |
| Proloquium neget infinitum id posse, quod ipsum       | 760 |
| Illud cui nomen genus indidit, ut neque se ipsum      |     |
| Propterea vates queat excepisse videri.               |     |
| Hujus item est illud generis quoque quod memorari     |     |
| Forsitan audisti de illo cui somnia vana              |     |
| Omnia per placidam species oblata quietem             | 765 |
| Dixerat; hoc etenim si admittimus, id quoque oportet  | •   |
| Admittamus, uti non sint visa omnia vana.             |     |
| Huc referunt, & in hoc æque numero omnia ponunt,      |     |
| Quæ conversa vocant, seu tu illa reciproca malis      |     |
| Dicere, quæ in veterum libris est multa videre:       | 770 |
| Quale est quod de Protagora scripsere, sophistæ       |     |
| Euathlo quando ancipiti in certamine cessit.          |     |
| Hæc, VALERI, mihi per multum conscripta laborem,      |     |
| Pleraque quo digesta aliis sunt ordine, & iisdem,     |     |
| Q 2                                                   | Aut |

#### 124 ADAMI FUMANI LOGIC. LIB. V.

Aut totidem ferme verbis, verum iis tamen, essent 775 Una quæ certa numerorum lege revincta, Omnia funt certe his nostris comprensa libellis; Quæ, ut quondam terras cum sc fudisset in omnes Barbaries, fœda illuvie, ac squallentia late Spectantum magno se animos horrore replebant. 780 Nunc studui hoc possent ut commendata lepore In scenam facie ad populum prodire nitenti, Totiusque oculos pleni oblectare theatri, Atque bonas ad se juvenum convertere mentes, Artes discentum ingenuas, studiisque vacantum, 785 Queis sine nulla ars ingenua est quæ exsistere possit, Nostræ præcipue generosæ prolis, amicis Libera dum lætæ ætatis dicat otia Musis.



#### VARIANTES LECTIONES

#### LIB. I.

V. 21. Dum dubiam tendis

35. si forte graves

87. facundus Ulysses

289. dicere possis

793. Pyramides, rhombique etiam, teretesque cylindri.

1919. primordia vocum

2097. tellus facunda

2110. didicisse velis

#### LIB. II.

V. 20. hoc miserans

319. Scriptores argumentando.

#### LIB. IV.

V. 105. late ampla facultas

163. Haud vane

400. nullius sit qua proferrene

438. consumse

605. Illis quando calidum

#### LIB. V.

V. 289. argumentis communis o-

689. hic eft -- etiam effecta

788. teneræ ætatis

ADA-

# ADAMI FUMANI CANONICI VERONENSIS CARMINA.

Quibus in hac Editione infignis accessio facta est.

je časta prame jednostvo trobijem sijeje objekti. Na objektivali objektiva sa pilastina jednosti.

A control of a firm of the control o



# A D A M I F U M A N I

CANONICI VERONENSIS

## CARMINA.

Ode adhuc inedita ex schedis MSS. Ludovici Beccatelli,
Archiepiscopi Ragusini; quæ nunc Viri Nobilissimi
JACOBI SUPERANTII Senatoris Veneti pretiosam
ac luculentam MSS. collectionem augent.

Τ.

FRETUS DEI CLEMENTIA SOLATUR ANIMUM SUUM DIVINI JUDICII PAVORE CONSTERNATUM.



Auctor salutis omnium,
Ergo ne semper sluctuare me in salo hoc
Mentis videbis anxium,
Nec te mei miserebit umquam, nec mihi
Opem benignus afferes?

En hostis ut me territat minaciter
Antiquus, aque tuæ procul

Rata vocat spe maximæ clementiæ,
Nulloque non pergit loco
Severitatis me tuæ formidine
Urgere sæva, & acribus
Fodicare stimulis intimum pectus meum,
Qui mihi cor ulcerant dies

Noctef-



II.

# SETOTUM DEO DICA.T.

A M cana rugis asperat Frontem senecta: corporis Jam membra facta languida, Sensim recedens in dies Vitalis ignis deficit. Sed hoc quid ad me, fervida Patris supremi caritas Me continenter si suis Fovere pergit ignibus? Ergo, o beata vivida 10 Cælestis ignis flammula, Magis magis me tu in dies Fovere perge singulos. Perge, o beata, perge dum Mihi usque perge amburere 15 Mihi usque perge absumere Cor, olla, nervos, vilcera, Venas, medullas, sanguinem, Ipsamque mentem ac spiritum, Ut totus ardeam tibi: 20 Ut atra quum mors frigidas Afferre mihi volet manus, Sic flamma totus flammeis Alis Amoris lucidi Hinc expeditus, ætheris 25 Altas ad oras subvolem: Cognata ubi inter sidera Non jam amplius memor mei, Unum te amem, ac tua omnia: Immo ardeam perenniter 30 Factus tui ter maximi Scintilla parva incendii.



III.

# SUBEFFIGIE ATHILÆ HUNNI.

F Ax Orbis ille, incendium, pallor, pavor,
Europa monstrum quem novum genuit parens,
Matris ferus quod carnifex foret suæ,
Qui barbaro superbus ipse spiritu,
Dei Flagellum nomen indidit sibi;
Terris surens satelles irati Jovis,
Per quem suren secla facta ferrea,
Quum quaque mores usque sudit barbaros;
Quo se ore vivens ferre suesset Athila,
Tabella Jovii hæc indicat planissime.

IV.

#### SUBEFFIGIE

#### TOTILÆ.

I MMANIS ille, pestis Urbis, barbarus
Quæ barbararum gentium terror, sui
Ad Ortum ab Occidente sines Impers
Olim seroci Marte dilataverat;
Qui nostra vastitate cuncta perculit
Vicos, agrosque, civitates, oppida
Ritu procellæ, turbinisque acerrimi,
Deo atque hominibus abominatus Totila,
Hac in tabella pictus, hospes, an vides
Ut sævus, importunus, impotens, adhuc
Stragem minetur ore, cædem, sanguinem?

V.

#### SUBEFFIGIE

#### MARTINI TURRIANI.

R UEBAT ECCELINUS acer Italus Fretus tremenda militum ferocia Tremendus ipfe diritate barbara, Urbem fuperbam, maximam, perlucidum

Sidus

10

5

| Sidus togatæ ut perdomaret Galliæ:                 | 5   |
|----------------------------------------------------|-----|
| Tyrannus Eccelinus ille pessimus,                  | ,   |
| Illud Deo atque hominibus infestum caput,          |     |
| Quotquot fuere, quotque funt, quotque umquam erunt |     |
| Longe Tyrannus omnium tæterrimus:                  |     |
| Ab corde cujus exfularat funditus                  | 10  |
| Fas, jus, pium, rectum, pudorque, æquum, & bonum   |     |
| Qui tenera membra parvulorum ab ubere              |     |
| Matrum revulsa, dissecare per scelus               |     |
| Mucrone duro suctus ipse durior:                   |     |
| Quin (proh nefas!) & mulicrum prægnantium          | 15  |
| Exenterare amabat (o dirum nefas!)                 | -,  |
|                                                    |     |
| Exenterare amabat alvos impius                     |     |
| Horrente scalpro: te nihil, mater, verens,         |     |
| Lucina, justis quæ vocata partubus                 | • • |
| Nitentium audis pia lacrimosas preces:             | 20  |
| Quæ sæpe sæpiusque repetitæ, illius                |     |
| Numquam feroces spiritus, numquam feri             |     |
| Durissimum mollire pectus quiverunt.               |     |
| Et hoc Patavii novit alma civitas,                 |     |
| Vicinaque illi fertilis Vicetia,                   | 25  |
| Tuque urbs frequens, vetusta, magna, nobilis,      |     |
| Verona, mater urbium pulcherrima,                  |     |
| Novisti, & ante tu beata Brixia,                   |     |
| Tum facta ab illo urbs omnium miserrima.           |     |
| Ruebat Eccelinus acer Italus,                      | 30  |
| Qualis sonantis vis corusca fulminis:              |     |
| Quum Turrianus ecce vir fortissimus                |     |
| MARTINUS, indignatus, ut spumans aper              |     |
| Lucanus, aut Sabellus, aut Libys leo,              |     |
| Getula pubes quem veruta perpulit                  | 35  |
| Exire notis faltuum recessibus,                    |     |
| Clamosa pubes, & Numidicorum canum                 |     |
| Animosa vis latratibus sævis ferit,                |     |
| Quum colla & armos vestientibus jubis              |     |
| Caudæ flagello idemtidem graves sibi               | 40  |
| Villosa terga verberans iras ciet,                 | •   |
| Secumque cæco murmure dubitat ferus,               |     |
| Quæ prima mordens obterat venabula:                |     |
| Sic ille, acerbæ ut servitutis imminens            |     |
| A civibus propelleret jugum suis,                  | 45  |
| Formidoloso & ipse cincus agmine,                  | , , |
| Virtute fretus exfilit mirabili                    |     |
| Seni incitatus obviam acerrimo,                    |     |
| R 2 Pri                                            | ma- |

| Primaque pugna vulnerat, vivum capit,      |   |
|--------------------------------------------|---|
| Asportat, inque claustra cæci carceris     |   |
| Contrudit; ubi post dirus is, diris modis  |   |
| Squalloreque ac pedore tetro, pessimis     |   |
| Suis sceleribus debitas pænas luit.        |   |
| Quo pervagante tam beato nuntio            |   |
| Late per agros Italûm, perque oppida,      |   |
| Passim puellæ virgines ductis choris       |   |
| Lætæ canebant voce tinnula simul,          |   |
| MARTINE TURRIANE, MARTINE inclyte,         |   |
| Tu liberator urbium, tu patriæ             | 0 |
| Servator exstitisti, & omnes omnium        |   |
| Laudes tulisti: nempe nostra tu omnibus    |   |
| Nobis dedisti habenda, quum nefarios       |   |
| Latronis ausus contudisti, & omnibus       |   |
| Mentem addidifti civibus trepidis tuis:    |   |
| Tibi & mariti conjuges, & conjuges         |   |
| Debent maritos, atque utrique liberos,     |   |
| Debent parentes liberi tibi quoque:        |   |
| Tibi nos pudicitiam, tibi decus, tibi      |   |
| Nostram incolumitatem, tibi jam denique    |   |
| Nos nostraque en debemus hæc tibi omnia.   |   |
| - 175 Month Jacobs Months Months Committee |   |

#### v I.

#### S U B I M A G I N E

#### CANIS SCALIGERI.

| SCALIGER, anne tua istæc, CANIS inclyte, imago est<br>O cari capitis cara mihi essigies. | ? |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| o carr capitis cata mini engles.                                                         |   |
| Illene tu, profugis quondam qui vatibus unus                                             |   |
| Portus eras, arx, spes, præsidium, columen?                                              |   |
| Gaude, heros redivive, heros bellique domique                                            |   |
| Illustris, juncto viribus ingenio.                                                       |   |
| Ecce tibi ut veteres Jovius renovavit honores,                                           |   |
| En te ut honoratis junxit imaginibus!                                                    |   |
| Macte, tuum tersa nitidum rubigine nomen                                                 |   |
| Factum, jam poterit nulla abolere dies-                                                  | E |
|                                                                                          |   |

#### VII.

#### DE FRANCISCO CARMAGNOLA.

S E D U L A apis veluti maturis advolat uvis, Ut liquido vacuas diftendat nectare cellas;

Ad

50

55

60

65

Ad te sic mea se celeri tulit impete Musa, Bellica quem ad magnos virtus evexit honores, FRANCISCE, æternum pietas per secula nomen 5 Cui peperit; cuncto procerum quum adstante senatu Ac magnis una tecum de rebus agente, Ad scabrum haud veritus confestim exire parentem es, Fortiaque infirmo circumdare brachia collo. Scilicet hoc unum malit, quam mille referre 10 Gesta tua præclara, & victo ex hoste trophæa, Magnorum decus Insubrum, Dux inclyte tandem Orta licet subito fractum te adtriverit ingens Tempestas, Caurique, importunæque procellæ; Ne dubita, tua te pietas, tua maxima virtus 15 Venturo meritis cumulabit honoribus ævo.

#### VIII.

#### $I \mathcal{N} I M \mathcal{A} G I \mathcal{N} E M$

#### ANDREÆ GRITTI,

#### VENETORUM PRINCIPIS.

UT VIGILI doctoque ratis simul acta magistro est, Undique ut aerii verrant freta cærula venti, Nec ventos, validasve timet secura procellas; Credere sed pelago, ac magnis se fluctibus audet: Sic Duce te Urbs prognata mari sic Principe, GRITTE, 5 Bellorum ut sciret magnos instare tumultus, Bellorum metuit nullos interrita casus; Sed Martis dare se magnis cita motibus ausa est. Ut ratis illa eadem docto si cassa magistro est, Ut nulli nusquam turbent freta cærula venti; 10 Et ventos validasque horret male firma procellas, Credere nec pelago, aut ullis se fluctibus audet: Sic Duce te Urbs, bone GRITTE, eadem sic Principe cassa, Bellorum ut videat nullos instare tumultus, 15 Bellorum metuit cunctos exterrita calus; Nec dubiis dare se Martis cita motibus audet. Ut gregibus tauri, turres ut mænibus altis Sunt decori, ut pelago naves cingentibus undis, Sidera uti radiis internitet aurea Phœbe; Sic tu, sic Venetûm imperii dum sceptra gerebas, 20 Notus eras proceres inter, bone GRITTE, superbos Corpo-

Corporis eximia specie, virtute, animisque. Nostratum o salve Heroum ter maxime; tu nunc Et nostra posthac semper celebrabere Musa.

IX.

## $I \mathcal{N} \qquad F \quad U \quad \mathcal{N} \quad E \quad R \quad E$

#### HIERONYMI FRACASTORII.

Onge vir unus omnium doctissimus,
Verona per quem non Marones Mantuæ,
Nec nostra priscis invident jam secula,
Virtute summam consecutus gloriam
Jam grandis ævo hic conditur Frastorius.
Ad tristem acerbæ mortis ejus nuntium
Vicina slevit ora, slêrunt ultimæ
Gentes, perisse musicorum candidum
Florem, optimarum & lumen artium omnium.

Ex Carminum collectione cui titulus: Il Sepolcro della Ill. Sign. Beatrice di Dorimbergo. In Brescia appresso Vincenzo di Sabbio 1568. 8.

X.

PRIMORES inter Tauris \* cum prima puellas Corporis eximiis dotibus, atque animi, Matribus & mater longe prælata, BEATRIX DORIMBERGA jacet marmore clausa sub hoc. Esset communi tamquam si orbata parente, Tota illam mærens luxit Iapydia.

#### XI.

ILLANE tu patrias inter prima ante puellas
Et forma, & miris laudibus ingenii,
Gloria dein mater matrum fuprema, BEATRIX
DORIMBERGA, sub hoc marmore clausa jaces?
Matronam ah qui te non sic dixere cadente,
Quando erit, huic ætas ut ferat ulla parem?

#### CARMINA. 135

#### XII.

Moribus, & forma, & ditis dulcedine linguæ, Ætas cui nullam viderat ulla parem, Inter Iapydiæ matronas prima, BEATRIX Dorimberga, lapis contegit ossa tua hic. Marcescent ea; non marcescet gloria, facta Clara tua æternam quam peperere tibi.

#### XIII.

HIC sita virtutum est princeps Doriberga Beatrix, Qua nil clarum æque hac in regione fuit. Immo terræ ejus tantum mandavimus osia : In sedes mens se sustulit ætherias; Nectare pro Baccho, & Cereris pro munere, degens Nunc ubi prædulci pascitur ambrosia.

#### XIV.

Quis jacet hic? mulier. quænam? Doriberga Beatrix. Qualis? qualem ætas nulla futura feret. Enumera quibus illa fuit virtutibus aucta: Tu numera stellas, si numerare potes. Ede aliquas saltem: præstat de talibus, o tu, 5 Dicere nil potius, quam male pauca loqui.

#### xv.

ELOQUIO pollens, atque ipsum (dicere si fas) Consilio poterat quæ æquiparare deum, Hoc in marmoreum simul est illata sepulcrum, Sensibus amissis muta cinis jacet hic. Tu quicumque legis quæ sunt hic sculpta, BEATRIX, Dic, decus o nostrum, dic, Doriberga, Vale.

#### X V I.

Consilio gravis, atque annis Doriberga Beatrix, Nullam habuit regio hæc cui pietate parem, Mortalis variis perfuncta laboribus ævi Nunc est, perpetua est atque ubi certa quies. Atternum, o mulier multo lectissima, salve: Det tibi, det Deus hoc pro pietate tua.

XVII.

5

5

#### X V I I.

QUERIS quis jacet hic? est DORIMBERGA BEATRIK, Antiquæ clarum lumen Iapydiæ. Qua dum viveret in terris, est semina nulla Lætâ in fortuna visa modesta magis.

#### XVIII.

Ossa Beatricis tumulo funt condita in hocce, Dorimberga domus quam generofa tulit. Mutarunt hujus lacrimofo in funere vestes Flentes, Pallas, Amor, Gratia, Musa, Venus.

#### XIX.

Dorimberoa sua hic dedit ossa tegenda Beatrix, Qua nulla in terris femina amabilior. Nam proavis, natis, claroque beata marito, Numquam ideo cuiquam visa superba fuit.

#### XX.

Dorimberga, tuos cineres, tuaque ossa, Beatrix,
Hoc contecta brevi marmore tempus edet:
Inventum virtute tuum memorabile nomen
(Crede mihi) poterit nulla abolere dies.

#### XXI.

ÆTHEREAS DORIBERGA levis cum scanderet arces,
Corporeis tandem libera ab exuviis,
Ingentem tellus gemitum dedit horrida: sedes
Cælestum miris est hilarata modis.

#### XXII.

A nobis ex quo transiti ad superos,
Horribiles terras subito invasere tenébræ,
Et visa in cælo est clarior ire dies.



5

#### XXIII.

HIC condi voluit se DORIMBERGA BEATRIX,

Cui mors propterea est visa intoleranda, videret
Quod sore perpetuo ut miseros non posset egentes
Consilioque, opibusque suis de more juvare,
Proque Deo in solita sese exercere palæstra.

Æterna o mulier vita dignissima, salve,
Proque haustis tibi pro pietate laboribus ante,
Det, tua, det Deus, hic ut mollius ossa cubent nunc.

#### XXIV.

IPS A quidem mulier cecidisti tu optima: verum
Ne dubita, æternum stabit, Doriberga Beatrix,
Fama tui, neque venturis labesset ab annis.
Quis neget hæc? solam quando & te vidimus esse,
Quam non ipsi homines tantum slevere cadentem,
Verum casibus humanis quoque nescia tangi
Pectora degentum in silvis callosa ferarum,
Et quercus duræ, & scopuli, cautes, silicesque.
Vera adeo magnam virtus vim possidet, & res
Ancipiti in quasvis telo est penetrantior omni;
Præsertim grato veniens condita lepóre
Verborum, ac morum, atque animi candoris aperti:
Et si de nostris rebus durabile quicquam est,
Hac nihil est quod se in longum mage porrigat ævum.

In Joannis Paduanii Veronensis, liberalium artium Prosesforis, Viridarium Mathematicorum &c. editum Venetiis 1563. apud Bologninum Zalterium. in 4.

#### X X V.

Τοίς αναγνωσομβίοις.

Η'υς αἰτρ ὅδε ττίνδε μαθήματα καλὰ διδάσκου
Α''μμε θέλων, καλὶν βίβλον αἰεπλάσατο.
Ε'ν δὲ νόμως ὑπλωσε μέξων γαίας, καὶ ἀειθμῶν,
Πολλές τ' δισαλέας ἐρανίων καιόνας,
Καὶ πολυδαίδαλα λετπαλέων ἐκ χήματα γεαμμῶν.
Κύκλα τ' ἀκινάτοις νιοιόμβι' οὐ σελίσιν.
Α'' σρων ἀελίε τε φορὰς ὅθον, τόξ σελαίας
Εμφανέως οὐι τοῖς βελομβίοις μαθέων.
Τοτο. II.

A"XXa

Α" Χα τε μυεία λαμωρά παναίολα: πἶσιν ἄπασιν
Σιώ τ' ὄφελω, σιώ τε πλείς πἔπεςι χάεις.
Τέπων τοί τινα μζώ τισιν ῆς πεποναμζώα & ωρίν,
Ούδωὶ δ΄ ἔπως πω δεικνύμζω εμμελέως.
Λῷςα χραμφανών ὅγ ἀπέδροπων αὐθεα τεχνῶν,
Ράσοιν ῆ ὧλλοι Χιπσάμζω μεθόδοις.
Α΄ απασίως ἄγε δη τοίνην πόδε παίπα δέχεωτε.
Ε"νδον ὅσες θείας νύζω ἔρως σοφίας.
Πολλην δ΄ αἰδρὶ καλῷ χάειν εὐδετε, οῖσι πόνοισι
Κεφοτέρες ἡμέων ὅςις ἔτοξε πόνες.

#### XXVI.

#### AD LECTOREM.

Hæc tibi quæ solido in cælis adamante notarat,
Cum magnum mundi condidit auctor opus,
Plurima ab his genus humanum ut sibi commoda possent
Alte sublatis ducere luminibus,
A multis desperari cum cerneret, ut quæ
Permagnis circum septa forent tenebris,
Scriptor in exiguum noster deducta libellum
Quemvis in multa hic luce docens statuit.
Tu lege: perlecto, peream, nisi dixeris, O qui
Thesauri raræ hic cognitionis erant!
Fænum alii ac paleas. multo lectissimus unus
Ambrosia Doctor vivere dignus hic est.

In libro inscripto: Vincentii Ciconiæ Veronensis Enarrationes in Psalmos. Patavii apud Pasquatum 1567. 8. post Præfationem ipsius Ciconiæ.

#### XXVII.

DIVINA sensa vatis hujus inclyti
Ausi explicare seculis prioribus
Multi sue maxime celebres viri
Doctrinæ opinione; multi item quoque
Ætate nostra literati nobiles.
Sed, ut meam de his omnibus promiscue
Liberrime ipse proferam sententiam,
Ita hic parum apta sæpe multa congerit,
Ut afferat legentibus sastidium:

Con-

5

10

15

5

### CARMINA.

139

Contra ille, quod sit pressior quam convenit,
Caussa est ut ab se multa adhuc desiderem.
Nunc noster iste, quem damus CICONIUM,
In hoc, modo quod edidit, volumine
Utrumque temperavit: hoc tam commode,
In eo ut nihil redundet, & desit nihil.
Id esse sic ut dicimus, si leges, statim
Nullo ipse per te intelliges negotio.

Ex libro cui titulus: Corone, ed altre Rime in tutte le lingue principali del mondo, in lode dell' Illustre Signor Luigi Ancarano, di Spoleto, Cavaliere, Dottore, e Rettore de' Legisti in Padova; raccolte da Livio Ferro, Accademico Eletto. Con una Orazione dello Eccellente Signor' Antonio Riccobono. In Padova. MDXXCI. per Lorenzo Pasquati. in 4. pag. 227.

#### XXVIII.

Cultrix omnigenæ, & parens Jucundæ alma scientiæ, Fundatore tuo bono Digna Antenore civitas; Lymphis lene sonantibus 5 Extra mœnia profluens Quam Medoacus adstrepit, Atque intra exhilarans beat; Cujus multiferæ sanos Fontes ad sapientiæ, 10 Ut vitæ ad mala plurima Propulsanda pericula, Invicto meditans diu Mentem robore muniat, Certatim properans vaga 15 Nostra hæc Itala, & advena Pubes undique confluit: Fortunata nimis, tibi Quando hoc tempore contigit Hic tam splendidus incola, 20 Quem fœcunda virûm vetus Ancarana domus, novum, Magna non fine gloria, SPOLETO, fibi, & arduæ Lu-2

| Lumen præparat Umbriæ.          | 25    |
|---------------------------------|-------|
| En qualis juvenum chorus        |       |
| Cunctarum dominæ artium         |       |
| Doctrinæ studio calens,         |       |
| Quanta sæpe frequentia,         |       |
| Quanto cum fremitu, aspice,     | 30    |
| Hinc atque hinc medium premens  |       |
| Illum cingere gestiat!          |       |
| Antiquæ ac memorabilis,         |       |
| Tercentis, & eo amplius         |       |
| Quondam nobilis oppidis         | 35    |
| Certantem patriæ, ac patrum     |       |
| Magnis laudibus æmulum;         |       |
| Præsertim Placidi, suo          |       |
| Qui, insigne ob facinus, gravem |       |
| Fidi pectoris indicem,          | 40    |
| Late conspicuo prius            |       |
| Majorem magis in modum          |       |
| Aucto stemmate claruit;         |       |
| Atque Heroibus inclytis         |       |
| Juncti fœdere sanguinis         | 45    |
| Longe carior exstitit.          |       |
| Nec non & patriæ boni           |       |
| Cives cui titulum patris        |       |
| Præclarum indiderunt sui.       |       |
| Offreducius is fuit,            | 50    |
| Vir primarius, ac potens        |       |
| Verbis, consilio, & manu,       |       |
| Mirus militiæ ac domi,          |       |
| Belli pacis & artifex.          |       |
| Res, quo sospite, maxime        | 55    |
| Ejus lætior in dies             |       |
| Semper publica floruit.         |       |
| Post, raptum, graviter gemens,  |       |
| Multorum memor illius           | -     |
| Factorum bene, grandibus        | 60    |
| Grata affecit honoribus.        |       |
| Horum ergo, o bona, tu sato     |       |
| Alto e sanguine, quæ sapis,     |       |
| Præfenti fave, & affatim        | 65    |
| Perraris animi bonis            | (ن    |
| Ejus, dum licet, utere.         |       |
| Nec spera, ex facili fore,      |       |
| In tam munere lubrico,          | Annis |
|                                 |       |

## CARMINA. 141

Annis tam juvenilibus, Sex per postera secula Recti dotibus ingens, Veræ & laude modestiæ Quemquam illi ut videas parem.

70

In Librum (ipsi Fumano ab auctore dicatum) cui titulus:
Joannis Paduanii Veronensis de compositione, & usu
Multisormium Horologiorum Solarium ad omnes totius
orbis regiones, ac situs in qualibet superficie; editum Venetiis apud Franciscum Franciscium Senensem. 1582. in 4.

#### XXIX.

Α" δαμος ο Φεμανός Βηρωνός πίς αναγνωσομένοις.

Ο σον σρός πολέων μαχίμε συς ήματ Θο ανδρών Κύδος τίς ποτ' ἀναξ έλλαβε δηϊδάμας, Τόωον νῦν πολύϊδεις έμος Παδκάνι ίρους Α'δρανέων όλίγων δύρατο τορός σκιάων, Αίς ώρας ανέφηνε πολολβύσες πετεκινάς, 5 Olaris a'Mo A'raas, n veo H'aiding, Παντοίοις δαπέδων οι χήμασιν, η έτι τειχέων, Ων άνα τυτθόν όσον βῆ φά⊙ ήελίε, Α' λλά τε πολλά, είω μέγ' ονώσιμα, ηδ' επιτερπή, Τοῖς μήποι σχαιὸν πάμπαν έχεσι νόον. IO Καὶ δη πάντα σαφώς έτως διεδείξατο, ράςα Ω'ς ε νο είν παίδας λη μάλα νηπιάχες. स्में अधि कि निष्ठे राष्ट्रिय हार्वा हिन्दू Πασι παρα μνήμης άξιον έσσομβύοις. Τίπε σοφών άρα μοι μέμφη γείω, ηνίδ οφέλεις 15 Πόσω θεώ, σοι τήνδ ος μετέδωκε χάριν, **Ω** ςε δύναδαι άναζι νόον κλέ@ άγλαϊησι Κάκ σμικρών μεγάλοις μνώμβον ίσον έχειν.

#### X X X

QUANTUM minores armiger curat Jovis Aves in altis ætheris volans plagis, Sturnos loquaces, & loquaces gracculos; Hujusce tantum credite auctorem libri,

Fre-

Fretum integre albo judicantum calculo, Curare quicquid, pessimi invidi, sibi Audetis omnes, quotquot estis, obloqui.

Ex libro qui titulum præfert: T. Prosperi Martinengii Brixiani Monachi Poemata diversa cum Græca, tum Latina, quæ quidem magna ex parte divina sunt & sacra. Romæ apud Franciscum Zanettum MDLXXXII. pag. 265. & seqq.

#### XXXI.

Τίτ Φ Πρόστερ ο Μαρτινέγγι Α'δάμω το Φεμανῷ αὐδεὶ λογιωτίτω.

Οὐδεὶ τόσιον ἐμῷ πεχαεισμίνον ἔτλετο θυμῷ,
Ο΄΄΄ σον ἰοπλοκάμων δῶρ ἐλικωνιάδων
Ταῦτα θάμ' ἀχνύμξυόν μ' ἐρρύσατο δυσφροσιωάων
Α' ργαλέων, σκυθρόν τ' δ΄΄ φρονα θίνε πάλιν.
Τοὕνεκα τοῖς δ΄ ἡθω σε πεκασμίνον ἀνδρα νοήσας
Φέρτατ', ἀμοιβαίων ὄφρα τύχω χαείτων.
Α' γνώσιοντι δ' ἔμοι γε καλὸς Βενέδικτος ἔειπον
Τέτο Διωνύσιω πελύ σ' ἀγαζόμξω.
Α' λ' ἄγε δὴ Φρόφρων θελκτήεια τοιάδε πέμψον
Πολλάκις ἡμετέρη γ΄ ἦρα φέρων πραδίη.
Οὔτω δὴ μελέεσιν ἐσύςερον ἄλλοθον ἄλλω.
Τερψόμεθον λιγυροῖς νέν ἀπαμειδομίνω.

#### XXXII.

Τίτω Προσσέρω τω Μαρτινεγγίω Α' ζαμο ο Καπνίτης.

Ε΄ λαδικάς λαμωρόν κιθάρας ἐεικυδέω εδίχω,
Τάς ἢ κλυτάς βλοσυρόν θάμβω ἐων Χρεάς.
Οι ςόμα Καλλιόπα μεγάλως μελίκομπον ἔδωκον,
Ε΄ ρμάων πινυτόν ἢ χαείοντα νόον.
Ε΄ θόδης παρ ἐμείο τετάς μνης διμβω ωδτάς
Α΄ γλαλ πιεείδων δώρα ροδοπλοκάμων.
Οὔτοι τοίω ἐγων, οἶον Βουέδικτος ἔφασου,
Τέρ θαι ἀμοιβαίοις ὡς εσ' ἐμοῖς μέλεσιν.
Νημερτής μβὶ ἀνήρ ὅδὲ τοι πέλει, ἀλλά πολύσμιν
Είς ἐμὲ γη ξεκέως γιῶ ἀλάωσος ἔρως,

10 11 áyr

5

TO

.5

10

8

10

Παίτ' ἄχαεις, πανάμεσο έγων, παίπων πανέρημο, Ο οια διώαιτο τεῆ ἦρα φέρειν πραδίη.

Α'λλ' ἄγε τὺ ζυφερὸν μεσῶν θάλ⊕ αὐ διώασ', ἄμμιν Πέμπε χάειν Χαείπον πάμπαν ἄελπις ἐμῶν.

#### XXXIII.

Α'δάμφ το Φεμανο άνδρὶ λογιωτάτφ.

Α΄ ζεκέως νιῶ οἶδ΄ ὅτι μοι νημερτές ἔκπτου Ο΄ς σ΄ ἐπέων ἄναι τέκτον ἄκιςον ἔφη Τοῖς προτέροισιν ἴσον, τοὺς ἔξοχα φίλατο μέσα Θεασεσίης σοφίης ἴσορας, ἡδυεπάς.

Ούθεν 3 ποτ όπωπα μέλ η χαείες ερον άλλο, Οὔδε τι τερπγότερον τέπερ ἔπεμ μας έμοί.

Οὐδ' αὖ νιῷ ὀίω σέω φέρτερον ἄλλον ἔγωγε Ε"μμενα ευφώνων πιεείδων ωρόπολον. Τῷ μάλα δη χαίρω πηγιώ μελιηδέα μολπᾶν

1 φ μαλα δη χαιρω πηγω μελιηδεα μολπαν Αμβροσίων δίρων φως φιλόμολπ 💝 εων.

#### XXXIV.

Τίτω Προσσέρω τω Μαρτινεγγίω.

Κυδαλίμων Τίτε Βειξιέων λιγυρώπατε πύπνε. Ο'ς τις άγεις μέωδια Ελλάδ ές Ιπαλίδιο. Ο''λβιΘ, ός μοίρης θεοπειμπέω "Έλαχες, "ίσοι

Ε΄ ξοχα τιώ δε πόρου τιώ χαείεναι ἴπα:

Ο λβι, ός πλανά προτερήματα πόλλ άποαπών Μέσαις η μένη τέρπεαι είσες ή.

Σπούδε ωρόσω, μεγάλας δ' αρετάς λάβε ἄμφ ἄμα πάσας Τῆς θείας παύτη δραττόμεω σοφίης.

ΤΙωδ' όδον ως ποτε τοι μεγάλοι τέμνοντες ενεικαν Δόζαι εὐι ζωοίς ανδρες άειθαλέα,

Καὶ μογερέ & τῆδε βίε ποτὶ τέρμα μολόντες Α΄ εέρες ως φρεδοῖς λάμψαν κὰὶ φθιμβώνς •

Σαῖς το φιλῶν μι φόθαῖς μήμι αΐνεε, φαῖνε το μάλλον Ηντιέμαῖς έπων η ερεβλὸς αιεςι νόων.

#### $x \times x \times v$ .

Α'δάμφ το Φεμανο αίδει λογιωτάτο.

Α'πακτίς χαείεσια & άλιγύφων & άσιδά, Ταίπι μέγας πόρου Βεός,

| Εξότεσ' έχ χόλπων μάτηρ σέω πότνι ανήκου      |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Α'θς ές αγλαον φάΘ,                           |     |
| Θηκέσε θαυμαςον, η αοίδιμον ανθρώποισιν,      | 5   |
| Ο ιονποθ' άδιω φάμιον,                        |     |
| Τον ρα θεοίς αυδαν εναλίγκιον είπε χψέδαε     |     |
| Ωίδε μέλισμ' ιάον.                            |     |
| Καὶ μαὶ καὶ τέρ ται θνατβ φρεία πολλά δάειπε  |     |
| Αύτον λίαν θελητήσεα.                         | IC  |
| Α΄ δ΄ αγανοφροσιώς χθαμαλόφρονα μήτιν έχοισα, |     |
| Σων μειλίχω τινί ζόπω,                        |     |
| Α' Αναπον πον έχονπα τορός έρανε αίγλάτιπος   |     |
| Δόμες αθρει Αζυσέες,                          |     |
| Ιμερτόνσε τιδά, η έπηρατον οἶσιν όμιλάς,      | 15  |
| Α'δαμ' έταίρων φίλπατε.                       |     |
| Ούδεν 38 ποσον καπαθύμιον ημερίοισι,          |     |
| Ως ήθω αίδρος ήπιον.                          |     |
| Ούθ με έδ' άγαιοις θυμάρμενον άλλο θεοίσι     |     |
| Πλέον φυας τῶς εξιμίνες.                      | 20  |
| Ταύπε 🕽 παίπε σαφώς τιμαλφέα δώρα νοήσας      |     |
| Τον οίπον αμφέπειν τεον,                      |     |
| Θηδιμαί σε μάλιςα, καὶ αίδεομαι του κήτα      |     |
| Τοιβπον όντα, καὶ φιλώ,                       |     |
| Οἷα παρώ φιλέεσης ποδώηςα Πηλείωνα            | 2 5 |
| Μενοιτία φίλου τέχ                            |     |
| Ο" σια δέ μοι μελέεσι σοφοίς ύπεθήναο καλά,   | r = |
| Πειρήσομαι πάγ έκτελείν.                      |     |
| Ως δή η πάδε παίπα φίλα φρονέων αγορόθεις     |     |
| Δίαν ἐών πεπνυμβύΘ.                           | .30 |
|                                               |     |
| XXXVI.                                        |     |
|                                               |     |
| Τίτφ Προσσέρφ Βειξιεί Α''δαμο ο Φυμανός.      |     |
|                                               |     |
| Α'ρχιίας γλαφυρόν σοφίας παλιθηλέω αϊθω       |     |
| Ε΄ταιρ΄ αις ε Πρόσειρε,                       |     |
| Η τοι τωή το δέον μάχ έγ αν θρασυκαρδιω είνω, |     |
| Φυσων λίανθ' ιώνμεξα,                         |     |
| Είκον έμοις μελέεσι κουόφροσιν ίσα φέρεδαι    | 5   |
| Αν βρών χνικ εν πανσόφων                      |     |
| Πειθοίμαν, τὶ 28 αν γενώς πελαρυζα πορώνη     |     |
| Κρίκειν διώσετ' αὐπέξιον                      |     |
| Κέρω Πανδαρές Φρός νήδυμον αγλαόφωνον;        |     |
| Η" η τι κύκνοις όλολυγών                      | 10  |
| A daving avavalan                             | •   |

| Μολπάς γαυειόωσα πέει ωρός νέικο άροιπ           |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Πάμπάν γ'έξσα δύδροΦ;                            |     |
| Τῷ τιῦ ε μ' τωρογκ' αἰνῶν παχυπειθέα μ' έξεις    |     |
| Καλώς γ' έμαυτον είδοπ,                          |     |
| Α΄ 28 έμα ποιεί χθαμαλόφρονά με ψαφαρά φρίω      | X · |
| Φρονένθ' ά η δεί με φρονείν.                     |     |
| Υμμες δοί súdeose voor δεί πυκνόν έχοντες        |     |
| Σφόδρ ανδρες δύντες πύδιμοι,                     |     |
| Μεσάων ατε δή σκοπιας κεκρατηκότες ακρας,        |     |
| Μέγ αν φρονοίτε σιώ δίκα.                        | 2   |
| Ο" στα δέ τοι πορώαν Βυμός μ' έφέππε πιφαύσκειν, |     |
| Ούχ'ώς σέθαν σοφώτερ@,                           |     |
| Παρ σ' έφάμω, άλλ' ως πιχινώς ζοχάοντι & αύπι    |     |
| Φίλφ φίλα φρονών δρομεί,                         |     |
| Ε'κ θυμώ γήθων σδειώσιά σ' έργον έχοντα          | 2 9 |
| Teas quas mis s'agior,                           |     |
| Αὐδρ αρείβ τινθον πολυχανδία πανποδαπάων,        |     |
| Είπε τίς άλλ 🕒 σήμερον.                          |     |
| Ανόρα πόσον μώσαις πεφιλαμβύον, ανόρα χάριοι     |     |
| Πολλαίς βρύοντα πάντοθον.                        | 3 9 |
|                                                  |     |

#### XXXVII.

Τίτο Πρόσσερο Α'δάμφ Φεμανώ τώ φιλτάτω Α'νακρεόντουν.

Στόμα Πινδάρε το θείον, Ο'τι μέξον είν έπάςφ E'meral vogiv deigov Φάτο καιρον ανδεί Эνητώ. Ινα μή δοκῶ Β΄ λάβρΘο Θαμά κήλα ταῦτ' ἀφικίς Προπετής ανώνο έξα Keparle pirle avier, Μελέτω άθυρμα πέμπειν Από λοιπον άλλο θήσω, Τὸ μέξον φρεσί διώχων. Τὶ ο ταῦτ άμυσα πέμψω Hori ton mornion outoe A'mò rng ping rexeons Είὶ ταις κλυταίσι Μέσαις; Σάφα μαρτυρεί σ' αοιδον E place qui xparison Τάπερ είς εμάν ά εισας

Tom. II.

4

Eri-

IG

Στόματι χάειν μελιλίώ Υπέρ αξίαν μ' έπαινών Μελίχυμπου όσσαν ίκλς, Α'τε τίς κύκν Καΰςρε Παρά ταις ροαίς λιγαίνων Zepupe Mepois acinos. Τόγε γεν έμοι λέλαπαι Ε'σιδείν τεον αρόσωπον Ερατόν σοφοίς άπασιν. Τόμοι άφθιτω πηάχοι Deos . of homan & aires . Σέω δ' είς πλάκας δαλάστης Ινα μη φέρειν με φαίης Δομβιαι καλλιο ανωγλιο Ανέμων Ισαίς αέλλαις, Επί ταις παφαίς Ιησε Υπάτε παξός γόνοιο Τὸ μελύδειον πόνησα, Ο', τι σοί ζέμων ιάλλω Δεδιώς σοφοίο φωτός Baranov maxis aneign, Διώασιν δέχων αρείω Ε'τι κάλλιον τι δώσω.

In Divi Zenonis Sermones, Veronæ 1586. Augustini Valerii S. R. E. Cardinalis & ejustem Civitatis Episcopi jussu editos.

#### XXXVIII

MAGNE patrum pater, & princeps, ac summe sacerdos,
Cui cælos aperire datum, cui claudere soli,
Custodis nostri veteris, clarique magistri
Intrepidi Zenonis, heri cælestis amici,
Cujus ad auditum nomen tantummodo scimus
Insessis de corporibus persæpe superbi
Tartarei ducis insolita formidine pressas
Fulminis in morem sese ejecisse catervas;
Quæ seposta diu, ac penitus jacuere sepulta,
Æmulus ad te ejus successor Opuscula mittit
Admonitu prolata tuo novus, accipe; & illa
(Impediant nisi tot quæ & tanta negotia tractas)
Ne pigeat mente, & vultu spectata sereno,

Ac

5

10

25

30

35

Ac lingua celebrata, manu versare parumper.

Nam sic siet, uti, quæ multos ante latebant,

Laudatorem & amatorem te tacta, repente

Per gentes late incipiant clarescere, & ultro

Tanti ac tam celsi capitis subnixa favore,

Dulcis uti grato mellis condita sapore,

Docta virûm, vulgique rudis se ferre per ora.

ZENONEM velut, in terris quum viveret, ipsum

Sceptrigeri Reges pariter, populique solebant

Et plausu & faustis in cælum attollere dictis,

Admirabiliter divina voce tonantem

Sensa, sub hisquæ muta latent spirantia signis.

#### MARCUS ANTONIUS FLAMINIUS

#### AD ADAMUM FUMANUM.

QUUM, FUMANE, tuus meusque nuper Scripsisset mihi Turrianus, omnes De tua medicos salute parvam Fam spens hibere, dolor meam occupavit Sic mentem, ut fugeret quies ocellis, Nec flendi modus ullus esset. Ergo Tam bonum mihi mors aserba amicum Prima surripiet juventa? amicum Quo nec candidior fuit, nec alter Erit: cui dederat loqui rotundo Ore pulcher Apollo, sive Gracos Versus conderet ille, seu Latinos. Hac, & qua dolor improbus querenti Suggerebat, amice, sum locutus, Vix parcens Superis. Sed ecce lata Venit litera nunc, tue salutis Felix nuntia, qua meum revixit Cor, ut flosculus igne semiustus Solis, quem reficit benigna Luna Rore frigidulo: nec ulla mater Natum depositum videns deorum Dono restitui, magis triumphat Gaudio. Bone Juppiter, benigno Quem tu numine janua rapacis Nunc Orci eripuisti, eumdem codem Serva numine plurimos in annos.

#### IDEM ADEUMDEM;

De obitu Violantillæ, Uxoris Romuli Amasæi.

INVITUS tibi dico, ADAME; nostri
ROMULI periit pudica Conjux,
Tam pudica, domusque tam regenda
Sciens, tam sobolis ferax venusta,
Quam facundus, & artium est bonarum
Doetus, qui fuit illius Maritus.
Hoc ducente bonus Poeta factus,
Oratorque bonus, bonum Magistrum
Consoleris oportet & soluto,
Et juncto pede; sic levabis agram
Mentem illius, & Eloquentis ipse
Et Pii simul assequere nomen.

#### M. DIONIGI ATANAGI A

#### M. ADAMO FUMANO.

a carte 248. del Libro II. delle Rime di diversi Poeti Toscani raccolte dallo stesso Atanagi.

Poiche' sì bel desio nel petto interno
M'arde di sollevar dal cieco obblio,
E di sottrar con amoroso, e pio
Studio al silenzio della notte eterno
Lui ch'al consiglio nacque, ed al governo
De' sommi Regi; e'n questo secol rio
D'alto dir, e saper su quasi un Dio,
Libero sì, ch'altro a lui par non scerno:
Lui ch'amò sì di Pier la dignitate;
Benchè gridar non valse; e la smarrita
Di Francia, e più d'Italia libertate;
Cheggio, dotto Fuman, la vostra aita.
Voi coi suo' vanni al ciel l'ali mi alzate,



Ch'a CANOSSA è CANOSSA uopo a dar vita.

#### RISPOSTA DI MONS. ADAMO FUMANO.

Poich E' voglia gentil move l'interno Vostro desir' a trar del cieco obblio Chi di Francia, e d'Italia col cor pio Sospirò il danno, che previde eterno;

Sospirò il danno, che previde eterno; Ecco, Signor, la nave, ecco il governo,

In cui da voi guidato, il fiume rio Solcherà omai di Lete, e quasi un Dio Tra' famosi vivrà, se'l ver pur scerno.

Ma chi può maggior luce, e dignitate Altrui donar, di voi, che la smarrita Strada alla Fama avete in libertate?

Pur poi ch'a ciò volete anco l'aita Di Lui; or con quest'ale al ciel l'alzate, S'a CANOSSA è CANOSSA uopo a dar vita.

#### L'ATANAGINELLA TAVOLA.

AVEVA l'Atanagio con un suo Sonetto richiesto Monsig. ADAMO FUMANO, uomo di dottrina, e di bontà rara, e dignissimo Canonico della nobilissima città di Verona, che gli procurasse dagl' Illustri Signori Conti di Canossa Lettere di Monsignor lo Vescovo di Bajusa lor Zio, personaggio che su d'alto senno, e valore, per istamparle a gloria del nome suo. Al quale Mons. Adamo, avendogliene ottenuto un buon numero, e mandandogliele, rispose col presente Sonetto per le medesime rime, e parole.

#### LORENZO MASSOLO

#### A M. ADAMO FUMANO.

Dalle Rime di lui impresse in Firenze del 1564. in 8.

ANIMA che, vestita del mortale, Immortale ti vivi tra'mortali; Perchè ti rendi agl'immortali uguale, Stendendo infino al Ciel di virtù l'ali:

Tu, che ogn'or vedi il mortal viver frale, Dacci a fuggire i gravi mortai mali; C'omai dell'immortal nulla ci cale, Perchè siam fatti quai vili animali.

Tu ci dona, che'l ben possiamo fare Che l'uom contento rende e vivo, e morto; Che chi opra bene, è sempre in fido porto.

Tu ci dona, che a quel possiamo andare Dritti, e spediti al fin senza finire; Che non finisce mai, chi a quel suol gire.

## 150 ADAMI FUMANI CARMINA.

#### RISPOSTA DEL FUMANO.

Mal può, Signor, chi con spoglia mortale
Del vecchio Adamo vive tra' mortali,
Farsi all'eterne Intelligenze uguale;
Che Icaro cadde, nè gli giovar l'ali.
Però, bramando del nojoso, e frale
Viver nostro suggir le pene e i mali,
Gite al Celeste ADAM, cui tanto cale
Di noi, vil, bassi, impersetti animali.
Egli ci chiama; ed acciò possiam fare
Quel tanto a che ci esorta, è per noi morto,
E di salute ci ha mostrato il porto.
A lui dunque chiedete, che d'andare
Vi doni per la strada, anzi il finire
Vostro, qual tien chiunque a lui suol gire.

Hanc quoque caussam suisse crediderim, quare Fumanus pauca admodum ingenii sui monumenta recentiori hac Italica lingua conscripta posteritati reliquerit. Assentiebatur videlicet homini amicissimo Comiti Ludovico Nogarola, civi suo in primis dosto, cujus exstat sententia in calce Epistola Latina Super Viris illustribus genere Italis qui Græce scripserunt; qua Fumano missa est ab Austore, ac typis edita Venetiis apud Joannem Gryphium anno C. 1559, in quarta solii parte; adjunsta vero Ocello Lucano πεεί της τὰ παντός φύσεως Latine reddito ab eodem Nogarola. Sententia hujusmodi est:

Hos tibi clarissmos Vitos, Aname, quorum monumentis in magno honore jam habita est, & nunc habetur Italia, hac mea ad te epistola enumerare volui, ut siquando Germanis, Hispanis, Gallis legere hæc nostra contigerit, ii (tametsi nostris temporibus magnos in literis fecisse progressus, sibi ipsis visi suut) sese tamen jastare & gloriari paullum desinant, & nos Italos præ se nosint contemnere. Tot enim, & tam multos eruditos viros omnibus seculis tulit, ac nunc etiam sert continenter Italia, ut Europa uni-

versa ad omnem animi excellentiam Italiæ ope & auxilio egere videatur.

Quapropter non possum complutes nostræ ætatis præstantissimos homines eosdemque Italos non incusare, qui cum Græcam, & Latinam habeamus linguam, quæ quidem nostræ; propriæquæ sunt, iis tamen possabitis, in Etrusco sermone totam ætatem inutiliter conterunt: nec illis venit in mentem, hunc ipsum fuisse tunc exortum cum in Italiam infusa peregrinitas, Latini sermonis dignitatem, & decorem corrupit, depravavitque. in qua quidem verborum colluvie tres excelluere nostrates viri, Danthes, Petrarcha, & Boccatius; non meo tamen judicio, tam absoluti atque persesti, ut non aliquid eis vitio verti possit. Nam a Danthe postulari verba magis splendida, & ornata: in Petrarcha res, & sententias verbis subjestas requiri: majorem in Boccatio desiderari prudentiam, satis apparet. Sed non est nostros hic reprehendendi locus.

Restat igitur, mi Adame, ut quando nostra Italia merito utriusque linguæ parens atque altrix dici potest, in eis & loquendo, & scribendo continenter versemur. Etruscum vero sermonem esfugiamus tamquam scopulum, atque ex doctorum hominum conventibus explodamus, nec eo nobis ullo modo uti liceat, nisi cum agere cum imperitorum vulgo necesse suerit. Quod sane si facere neglexerimus, vereor equidem ne nostra Italia, quæ nunc in augenda & honestanda Thusca lingua magis quam par sit, occupata est, fæda, &

NI-

tatoleranda barbarie omnes Europæ nationes tandem sit superatura. Vale.

## NICOLAI A R C H I I c o m i T i s N U M E R I,

Nunc primum selecti, & in tres Libros tributi.

## 

(2 - 1 - 1) - 2(2 h) 1 1 .

#### EPISTOLA

Primæ horum Numerorum Editioni præmissa.

#### JOHANNES FRUTICENUS

Illustri & Ornatissimo

#### SCIPIONI COMITI ARCHI S. P. D.

Us aliquot dies apud NICOLAUM ARCHIUM Co-MITEM, virum clarissimum, patrem tuum, in Caprianensi secessiu animi caussa; ubi cum laboraret pedibus, lecta fuerunt nonnulla ejus numerosa Carmina, & in primis in laudem Illustriss. Heroum Gon-

sagidum. Quod ne pari fato & labores auctoris, & omnium memoria quos literis commendavit, aut injuria temporum, aut malorum invidia interciderent, ea collegi, inscio domino, &, si furtum ingenue licet fateri nobile, furtim sublegi; ut mea diligentia typis excuderentur; tum quod doctissimis viris egregie arridebant, tum quod excitabat me ardentius exemplum præteriti facti, dum unus, & item alter liber ejuschem in conspiratione illa Archensi (prob luctuosam recordationem, atque incomparabilem jacturam!) sublati fuere, ut scis, anno abbine quarto ab invidis immortalitatis suæ. Hæc igitur volui te admonuisse, ut si hanc ope-ram ab optimo animo profeEtam ipse utcumque ægre ferret, ut qui ab hisce auris popularibus abhorret, tuis persuasionibus honestissimis illius animi motum componas. Dum per Romanorum Regem patronum tuum Italiam aliquando invisere licebit, bac ratione, & fiducia sub tuo elypeo, & tutela audentius prodibunt in publicum. Vale, literarum, & militiæ splendor. Ex Noricis. XVII. Kl. Jun. M. D. XLVI.

Epistolæ & Carmina in calce ejusdem Editionis exstantia.

#### ALBINUS STEPHANO LAUREO

AMARSFORDIENSI MEDICO S.

HABEO Sane tibi permagnam gratiam, carissime Stephane, quod Illustris NICOLAI COMITIS ARCHII Numerorum quantulam cumque fecisti copiam. Sed multo amplius certe tibi deberem, si eorum Tom. II.

describendi fecisses mihi potestatem. Est autem peragre (ne mentiar) quod libellum tam cito repetis. Verum quando, ut significas, abeundum tibi subito est, nec sine eo ad Comitem audes redire, morem tibi gerendum existimavi. Reddo igitur, sed ea lege, ut primo quoque tempore ipsius exemplum, additis etiam aliis omnibus ejusdem scriptis, que penes te esse, consirmasti, omnino mihi remittas. Nil prorsus sieri potest hoc libello vel cultius, vel festivius, vel (mihi certe) jucundius. Ex quo, quasi ex unguibus leonem, de ceteris facio conjecturam. Quam ob rem facere plane mihi videtur injuriam vir ille, alioqui liberalitatis eximia, qui tam carum omnibus doctis futurum opus adhuc premat, adhuc invideat . tuque adeo ipse, qui, vel ingrato eo, cum possis, non edas. Quod si tibi obstat, quam pratendis, religio, sidesque promissi; ego te quidem, si me adieris, inexpiatum non dimittam. Tu tamen ( in hoc cum ceteris esto quicumque volueris) mihi certe nisi librum qualem peto, restitueris, exsecrationem nostram, ac diras non effuzies; quod tibi quanti faciendum sit, pensa, & vale: ac carmen nostrum de Illustris Livia sua nuptiis, quod cum hac epistola tibi reddetur, Illustri Comiti, multo licet vilius hostimentum, quam pro έκατομβοίω civeáβοιον, tamen perferto, meque amplissimo illi, ac dostissimo viro, itemque clarissimo, atque humanissimo Comiti Fortunato Martinengo, ejus genero, quem apud vos esse in Caprianensi, audio, quam diligentissime commenda. Vale. Mantue Kl. Julii. M. D. XXXXVI.

## E J U S D E M A L B I N I DE LIVIA ARCHIA MARTIGENA.

Archia Martigenæ dum Livia Fortunato Felici virgo jungitur auspicio;

Excellens virgo cunctis mortalibus una,

Unaque cælesti candidior Venere; Gratantes choreis celebrant convivia festis

Cælicolæ: ridet Brixia, ridet ager.

Carpitur invidia Vulcanus, & ardet amore;

Et multo mavult hanc sibi, quam Cypridem. Dumque modo optatis potiatur amoribus, ultro

Mutua jam Martis retia ferre cupit.

Sed frustra exoptat; nam nostra in virgine certo Fœdere conjuncta est forma pudicitiæ.

Tunc misere, Heu Mavors, inquit, vel Martia proles Quicquid habet pulchri terra, polusve, rapit.

ஓ ஆ ஓ ஆ ஓ

#### STEPHANUS LAUREUS AMASFORDIENSIS L E C T O R I S.

M ENDA inter excudendum operarum incuria commissa, lector candide, ita lege ut sequenti pagina reposuimus: ac save NICOLAI Illustris Comitis ARCHII Poematibus, quæ tibi Fruticenus, vir litteratissimus, non invitus impertit. Quod si feceris, (ut speramus) tum lubenter & quædam alia ab eodem auctore composita, tibi non omnino ingrata futura, brevi in lucem edemus. In quibus sunt in primis Hymni jam Latini, & in suos numeros redacti quibus Ecclesia multos annos incompositis, ac stylo fere barbaro scriptis utitur. Sunt præterea tres libelli de Judicio, in quibus auctor se ipsum vincit : docet enim multa neque a veteribus, neque a recentioribus, quos hactenus viderim, tradita. Exstat etiam celebris ille Conflictus Ticinensis Heroice descriptus. Item de Laudibus Olivæ elegans sane Poema, & quod a doctis legi possit. Et Paradoxa de contemnenda Fama. In summa funt penes nos plurima hujusce Comitis & carmine, & soluta oratione conscripta. quæ, si dii vitam ac otium concesserint, non diutius supprimere statuimus. Vale.

Mantuæ Kl. Novem. M. D. XXXXVI.

E a voi Armata non mostrar pur l' Arco.

Notinsi i vocaboli di Ferretta, Freccia, d'Arco, Carcasso, Uomo Armato, Armata. Il buon favoleggiatore su costui! ma sorse la cosa su qual ei la narra. Il su P. Pier Cat. Zeno.

In un Codice MS. in foglio efistente fra l'insigne Raccolta di MSS. di S. E. il Signor Jacopo Soranzo in Venezia, così intitolato: Nuova Opinione del Doni circa all'Imprese Amorose, e Militari; Parte I. Impr. XVI. parlando l'Autore di quell'Imprese nelle quali il corpo è trovato da uno, e da un altro il motto, così dice:

FERRETTA fu una bella giovane, che per saettare gli occhi degli uomini con i suoi occhi, che insino al cuore passavano, non ebbe pari in vaghezza; ed era per soprannome chiamata La Freccia; nota a tutta Vinegia: e per lei surono assai Distichi, e Sonetti satti. M. Giovanni & Arco, il qual saceva lite, alloggiò in casa Pier Carcassi, che padre era di costei; e se ne innamorò: ma non ne riportò altro che sguardi. Onde egli levò un' Impresa; Tutte l'insegne di Cupido, (cioè arco con freccia; carcasso con freccie) ma non possette sare il motto; che si morì. Passati alcuni anni il Signor Niccolò d'Arco, uomo litterato, trovando questa Impresa, e vedendo Ferretta maritata al merciajo dell' Uomo Armazo; e non più Ferretta era chiamata, ma d'Armata il nome guadagnato s'era, vi aggiunse per motto un verso del Petrarca; poichè Amore lei non aveva serita, come il suo parente:

Ex erudito Libro qui hujuscemodi inscriptionem exhibet: Saggio della Biblioteca Tirolese, o sia Notizie Istoriche degli Scrittori della Provincia del Tirolo, di Giacopo Tartarotti Roveretano. In Rovereto, presso Pierantonio Berno 1733. in 8º

#### NICCOLO' CONTE D' ARCO.

Molti era ignoto il nome di questo illustre insigne Letterato, se il bel genio dell' eruditissimo Signor Giannantonio Volpi, e nuovamente il celebre, e dottissimo Signor Marchese Massei non lo facevano risorgere a nuova vita: quegli col far ristampare in Padova l'anno 1718. alcuni suoi versi insieme col Fracastoro; e questi col farne onorata menzione nel Tomo secondo della sua eruditissima Opera della Verona Illustrata. Eglino non pertanto mi permetteranno, ch'io lo riponga fotto la sua vera Patria del Tirolo, non essendo il Conte Niccolò Veronese: ( avvegnachè in alcune Raccolte tra' Veronesi sia posto) ma bensì di Arco, ove la sua nobilissima Famiglia sin dal Secolo XII. signoreggia. Suoi Genitori surono il Conte Odorico, che su Consiglier' intimo di Massimigliano I. e Cecilia Figlia (a) del Marchese Federigo Gonzaga di Mantova. Si diede fin dagli anni giovanili a coltivare gli studj; cosicchè si fece col tempo conoscere, e ammirare non tanto per Cavaliere di spirito, quanto per valente Letterato. Oltre l'essere stato Poeta leggiadrissimo, uni alle Lettere Umane la Filosofia, e la Teologia. Fu amico de più celebri Letterati de' suoi tempi, e sopra tutti del Fracastoro, del Cotta, e di Marco Antonio (b) Flaminio, a'quali indirizzò molte delle sue Poe-

(b) Offervisi qui di passaggio, che M. A. Maggioraggio pretende, che il vero nome del Flaminio fosse Antonio Maria, e che poi, secondo il costume di que'tempi, l'abbia cangiato in Marco Antonio se che egli non fosse della nobile Famiglia de' Signori Flamini d'Imola,

<sup>(</sup>a) Alcuni dicono essere stata la Madre del Conte Niccolò Susanna Figlia del Conte Antonio di Collalto, che su Moglie in secondo matrimonio del Conte Odorico: ma Volsango Lazio, che viveva a' que' tempi, e a cui surono somministrate le notizie da Scipione Figlio dell' istesso Conte Niccolò, nell'ottavo Libro della sua Chorographia, stampata nel Libro intitolato: Biga Librorum rariorum, quorum I. Chorographia Austria W. Lazii: 11. Historia Gothica Enea Sylvii, hucusque inedita, &c. Lipsia 1730. in sog. e nel Libro settimo De Gentium aliquot Migrationibus, dice che su di casa Gonzaga; onde ho stimato bene il seguir lui piuttosto, che altri.

Poesse. Di questo ultimo v'ha una lettera scrittagli da Verona li 15. Giugno 1542. (c) nella Raccolta intitolata: Nuovo Libro di Lettere dei più rari Autori della Lingua Volgare Italiana ec. In Vinegia per Paolo Gherardo 1545. in 8. nella quale gli scrive queste

parole:

A me saria ben carissimo, che V. S. si degnasse di avvisarmi circa li suoi studii; li quali tengo certo che siano venuti a grandissima perfezione; dalla quale non erano molto lontani già tanti anni fa . Sopra tutto mi saria caro che V. S. mi mandasse delle sue composizioni così in verso, come in prosa. Da Volfango Lazio su chiamato: (d) Elegantissimus sua tempestatis Poeta, ac Philosophus non ignobilis: il Pincio nella Dedica delle sue Vite de' Vescovi di Trento lo annoverò tra gli uomini più dotti, e più celebri de' suoi tempi; e 'l Principe de' Critici Giulio Cesare Scaligero non isdegnò d' impiegare la sua Musa in fargli un Epigramma in lode. Il che fece anche Gian-Matteo Toscano, chiamandolo haud eruditione minus, quam sanguine nobilis. Fu sua Consorte Giulia Gonzaga della linea de' Signori di Nuvolara, da cui ebbe sci figliuoli, i quali tutti, come disse il Lazio, (e) Et belli studiis, & in pace servitiis Carolo Quinto, & Ferdinando Casaribus operam cum singulari side prastant. Tra questi vi su Scipione, che dallo stesso Lazio su chiamato: Paterna eruditionis, ac omnis generis virtutum amulator non indecorus. V' ha il Ritratto a fresco del Conte Niccolò nel Palazzo che fu di sua ragione in Arco. Morì esso l' anno 1546. come si ha nell' Arbore Genealogico di sua Famiglia, che conserva il soprammentovato Signor Conte Francesco Eugenio d'Arco, degnissimo Pronipote, e imitatore delle virtù del Conte Niccolò; il quale cortesemente parte delle suddette notizie m'ha som-

ma d'altra stirpe; così dicendo nell'Orazione decima a pag. 245. dell' Edizion di Colonia 1614. in 8. M. Antonius Flaminius, qui sua elegantia, dicendique venustate, doctorum omnium in se ora convertit, cum puer esset, & Bononia sub patre suo ludi magistro literis operam daret, (quemadmodum a multis side dignissimis accepimus, & prasertim ab hoc nostro cive Francisco Minutio Calvo, qui maximam cum Flaminio samiliaritatem habet, jam inde a pueritia exptam) Antonius Maria dicebatur. Hic postea cum in liceris plurimum prosecisset, & Bononia Romam transmigrasset, se Marcum Antonium appellavit, & c. Nam ejus pater Joannes Antonius, cum esset Imola natus obscuro loco, se in Flaminiorum gentem inseruit, & Antonius Flaminius dici voluit.

(c) E' anche nel secondo Libro della scelta di Lettere di diversi di Bernardino Pino in Venezia 1574. ma senza il nome del Flaminio; anzi nell'Indice inavvertentemente è posta sotto il nome d'Isabella

Storza.

(e) De Migrationibus lib. 7.

<sup>(</sup>d) De Gentium aliquot Migrationibus lib. 7.

ministrato. Suoi Componimenti in versi Latini si veggono nelle Raccolte dell' Ubaldini, del Taglieti, e del Grutero. Ma prima surono pubblicate le sue Poesse in Mantova l'anno 1546. in 4. col titolo Nicolai Archii (f) Comitis Numeri, che il Lazio chiama Numeri cultissimi. E' Libro ratissimo, il quale era per far ristampare il dottissimo P. Pier-Caterin Zeno (g) di gloriosa memoria, Fratello del celebre eruditissimo Signor' Apostolo, se la morte, che, non ha molto, ce lo rapì, non gli avesse frastornato insieme con questa molte altre utilissime imprese. Il suddetto Signor Marchese Maffei dice, che in un M. S. della Libreria Saibante di Verona segnato col numero 361. si trovano, oltre quelle stampate, molte altre sue Composizioni poetiche, e la più parte amorose. Nel fine di questo Codice, come attesta l'istesso Signor Marchese Massei, e nel Libro stampato in Mantova, si nominano le seguenti Opere del Conte Niccolò, le quali, se non si fossero con mille altre belle Scritture perdute, ben mostrerebbero chiaro, di qual dottrina fosse fornito; cioè in Vers:

Conflictus Ticinensis. De Laudibus Oliva.

Obsidio Vienna.

Inni Ecclesiastici corretti.

E in Prosa:

De Judicio libri tres. De Unitate Ecclesia liber.

Paradoxa de contemnenda Fama, ovvero Dialogo De inani nomine Fama.

Orationes, Epistola.

Una sua Lettera scritta da Arco l'ultimo di Maggio 1543. ai Provveditori di Rovereto, è in questo Archivio, nel Registro delle Lettere sotto l'anno 1529. n. 12.

(f) S'è chiamato anche Nicolaus Archius; ma il vero farebbe Archi

(g) Questi per tale effetto lo mandò ai Volpi, i quali, trattene alcune Composizioni e versi, che per degnissimi rispetti non è bene che si riproducano, ora con qualche ordine, alle loro proprie spese il donano al pubblico. Gaer. Volpi.



Ex præclaro Opere Italica lingua exarato, & inscripto: Verona Illustrata; auctore Celeberrimo Viro March.

Scipione Maffeo; P.2. pag. 398. edit.in 8.

Nella Raccolta di Latini Poeti fatta da Paolo Ubaldini, Milano 1563, e in altre, è stato computato tra' Veroncsi Niccolo' Conted' Arco, forse per avere avuto casa e beni nel Veronese, e per li continui parentadi di quell'illustre famiglia in Verona, essendo Arco per altro suor de' nostri confini, benchè poco distante. Di questo leggiadro Poeta poca o niuna notizia si ha sinora, per la rarità del Libro in cui molti suoi componimenti di vario genere suron raccolti. Editori ne surono Giovanni Fruticeno, e Stesano Laureo a Mantova nel 1546. in quarto, con titolo di Nicolai Archii Comitis Numeri. Ma nella Libreria Saibante Manuscritto anche abbiamo segnato del numero 361; in cui, oltre a molte delle stampate, non poche altre Poesie si veggono specialmente amorose. Ve n'ha dirette al Fracastoro, e a Giulio, e a Giovambatista dalla Torre. In bizzarra Elegia di sentimento Epicureo per la morte del Cotta son questi versi:

Nel fin del Codice, e parimente nella lettera ch' è in fin della stampa, altre Opere si nominano di quest' Autore. In Versi: gl' Inni Ecclesiastici corretti. Consictus Ticinensis. De Laudibus Oliva. Obsidio Vienna. In Prosa: De Judicio libri tres. De Unitate Ecclesia liber. Paradoxa de contemnenda Fama, ovvero Dialogo de ivani nomine Fama. Orazioni, ed Epistole.

# DE NICOLAO ARCHI COMITE. JULII CÆSARIS SCALIGERI.

In Heroibus, Carminum pag. 296.

ILLE decus Latii, patriæ mellitus alumnus, Cujus bonorata est Roma superba chely:

Calliopæ in gremio numerosa voce relicta,

Quaque novos superat, quaque lacessit avos:

Dum Turrii laudes effusis ambit habenis, Est factus Genio grandior ipse suo.

Crescere qui potuit tantus? res mira. putetur, Quem caneret, sactus plenior esse Deo.

## JOANNIS MATTHÆI TOSCANI.

Ex Pepli Italiæ Lib. III. pag. 89.

ITALIS ora tuis, Benace, feracius undis Nil habet, in geminum qua patet illa fretum.

Utque oleas fileam, vineta, & citria ripis Imposita, & placido quod natat amne pecus:

Oppida quot, liquida quæ aspergine lambis aquarum, Omnigena excultos arte tulere viros!

Quos inter Dominus præcelsi internitet Archi, Exseris ipse caput, quo modulante, vadis.

Cujus longa dies abolebit Carmina quum tu Flammivomo amissas sidere flebis aquas.

NICOLAUS ARCHIUS COMES venustissimis versibus amatorie lusit, haud eruditione minus, quam sanguine nobilis.





# NICOLAI ARCHII COMITIS NUMERORUM

L I B E R I.

### AD SANGUINEM SERVATORIS

MANTUE REPOSITUM.

O D E.



Anguis humanæ pretium falutis, Quo nihil majus tenet Orbis, aut Sol Conspicit, salve, monumentum & almi Pignus amoris.

Tu notam insignem veterum parentum 5 Abluis, clausum reserans Olympum: Tu, triumphata nece, victor altum

Ducis honorem.

Salve: & hinc pestem, & genus omne morbi Ejice: ac Manto tibi dedicatam 10

X

Sospita, infundens requiemque pacemque: & Prodiga per te

Largius fœcunda alimenta tellus Suggerat, vites Bromio redundent, Expleant quamvis avidi coloni Horrea messes.

15

Da

Da pias mentes, animumque rectum:

| Amove quicquid mala moliuntur        |     |
|--------------------------------------|-----|
| Sidera: & Martis tua vis furentis    |     |
| Temperet astrum.                     | 2.0 |
| Amove quicquid placidæ quietis       |     |
| Otium turbare potest honestum.       |     |
| Da ( quod optamus ) fugere exsecrati |     |
| Regna tyranni:                       |     |
| Qui tuo dudum auspicio redemtas,     | 25  |
| Dentibus frendens, pecudes inermes   | •   |
| Ambulat circum, & furit ore hiulco   |     |
| More luporum.                        |     |
| I I.                                 |     |
|                                      |     |
| AD DIVAM VIRGINEM.                   |     |
|                                      |     |

5

10

15

25

Sa-

### ANDIDA Virgo, Ut rosa vernans: Lucida cæli Porta sereni: Sidus amicum errantis opaca Per freta nocte; Defer ad aures, Diva, Tonantis Hæc pia vota, Corde profecta. Ipse petita Matris amatæ Audiet æqua Aure benignus. Fac, Dea, justam Mitiget iram, Promtaque ponat Fulmina clemens. Inserat illam Quam dedit olim ( Dum petit astra ) Pectore pacem: Quam neque turbant Prœlia mundi, Nec ferus hostis Insidiator Eripit audax.

# COMITIS NUMERI. 163

| Sacra libido,       |    |
|---------------------|----|
| Et sitis auri       | 30 |
| Exfulet a me.       | ,  |
| Sit mihi candor     |    |
| Mentis; & omnis     |    |
| Invidia absit.      |    |
| Et Venus in me      | 35 |
| Frigeat ardens.     | ,  |
| Nec meus error      |    |
| ( Plurimus error! ) |    |
| Illius umquam       |    |
| Provocet fram.      | 40 |

### III.

### AD DIVAM VIRGINEM LAURETI

### TRO SALUTE JULIA UXORIS.

### O D E.

| TIRGO Laureti Dea, quæ benigno         |      |
|----------------------------------------|------|
| Ore mortales pia prospicis res,        |      |
| Certa languentum medicina, & orbis     |      |
| Sidus amicum:                          |      |
| Non vides, quanto coquat igne febris,  | 5    |
| Quanta vis morbi populetur artus       | -    |
| Juliæ uxoris mala fub Decembris        |      |
| Tempora aquosi?                        |      |
| Illa te votis vocat, ut salutem        |      |
| Pristinam reddas: prece te puellæ      | 10   |
| Nocte, quam longa, & redeunte terris   |      |
| Sole fatigant.                         |      |
| Vera si fama est, liquidum per æquor   |      |
| Olim (inauditum!) volitâsse templum,   |      |
| Nereo mirante stupentibusque           | 15   |
| Tethyos undis.                         |      |
| Moxque firmatum, duce te, sacellum     |      |
| Litore externo, calet ara multo        |      |
| Igne ubi æternum, innumerisque pendent |      |
| _ Vota tabellis.                       | 20   |
| Juliæ ætatem miserere acerbam,         |      |
| Neve divelli patiare caro a            |      |
| Conjuge, aut dulci viduari amatæ       |      |
| Lumine vitæ.                           |      |
| X 2                                    | Nam- |

Namque me prole innumera beatum 25 Reddidit, me unum colit, unicum ardet Perdite, & casti inviolata servat Fædera lecti. Hac lares nostri sine fluctuarent; Navis amisso veluti magistro 30 Huc & huc ventis agitata fertur Æquore præceps. Subtrahe hanc Fati manibus severi, Per tui obtestor fera fata Nati, Omne qui humanum scelus expiavit 35 Sanguine fuso. Casta te tangant sacra liberorum, Et preces mixtæ lacrimis mariti. Ah domum & prolem numerosam in uno Corpore ferves. 40 Tunc tibi Sarcæ prope flexuosi Fluminis ripam statuam sacellum, Virgines discent ubi luce prima Dicere laudes.

### IV.

### AD TRES MAGOS REGES PRECES.

PORTUNATI olim Reges, præsentia nobis Numina, defunctos quos magna Colonia vita, Externo pelago advectos atque orbe remoto Æthiopum, tenet, & templis veneratur & aris, Et votis vocat, & meritos inducit honores. 5 Salvete, Heroes, ducti felicibus astris, Delecti Heroes, ad munera tanta vocati, Queis licuit Regem venerari hominemque Deumque Nascentem, positum stabulis & paupere tecto. Munera vos auri & thesauris tura reclusis, IO Et myrrhæ lacrimas proni fudistis olentes, Ditem Arabum messem, & patriæ felicis honores, Præcedente astro, nec non ducentibus & diis. Moxque ubi vos monuere trucis fugere ora tyranni Somnia, digressi patrias remeâstis ad oras. 15 Dum Rheni ignotas urbes, Rhenumque bicornem Cogor & errando diversas quærere gentes, Injustis odiis impulsus & arte malorum, Frigora per solesque breves hiememque nivosam (Lon-

# COMITIS NUMERI. 165

(Longum iter!) ut potiar præsenti Cæsaris aure; 20 Vos præstate vias faciles, facilesque recursus, Optatam ut patriam sospes natosque revisam Post longum errorem atque incommoda tanta viarum. Sic vobis semper referat bene olentia serta, Incendatque novos antiqua Colonia odores. 25

### AD MANUM, LACRIMAS, ET CAPILLOS DIVÆ MARIÆ MAGDALENÆ.

VIVACIBUS explicanda chartis Divæ dextera Magdali patronæ, Quæ sacrum Domini liquore nardi Unxisti caput integello amore, Atque incredibili fide excitata: 5 Ebriis patris ignibus superni Ubertim lacrimæ profusæ ocellis, Imo pectore, ab intimoque corde, Quæ in morem tepidæ fluentis undæ Largo rore pedes Heri abluistis, 10 Atque una facilis notam juventæ: O cultæ, aureolæ, comæque odoræ, Initar linteoli, comæ beatæ, Quæ têrstis sacra crura queis deorum Rex cælum premit, inferosque calcat; 15 Tam pii officii, Deoque grati Aternum monumenta erunt in ævum. Cui dextræ, lacrimis, quibus capillis Aut tantum licet, aut licebit umquam?

VI.

### AD DIVUM ANTONIUM

### DE PADUA HYMNUS.

SPLENDOR, ANTONI, Paduæ, atque Hiberi Nominis, quantum tibi debeo uni! Qui pias voces gemitusque puro Corde profectos Ad Deum defers; miserumque tantis Fluctibus, me tot miserum procellis

Sub-

Sublevas : qui me mihi restitutum, Et bona partim Reddis. Hæc olim (horribile!insuetum!) Surpuit fracta malus hostis arca, 10 Nititur dum me patria atque avito expellere regno Fraudibus fictis. Ego te perenni Laude, te castis celebrabo votis, Et tuas iupplex venerabor aras; 15 Templaque vilam Quæ tibi urbs olim Patavî locavit; Sis quod erranti populo advocatus, Quod Dei justum amoveas furorem, & Fulmina tollas. 20 Ipse non posthac metuam latentes Hostium fraudes, nec operta bella: Ipie non posthac duce te timebo Astra nefanda; Nec trucem linguæ rabiem dololæ. 25 Mortis at supra caput imminentis Horridam falcem, & minitantis Orci Tela refringam.

### VII.

### AD DIVUM ROCCHUM.

A DSIS, ROCCHE pater, votis precibusque vocate Alme pater, nam te pestes & pellere morbos, Aeriumque tua certum est frenare furorem Virtute: id tibi cælicolûm dedit atque hominum Rex Pro meritis vitæ sceleris sine labe peractæ. Seu nos ira deûm Stygias detrudere ad undas Justa parat, pro criminibus, pro Numine Iæso: Sive necem infesto coeuntia sidera vultu Portendunt ægris mortalibus, ocyus alto Aspirans nobis, præsensque illabere Cælo. 10 Si te dura umquam tetigit mortalium egestas, Adsis, errantesque tuo nos numine firmes. Si te languentum quondam flexere querelæ, Quum te Romani passim obstupuere Quirites Tætra salutiferå lambentem vulnera linguä. 15 In te firma fides, in te spes certa reposta est. Undique circumstat nos diræ mortis imago, Mor-

## COMITIS NUMERI. 167

Morborum fædæ facies ( spectacula sæva ) Apparent, terrentque suis cum civibus urbes; Oppidaque, & villas subitis horroribus implent. 20 Jura silent, legesque vacant, fora litibus orba, Desertæque urbes, populus nec templa frequentat Clausa Deûm: surgunt densæ per compita vepres, Pinguia squallescunt morientibus arva colonis: Rubigo in stabulis suspensa infecit aratra. 25 Ipse vides veluti tristi procumbat humi vir Correptus tabe, optati sine honore sepulcri; Utque cavas superent cumulata cadavera foss: Ut coacervatæ matres ante ostia passim Semianimes jaceant, matrumque ante ora puellæ 30 Intactæ & parvi compressi ad pectora nati. Ipse vides velut attonitos per devia saxa Morbus agat. tectis pars sese immittit apertis Præcipiti faltu: pars lucem exola profundo Mersa caput Benaco, avidis dat piscibus escam. 35 Alt alius ferro impatiens se obtruncat, & annos Intempestivos cupit & finire dolores. Oblemos igitur morbos age, queis bona mater Et natos fugit infectos, & filia patrem, Consortemque tori languentem deserit uxor 40 Pallida tundentem ora, & lumine torva tuentem. Dira lues, nigro rabies armata veneno, Fœda ungues, impexa comas, petat horrida regna, Sauromatas, Thracasque, & Parthos cæde madentes. Cocyto lateat tandem, aut Phlegethonte lub imo. Nos per te dulcis servati in lumine vitæ, Servatæ non ingrati memoresque salutis, Annua vota feramus, & annua tura sacello, Dive, tuo, atque aris meritos reddamus honores, Votivis tua testantes opera alma tabellis. 50

### VIII.

### AD BEATAM OSANNAM

### $H \Upsilon M \mathcal{N} U S.$

VIRGO quæ Manto nova lux refulges, Virginis mores imitata castos, Purior cæli facibus, sereni Lampade Solis

Cla-

| Clarior; queis te celebrem canendo<br>Laudibus? quo te modo carmine audax<br>Efferam? cui tot bona dii dedere | 5       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cognita paucis.                                                                                               |         |
| Namque dum vivens morientis instar                                                                            |         |
| Exigis primæ breve ver juventæ,                                                                               | 10      |
| Orbem & humanos pedibus tuis sub-                                                                             | , ,     |
| mittis amores.                                                                                                |         |
| Non toro molli, neque delicata                                                                                |         |
| Alitum pluma requiescis, inter                                                                                |         |
| Quem dat extremo veniens ab orbe                                                                              | ¥ .00   |
| Indus odorem.                                                                                                 | 15      |
|                                                                                                               |         |
| Tantum humo dejecta humili recumbis,                                                                          |         |
| Frigoris juxta ac patiens caloris:                                                                            |         |
| Inter orandum tibi membra sæpe                                                                                |         |
| Ægra fatilcunt.                                                                                               | 20      |
| Parca, naturæ tenui apparatu                                                                                  |         |
| Sufficis victum, tibi texta cultu                                                                             |         |
| Sordet aurato, Tyrioque vestis                                                                                |         |
| Murice tincta.                                                                                                |         |
| Simplici contenta fide, tenaxque                                                                              | 25      |
| Unius desiderii atque honesti,                                                                                |         |
| In dies sacro satiata sensus                                                                                  | , .     |
| Nectare purgas.                                                                                               |         |
| Dumque cælestum meditaris alta                                                                                |         |
| Mente thesauros meritis parare,                                                                               | 30      |
| Præmia æterni Patris illa numquam ob-                                                                         |         |
| noxia morti:                                                                                                  |         |
| Dum Crucem, & sævos meditaris ictus,                                                                          |         |
| Quicquid & CHRISTUS tulerit laboris                                                                           |         |
| Dum subit Matris dolor, & nefandæ                                                                             | 35      |
| Mortis imago:                                                                                                 | ,       |
| Sensibus sensim pia mens relictis                                                                             |         |
| Evolat: vinclis animus folutus                                                                                |         |
| Corporis, CHRISTO associatur, & fit                                                                           |         |
| Copula felix.                                                                                                 | 40      |
|                                                                                                               | 40      |
| Qualis aspectu Superûm beato                                                                                  |         |
| Ille Thesbites, facer ille vates,                                                                             |         |
| Flammeo raptatus in astra curru                                                                               |         |
| Lumina pascit:                                                                                                |         |
| Talis aspiras ad amata regna,                                                                                 | 45      |
| Talis affectas iter; atque Olympo                                                                             |         |
| Erigis mentem, nec adhuc soluta                                                                               |         |
| Carcere tætro.                                                                                                | Eluva   |
|                                                                                                               | HIII 73 |

### IX.

### AD CÆSAREM CAROLUM QUINTUM.

### O D E.

INVICTE CESAR, quo ferus auspice
Tandem arva Mayors Itala deserit
Y
Vasta-

| Vastata ter denos per annos,               |    |
|--------------------------------------------|----|
| Non sine strage hominum cruenta:           |    |
| Olim triumphos nec Jove dispares,          | 5  |
| Fractosque Reges, justaque prœlia          | •  |
| Devicta contexam perenni                   |    |
| Carmine; nec renuente forsan               |    |
| Auctore Phœbo carminis & lyræ.             |    |
| Mox grandiori aggressus opus tuba,         | 10 |
| Dicam pharetratum Tyrannum                 |    |
| Usque ad Hyperboreos fugatum.              |    |
| Si Noricorum servitio gravi                |    |
| ( Namque omnis in te spes sita ) vendices, |    |
| Si nos retractantes benignus               | 15 |
| Respicis, imperioque firmas,               |    |
| Gens illa nostris invidet otiis:           |    |
| Nos indecorum mittere sub jugum,           |    |
| ( Ni, Cæsar, avertas ruinam )              |    |
| Dissimulato odio, laborant.                | 20 |
| Tentant iniquis conditionibus,             |    |
| Decreta majorum & tua deleas.              |    |
| Proh fæcla, inauditæque leges,             |    |
| Atque hominum truculenta facta!            |    |
| Tu membra solvi nobilis Imperî,            | 25 |
| Tu ne hanc nepotum perniciem feres?        | Ū  |
| Ah sæva contundas furentum                 |    |
| Confilia, & temerariam vim.                |    |
| Te liberorum tot moveant preces,           |    |
| Te vota tangant & querimoniæ,              | 30 |
| Per sceptra, per sacrum precamur           |    |
| Cæsarei genium decoris.                    |    |

X.

AUSTICATUR VICTORIAM
CÆSARI CAROLO QUINTO:

O D E.

I NGER ingentes pateras, minister, Et rosa undantem Bromium corona: His dapes sestas simul apparato, Non sine cantu.

Affer

# COMITIS NUMERI 171

| Affer argutam citharam chelymque<br>Huc, ubi ad fontis caput Hydroelli | 5        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Quercus atque ilex sociata densas<br>Explicat umbras.                  |          |
| Cæfaris jam jam video triumphum,                                       |          |
| Jam tubas audire licet sonantes,                                       | 10       |
| Jamque Io & voces resonare ovantum                                     |          |
| Litus ad Histri;                                                       |          |
| Qui coloratis violenter undis                                          |          |
| Sanguine, involvit galeas virosque:                                    |          |
| Atque equûm divæ in gremium marinæ                                     | 15       |
| Corpora versat.                                                        | •        |
| Barbarus sensit quid Hiberus audax,                                    |          |
| Quidque equo possit metuendus hasta                                    |          |
| Belga, quid testata patrum vigorem                                     |          |
| Itala pubes.                                                           | 20       |
| En petit supplex veniam rebellis                                       |          |
| Teuthonus: jam Langravium inchoati                                     |          |
| Pænitet belli, solida revinctum                                        |          |
| Colla catena.                                                          |          |
| Ille ( nam dii sic voluere læsi )                                      | 25       |
| Quod sacras auro spoliavit aras,                                       | •        |
| Templa dejecit, simulacra diris                                        |          |
| İgnibus arlıt.                                                         |          |
| Sensit ultorem scelerum Tonantem;                                      |          |
| Nam sui oblitus, rationis expers                                       | 30       |
| In deos vana temerarius vi                                             |          |
| Arma paravit.                                                          |          |
| Militem nullo procul ære duxit;                                        |          |
| Cæsarem huic sese fore polliceri,                                      |          |
| Dum coruscantis Jovis arma jactat                                      | 35       |
| Nulla timere.                                                          |          |
| Nescius quantum pater ille divûm                                       |          |
| Fulminet telo horribili profanos,                                      |          |
| Æthere extollens humiles, superbos                                     |          |
| Trudat ad Orcum.                                                       | 40       |
| Ergo quid lex, religiove spreta,                                       |          |
| Sanctio aut possit temerata patrum;                                    |          |
| Quid fides fraudata, quid ira justa                                    |          |
| Cæsaris, ipse                                                          |          |
| Viderit. tuto at mihi nunc licebit                                     | 45       |
| Dronium siccare merum, meique                                          |          |
| Cæsaris laudes resonare plectro ut-                                    |          |
| cumque loquaci.                                                        |          |
| * * V ,                                                                | X I. D E |

XI.

### $D \quad E \quad \mathcal{A} \quad D \quad V \quad E \quad \mathcal{N} \quad T \quad U$

### CÆSARIS CAROLI QUINTI

### IN ITALIAM.

Æsaris adventu tellus subridet & aer;
Juppiter ipse dies candenti Sole serenat;
Vestiri ante diem miratur frondibus arbos.
Hæc illi ostendunt vernanti in slore juventæ
Terrarum imperium portendi atque Amphitrites.
Ostendunt primæ insolitos ætatis honores,
Olli parturiant qui æterna laude triumphos.
Ergo Parthorum exuvias & parta trophæa
Cernere erit referentem illum, & victricia signa
Ponentem Solymis felici sidere terris:
Insignemque Rhodon Romanis arcibus addet;
Imperiumque ultra Tigrim, Tanaimque locabit.
Sic erit; hoc certo prædixit carmine Phæbus;
Conscia & ipsa suo arrisit Venus alma nepoti.

### XII.

### DIVO FERDINANDO ROMANORUM REGI,

### SOLUTA OBSIDIONE VIENNÆ.

### O D E.

TANDEM, fugato Principe barbaro,
Duces triumphum, maxime Principum;
Divisque persolves benignis
Ture pio meritos honores.
Templis reportans exuvias novis
Moestos replebis latitia patres,
Queis corda perculsit ferus Mars
Sanguineum quatiens slagellum,
Cum Parthus atrox Pannonios sinus
Vastaret armis, sinibus Austria
Hinc inde discurrens, Vienna &
Cingeret obsidione muros.

Proh

5

10

| Proh quanta matrum corpora, quot viros  |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Dimisit Orco, quot pueros sinu          |     |
| Matrisque divulsos lacertis             | 15  |
| Ense truci secat immerentes!            |     |
| Nullis pepercit (proh scelus! o pudor!) |     |
| Templis; nec aris abstinuit manus:      |     |
| Illum cruentatum videres                |     |
| Conscelerare deûm ministros.            | 20  |
| Sparsit piorum relliquias Patrum,       |     |
| Manes verendos, atque reconditas        |     |
| Ignique consumtas edaci                 |     |
| Congeries tenuis favillæ:               |     |
| Incendit agros, & crepitantibus         | 25  |
| Flammis adurit spes veterum domos:      |     |
| Bacchatur insanus furitque              |     |
| Depopulatus opes Quiritum.              |     |
| Fertur luporum more rapacium            |     |
| Quos egit altis dira fames jugis,       | 30  |
| Cum non reluctantes capellas            | ~   |
| Dente petunt avido protervi.            |     |
| Jam jam timore invaserat omnia:         |     |
| Jam spes salutis, jam deerat suga:      |     |
| Jam cuncta sentires furentum            | 35  |
| Cornipedum resonare cornu.              | 31  |
| At non inultus talia prospicis,         |     |
| Deliberatus quippe mori prius,          |     |
| Quam triste spectaclum videre,          |     |
| . Et patriæ mala luctuosæ.              | 40  |
| Fretusque Velsî consilio & manu         | •   |
| (Quod restat unum rebus in asperis)     |     |
| Nullos recusasti labores,               |     |
| Imperii ut proceres coirent.            |     |
| Invicta bello deligis agmina,           | 45  |
| Heres aviti roboris & memor.            |     |
| Nec te retardarunt pericla, haud        |     |
| Degenerem patrio vigori.                |     |
| Quæ non secuta est te regio ducem?      |     |
| Quis non amicas consociat manus,        | 50  |
| Ut victor æternos honòres               | •   |
| Pannonio adcumules triumpho?            |     |
| Adfunt Suevi, cedere nescii,            |     |
| Quosque æstuosis Rhenus aquis rigat,    |     |
| Jungitque victrices phalanges           | 55  |
| Terra ferax hominumque equorumque,      | • , |
| Affu                                    | e-  |

| Assueta bello fida Moravia,                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Parere promta, utcumque eques impiger,                               |    |
| Tendas pharetratos in hostes,                                        |    |
| Sive pedes clypeo decorus.                                           | 60 |
| Hoc tu Viennam milite liberas                                        |    |
| Forti, paventem supplicium grave.                                    |    |
| Non ipse frustratam relinquis,                                       |    |
| Spe refovens potiore amatam.<br>Quid dicam ut hostes finibus Austriæ |    |
| Quid dicam ut hostes finibus Austriæ                                 | 65 |
| Solo repellas nomine? qui ut tuam                                    |    |
| Sensere virtutem, repente                                            |    |
| Terga Scythæ profugi dedere.                                         |    |
| Undavit atro Danubius prius                                          |    |
| Tot barbarorum sanguine decolor,                                     | 70 |
| Ensesque inauratosque currus                                         |    |
| Purpureis agitavit undis.                                            |    |
| Miratur æquor scuta natantia,                                        |    |
| Pictasque vestes & clypeos leves.                                    |    |
| Tethys reformidat, cruore                                            | 75 |
| Dum freta Danubius colorat.                                          |    |
| Non auspicati Pannonias Getæ                                         |    |
| Sedes relinquunt: jam trepidos piget                                 |    |
| Tentasse Germanum vigorem                                            | 0  |
| Hinc lacrimasse ferunt Tyrannum.                                     | 80 |
| Rex, cura Divûm es. Dii bona dant bonis;                             |    |
| Ut tu ipse Divos & colis & times.                                    |    |
| Hæc regna victorem manebant,                                         |    |
| Tot titulis tibi destinatis.                                         | 0  |
| Posthac superbus discet Arabs tibi                                   | 85 |
| Infueta supplex tendere brachia:                                     |    |
| Et te perhorrescet nivosum Qui Tanaim bibit atque Tigrim.            |    |
| At nos foluti barbarico metu,                                        |    |
|                                                                      | 00 |
| Propter sonantes Sarciadas aquas,                                    | 90 |
| Victoris augustos honores                                            |    |
| ( Fas modo sit ) lyricis canemus.                                    |    |



# COMITIS NUMERI. 175

### XIII.

### DE SOBOLE

### SERENISSIMI ROMANORUM REGIS.

FERNANDI Sobolem divam dum conspicit Oenus, Invideas, dixit, Tybri superbe, mihi. Hic septem soveo Charites, tu Cyprida solam: Hic, tibi quod quondam storuit, imperium est.

### XIV.

### AD FRANCISCUM GALLORUM REGEM.

ALLORUM Rex magne, Deum (si dicere sas sit)
Te dixisse velim; nam te nil mirius orbe
Sol videt. at saltem liceat mihi pace deorum
Te Superis dixisse parem. tot cæca pericla,
Tot casus morbosque, & inexpugnabile satum
Vicisti (prudentiæ opus virtutis & ingens)
Ut te sors posthac, neque lædere sidera possint.

### x v.

### AD ILLUSTRISSIMUM

### FEDERICUM DUCEM MANTUÆ I.

### O D E.

Ingrato taceant sæcla silentio,
Ingrato taceant sæcla silentio,
Parvis te referam modis,
Quamquam magna tibi carmina postulas.
Fors & grandia tempore
Venturo accipies: nunc sine me tuis
Hæc præludere laudibus.
Nunc libare sat est, more apis aureæ
Carpentis teneros tempore slosculos

Primo, Sole novo, novos
Ad flatus Zephyri, pauca ego seligam
E multis, tenui pede
Percurrens. Ticini te pavidæ nurus,
Matresque attonitæ undique,

Pref-

5

| Pressantes pueros ad teneros sinus,                                 | 15         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Te, suspiria nobiles  Dum ducunt tremulo pectore virgines,          |            |
| Vix lanugine primula                                                |            |
| Umbrantem ingenuas & roseas genas                                   |            |
| Videre intrepidum ducem                                             | 20         |
| Tutantem Helvetio mœnia ab impete                                   |            |
| Quassata horribili globo.                                           |            |
| Te non letiferi glandis aheneæ                                      |            |
| Nimbi concutiunt, neque                                             |            |
| Tempestas crepitans grandine plumbea,                               | 25         |
| Nec tot Gallica fulmina,                                            |            |
| Queis valles Ticini, Tartaraque horrida,                            |            |
| Et cælum omne remugiit.                                             |            |
| At virtutis avitæ & patriæ memor                                    |            |
| Omnes tu pedes anteis.                                              | 30         |
| (Ah vitæ nimium prodigus, & necis                                   |            |
| Contemtor!) pluvias graves,                                         |            |
| Infestisque hiemem pulsam Aquilonibus ( Mirum cernere! ) sustines:  |            |
| Et Bacchi & Cereris non minus immemor                               | 3 <b>5</b> |
| Insuetam toleras famem.                                             | 2,1        |
| Noctes atque dies pervigil excubas,                                 |            |
| Mavortis genus & decus,                                             |            |
| Sub dio, & gelido lumine Cynthiz,                                   |            |
| Certus quicquid erit pati,                                          | 40         |
| Ut lapsum Latii robur, & Itali                                      | •          |
| Surgat gloria nominis.                                              |            |
| Belli dulce putas ferre pericula,                                   |            |
| Dum pro Cæsare maximo                                               |            |
| Præfers ipse tuis commoda publica.                                  | 45         |
| Quid? quod sæpe gregarii                                            |            |
| Indefessus obis munia militis,                                      |            |
| Ut præsens animes viros                                             |            |
| Acrem, more tuo, militiam pati:                                     | w à        |
| Paucis denique copiis                                               | 50         |
| Matresque & pueros & tibi creditas                                  |            |
| Servas, Dux bone, virgines: Gallosque Helvetiosque innumeros sugas, |            |
| Atque urbem soluis metu,                                            |            |
| Ædes præda onerans barbarica deîm.                                  | 55         |
| Olim olim, hanc recolens fidem,                                     | ,,         |
| Infractumque animum rebus in arduis,                                |            |
| Te junget socium sibi                                               |            |
| ,                                                                   | Cr-        |

# COMITIS NUMER ITE

| OMITIS NUMER. LIB. 1. 17                                                                | 77 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cæsar, sive petet Massagetas seros<br>Bello, seu Babylonias                             | 60 |
| Dejectum ire volet fulmine Martio Turres. Te duce nobilem                               |    |
| Romano imperio restituet Rhodon<br>Parthus: tum inferias dabis                          |    |
| Regi Pannonio sanguine barbaro.<br>Jam jam classibus æquora                             | 65 |
| Compleri video: jam strepitant tubæ: Armis Oceanus nitet                                |    |
| Hispanis: aquilas Italus explicat:<br>Germanusque animo ferox                           | 70 |
| Fulgentem capiti jam galeam parat. At Nymphæ Ticini interim                             | /- |
| Victori referant munera Mincio, & Nomen Federici Padus                                  |    |
| Jactet fluctisonæ finibus Hadriæ.                                                       | 75 |
| X V I.                                                                                  |    |
| DE EODEM IN TABELLA PICTO.                                                              |    |
| ERICI effigies Mantoi Principis hæc est,<br>Quem sibi tam similem picta tabella refert: |    |
|                                                                                         |    |

| F | EDERICI effigies Mantoi Principis hæc est,<br>Quem sibi tam similem picta tabella refert: |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Quæ, quando absentis mihi non datur ora tueri,<br>Præsentis faciem numinis instar habet.  |     |
|   | Hanc veneror, seu nox terras circumtegit umbra,<br>Seu roseo Phæbus provehit axe diem.    | 5   |
|   | Hanc veneror, medium cum Sol tenet aureus orbem<br>Aut cava dilectæ Tethyos antra petit.  | ,   |
|   | Vere rosas, fructus autumno, æstate ligustra,                                             |     |
|   | Atque hieme æternum florida serta fero.<br>Æternumque precor vivat felicibus annis        | 10  |
|   | Alter ab Augusto qui mihi Cæsar adest.                                                    |     |
|   | Qui mihi nil umquam gratum acceptumve negavit;                                            |     |
|   | Qui me devinxit omnibus officiis.  Dum tranquilla meis dudum facit otia Musis,            | 15  |
|   | Et fortunatos donat habere dies;                                                          | -,  |
|   | Aspectuque hilari levat omnes pectore curas,                                              |     |
|   | Omnia amara, & acerba omnia mente fugat.                                                  |     |
|   | Ac si jucundo orbatus quis lumine, tandem In lucem medica restituatur ope;                | 20  |
|   | Candida luminibus detergi nubila gaudet,                                                  |     |
|   | Paullatim & Solis sustinuisse jubar:                                                      |     |
|   | Tom. II.                                                                                  | Tam |

Tam mihi jucundum illius depascere vultu

Lumina: nec quicquam gratius est animo,
Nec quicquam magis optarim, quam ostendere posse
Huic animi & sidei pignora certa meæ:
Factaque magnanimi plus uno extendere sæclo;
Carmina si tantum vivere nostra queunt.
Nunc ego ( quod saltem possum ) prope litora Sarcæ

E patrio templum marmore constituam.
Hic servatam urbem Ticini, Gallosque repussos
Cernere erit; pictæ rarum opus historiæ:
Et titulos qui Federic i testentur honores
Inscribam auratas sedulus ante fores.

### X V I I.

### ADEUMDEM.

ANTUA se, Princeps, tibi plus debere fatetur,
Quam qui ipsam captis condidit auspiciis.
Nam multo est, ut scis, claram præstantius urbem,
Cingere quam muro, moribus excolere.
Quid? quod eam vallas muro, & virtutibus ornas?
Hoc belli est clypeum, pacis & esse Ducem.

### X V I I I.

# AD ILLUSTREM VERONICAM CORRIGIÆ DOMINAM.

### O D E.

DIVA, blandæ quæ citharæ potes
Mulcere junctis carminibus feras,
Cui tantum inaccessos recessus
Pieridum penetrare fas est:
Non te tacebunt invida sæcula
Vivam, nec atris nox tenebris premet
Post fata: at æternum virenti
Fronde comam religata vives.
Vives; sonora Fama canet tuba
Dotes honesti pectoris, & bona
Queis tam nites præclara, quam orbe
Sol nitidus sine nube opaca.

Vulga-

10

25

| Vulgabit, ut tu cælibe secubes                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Vulgabit, ut tu cælibe secubes<br>Contenta lecto: ut Pallados artibus |     |
| Exculta sacris, nil nisi altum,                                       | 15  |
| Nil nisi te meditere dignum.                                          | -,  |
| Mox ut triumphum dicere Cæsaris                                       |     |
| Aggressa, Melæ ad slumina patrii,                                     |     |
| Et templa & immanes columnas                                          |     |
| Cæfareis oneres trophæis.                                             | 20  |
| Hæc condat altis pyramidum jugis                                      | _   |
| Moles caducas: hæc Babylonios                                         |     |
| Instauret incassum labores,                                           |     |
| Mole sua ruitura tecta.                                               |     |
| Sit quæ securi certet Amazonum                                        | 25  |
| Dorso fugacis vecta super feri,                                       | -,  |
| Aut cursu inhumanos satiget                                           |     |
| Marmaridum in silüis leones.                                          |     |
| At tu perennes fertilis ingenî                                        |     |
| Vena fluenti fundis opes tui:                                         | 30  |
| Tu casta Musarum sacerdos                                             | , , |
| Ex adytis numeros reportas.                                           |     |
| Quid jam moraris cingere duplici                                      |     |
| Frontem corona? quando etiam tui es                                   |     |
| Victrix, triumphatosque sensus                                        | 35  |
| Subjicis, & ratione frenas?                                           | 31  |
| Erroris expers, fraudis & inscia,                                     |     |
| Vulgum, & protervas invidiæ minas,                                    |     |
| Terrasque despectas jacentes,                                         |     |
|                                                                       | 40  |
| Alta petens rapido volatu.<br>Regina qualis cum volat alitum          | 49  |
| Vicina cælo nubila dividens,                                          |     |
| Nec curat insanam furentis                                            |     |
|                                                                       |     |
| Vim Boreæ, nec Apeliotæ.                                              |     |

### XIX.

### DE PORCIA GONSAGA.

PORCIA nam nostro clarior orbe nitet:
Vicinum hæc terris & lumen monstrat apertum;
Cede, pruinosis, Delia, vecta rotis.
Nocte etenim sulges alienæ obnoxia slammæ:
Porcia luce sua nocte dieque micat.

XX.

X X.

# COMPARAT ILLUSTRISSIMUM FRANCISCUM DUCEM MANTUÆ II. CYCNO.

UNDE novus terris ales præfulsit? & unde
Missus in Andinas est olor albus aquas?
Nam neque Mæandri similem aut alit unda Caystri,
Terra nec argutis Mysia litoribus.
Est igitur volucris cælo dilapsus ab alto,
Nubila qui pennis dividat ambrosiis.
Dignus cui liquidis applaudat Mincius undis,
Amnis & assurgat plurimus Eridani.
Dignus cui merito stellis ornatus & auro
Invideat Ledæ cycnus amorque Jovis.
Namque tenellus adhuc cantus modulatur amatos
Pieridum, & sanctos gestit inire choros.
Illum olim liquido cantantem gutture Manto
Gaudebit patrios personuisse lacus.

### XXI.

### AD MANTUAM.

SUSTUIERIT, dederitne tibi plus, Mantua, cælum, Incertum est. dici sed sine fraude potest:
Ornasti cælum duplici tu sidere, & ipsum
Concessit geminis ut fruerere deis.

### XXII.

### HADRIANO CARDINALI.

Quod felix ego sim, tuum, HADRIANE, est. Sed te queis meritis remunerabor? Decernam tibi supplicationes.

### HADRIANI RESPONSUM.

N I L est quod mihi supplices, litesve, Quod Pacis suerim sequester almæ: Feci quod decuit bonum patronum; Fasturus meliora, si licebit.

XXIII.

5

### XXIII.

### AD EUMDEM HADRIANUM.

On vis suppliciis remunerari, Quod Pacis sueris sequester almæ: Hoc saltem mihi non potes negare; Optabo tibi Julium \* perire.

### XXIV.

### DE ILLUSTRISSIMO FRANCISCO DUCE URBINI DEFUNCTO.

RANCISCUM belli fulmen dum surripis, Ira, Juppiter, hæc justa? dicam ego pace tua. Aut nulla humanæ tangit te cura salutis, Aut iterum metuis prælia Terrigenûm.

### X X V.

### DE PARMA CÆSARI DONATA.

MUNERE Federici, gestamine Cæsaris, arte Artificis, triplex stat tibi, parma, decus.

### XXVI.

### DE HANNIBALE GONSAGA.

Annibalem ne fle, frater, ne flete, forores,
Ante diem quod mors hunc violenta rapit.

Ille diu vixit pulchra qui morte beatur,
Est cujus tumulo Gloria juncta comes.

Dum pro Rege suo, dum pro Italia occidit armis,
Hæc illi æternum sata decus pariunt.

Æthereas igitur rursum si surgat in oras,
Non aliam mortem strenuus oppeteret.

### XXVII.

### DE ILLUSTRISSIMA ISABELLA MARCH. MANTUÆ.

UID vobis raptam, mortales, fletis ELYSAM?
Parcite, nam rerum id pulcherrimus exigit ordo,
Ut cum semideis tribus exornaverit orbem,
Conspectu beet ipsa suo cæli aurea templa.

<sup>\*</sup> Sc. cum peribit ( idest morietur ) perire tibi futuro Pontifici.

### XXVIII.

# DE ILLUSTRISSIMI FEDERICI

DUCIS MANTUE PROLE SECUNDA.

CIDERA dum ducunt choreas nascente secunda FEDERICI Sobole, solito dum purior aer, Et fœcunda novo vestitur gramine tellus, Illustrumque patrum pertentant gaudia mentem, Exfultat dum Ferrati regio incluta Montis, Consociate illis vos, Minci & Mantua, plausum Luce sacra & quarta semper florentis Aprilis, Ut cæli terræque simul sit mixta voluptas.

### X X I X.

#### REDITU CLESII D E

### CARDINALIS TRIDENTO.

| O D E.                                                                                                                                                                                                                          | 1,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LESTUS externo nobis quod redditur orbe, Diis grates referamus, amici. Nunc decet innumeris cumulare altaria donis,                                                                                                             | *   |
| Et Syrios adolere liquores.  Absint tristitiæ & pungentes pectora curæ,  Quicquid & est animo molestum.                                                                                                                         | . 5 |
| Nos pateris certemus ovantes.  Desipere est mihi dulce: severi ignoscite vates,                                                                                                                                                 |     |
| Si numeris sine lege vagabor.<br>Liberiora decet nunc solvere vota Lyzo,                                                                                                                                                        | 10  |
| Ob reducem patriæ patronum.  Qui redit Arctoas Reges comitatus in oras,  Qua Rhenus secat arva bicornis:  Cujus consilio dederunt bona numina terris  Nec majus graviusve quicquam.  Ille redit qui tuta meis facit otia Musis. | 15  |
| Nunc Sarcæ prope litus amænum, Dum nitidi fulgent Soles, dum vere tepenti Auricomum caput exferit arbos, Aut Ferdinandi fractos virtute Gelonos, Quique bibunt tumidum Coaspem,                                                 | 20  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Aut |

Aut partam Italiæ referam post tristia bella
Cæsaris auspiciis quietem.

Arma etiam qui nunc Arabas meditatus in hostes,
Delectos ita fatur amicos:
Ibimus, o proceres; Tellus facra nos manet, & nos
Turrigeræ Babylonis arces.

Illic immensos pro Relligione labores
Ferre mari terraque decorum est.

30
Illic victrices Aquilas & ponere signa

XXX.

Est animus, Superis secundis.

### DE HELENA MADRUTIA.

PULCHRAM HELENAM quondam celebravit Græcia: at istam Et pulchram & castam Italia & Germania laudat.

XXXI.
DE EADEM.

On Helene hæc Spartana: Helene est Madrutia. formas Vicerat illa omnes: ista pudicitias.

### XXXII.

### DE EADEM VITA FUNCTA.

ERRAS, si credis solvisse a conjuge caro, Mors, HELENAM. illa sui pectore viva viri est.

### X - X - X - I - I - I

### TUMULUS EJUSDEM.

VIRTUTEM ardentem propter, moresque seniles Credidit annosam Mors Helenam; & rapuit. O immaturam messem, & vindemiam acerbam! Quæ tamen & fructum post fera sata dabit.

### XXXIV.

### DE LUDOVICO LOTRONIO COMITE.

INNUMERIS feptus Parthis, dum occumbere mavult Pugnando, fœdæ quam dare terga fugæ; Æternum cælo & ternis Lotronius Heros Vivit, & hæc pulchræ præmia mortis habet.

XXXV.

### XXXV.

# DE ILLUSTRISSIMO ANTISTITE TRIDENTINO CHRISTOPHORO MADRUTIO

### SUB ALCONIS PERSONA.

R HAMDENÆ Dryades, & agrestia numina montis,
Alconem vestris excipite arboribus. Arida dum querulæ resonant pineta cicadæ, Dum medio fruges ventilat aura die, Vos illi gelidis inducite fontibus umbras, Seu dormit, liquido seu levat amne sitim. Scribite fagineis Alconem, scribite acernis, Alconem quernis scribite corticibus. Sertaque ne pigeat contexere suavibus herbis; Serta colore illi, serta & odore placent. 10 Seu natat, & corpus Sarcæ sub gurgite mersat, Obvia spumosis tollite saxa vadis. Aut cum venatu silvas & lustra fatigat, Claudite apros: molles objicite huic lepores. Hæc facite, ut cum illum decorârit Roma galero, 15 Non tamen & vestri non meminisse queat.

### X X X V I.

### HERNANDI MARCHIONIS PISCARIÆ

### E P I T $\mathcal{A}$ P H I U M.

HERNANDUS tumulo seque ornat carmine. acervus Gestorum est tumulus: carmen & ipse suum est.

### XXXVII.

### DE EODEM.

HERNANDO nullum invenies de more sepulcrum, Nec sculpta in duro marmore verba leges. Hic ubi tot gestorum ingens consurgit acervus, Ipse ipso ornavit carmine se & tumulo.

### XXXVIII.

| DΕ | ILLUS | TRISSI | MO FEDERICO |
|----|-------|--------|-------------|
|    | DUCE  | MANTUE | DEFUNCTO.   |

### ODE AD HOSPITEM.

| F | EDERICI manes quis cæli deneget inter<br>Vivere semideos?                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Ornârit cum tot patriam virtutibus, & tot                                   |    |
|   | Munera contulerit?                                                          | ہے |
|   | Cerne, hospes, renovatam arcem, tot templa in honorem<br>Amplificata desim. | )  |
|   | Conspice & invicto circumdata mœnia vallo,<br>Mœnia Martis opus.            |    |
|   | Quæ neque terrifico prosternant Martia ferro                                |    |
|   | Tela, nec ipsa Jovis.                                                       | 10 |
|   | Quis non Marmiroes pomaria, tectave laudet<br>Tecta habitata deis?          |    |
|   | Queis merito Hesperidum, & pomis felicibus hortus                           |    |
|   | Deferat Alcinoi.                                                            |    |
|   | Quis non Assyrio certantia Mausolæo                                         | 15 |
|   | Teïa suspiciat                                                              |    |
|   | Sculpta modis & picta modis palatia miris?                                  |    |
|   | Quæ neque Praxiteles,                                                       |    |
|   | Nec Cous pictor superet, si vivat, Apelles.                                 |    |
|   | Quid? quod equorum aluit                                                    | 20 |
|   | Progeniem invictam bello, cui clara fatetur                                 |    |
|   | Cedere Parthenope,                                                          |    |
|   | Seu cursu esset opus ventos anteire, vel hosti Cominus ire manu.            |    |
|   | Nemo illo melior quifquam spumantia slexit                                  | 25 |
|   | Colla ferocis equi.                                                         | -, |
|   | Illius auxilio tot equûm fluxere magistri,                                  |    |
|   | Quot tenet astra polus.                                                     |    |
|   | Denique FEDERICI est, hospes, quodcumque videre est                         |    |
|   | Artis & ingenii.                                                            | 30 |
|   | Quod ni tam subito fata importuna tulissent,                                |    |
|   | Invida fata bonis,                                                          |    |
|   | Tempore quo poterat factis extendere famam                                  |    |
|   | Ulque ad Hyperboreos;                                                       |    |
|   | Virtutem illius novisset Græcia. Sed quo                                    | 35 |
|   | Progrederis temere,                                                         |    |
|   | Musa? nefas parvis Heroum ingentia sacta                                    |    |
|   | Attenuare modis.  Tom. II. A 2 XXXIX                                        |    |
|   |                                                                             | U  |

### XXXIX.

### EPITAPHIUM EJUSDEM.

MANTUA FEDERICI tristis complexa cadaver Exclamat: Non hæc est tua, sed mea mors.

XL.

### DE EODEM.

SI TE communis tangit jactura dolorque Cæsaris, & miseræ Mantuæ, & Italiæ, FEDERICI tumulum sicco ne lumine transi: Cæsaris hic sita spes, Mantuæ, & Italiæ.

### XLI.

### DE EJUSDEM EFFIGIE

IN TABELLA PICTA, AD HOSPITES.

5

10

15

 $oldsymbol{I}$   $oldsymbol{A}$  c, quam cernitis, hospites, imago, Magni Federici est decora imago, Qui vixit sine Mantuæ querela, Fulsitque Ausoniæ nitens ut astrum. Quam cum prospicio, mihi beatus, Et diis par videor: dies sereni, Tersi nubibus, omnibusque ventis: Noctes lumine candido refulgent. Recordatio tunc subit beata: Vultus, lumina Principis recurfant; Nec quicquam est adeo grave, aut acerbum Quod cor discruciet meum, vel angat, Quin non leniat hæc benigna imago; Dum curas animi levat molestas, Conspectuque beat suo videndo. Quod si picta tabella talem habet vim, Amabo, quid erat videre vivum?

X L I I.

AD ILLUSTRISSIMUM

### ALOYSIUM GONSAGAM MARCHIONEM.

E T merito es dignus laudari carmine magno, Magnanime o Gonsaga: mihi sed parva Camænæ Carmi-

| Carmina sufficiunt; tua queis percurrere facta     |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Si coner, medio in cursu pede labar utroque.       |        |
| Te tamen his paullum dictis affabor amicis,        | 5      |
| Ut noscas quo te venerer, quo secter honore.       | •      |
| ( Absit sæda meis procul assentatio verbis. )      |        |
| Namque tuæ quem non accendas laudis amore?         |        |
| Cum prudens æqua perpendas lance tuas res,         |        |
| Cumque aliquid semper mediteris principe dignum,   | 40     |
| Ut patrium superes geminata laude vigorem.         |        |
| Tum, ne ingrata fluant tibi tempora, sæpe fatigas  |        |
| Venatu cervos; & equos torquesque retorquesque     |        |
| In gyrum, blandaque manu moderaris habenas:        |        |
| Aut aquilas liquidum carpentes aera pennis         | 15     |
| Observas oculis, superantesque astra volatu:       | •      |
| Sæpe & captantes ad stagna liquentia mergos,       |        |
| Aut deturbantes leporem de colle propinquo.        |        |
| Militiamque pati jamdudum assuetus & arma,         |        |
| Oppida præcingis muro; tua mœnia vallas            | 20     |
| Aggeribus, merito ut te hostes timeant, & amici    |        |
| Observent. Belli casus eventaque mente             |        |
| (Quæ tua divina est, & semina ducit ab alto)       |        |
| Prospicis, ut longe venientes navita ventos.       |        |
| Affigis populo leges, & jura ministras,            | 25     |
| Tam recti justique tenax, ut amator honesti.       |        |
| Et quandoque placet gravioribus applicuisse        |        |
| Intentum studiis animum, juvat alta vagari         |        |
| Sidera, & immensos cæli percurrere tractus.        |        |
| Nonnumquam rerum gaudes perquirere caussas;        | 30     |
| Et veterum volvis divina volumina vatum;           |        |
| Ingenium ostendens cunctis versatile rebus.        |        |
| Quodque tibi æternum pariet per sæcula nomen,      |        |
| Quod numero ascribet superûm, cæloque beabit,      |        |
| Olim latrones furtis & cæde superbos,              | 35     |
| Præda exsultantes aliena, trudis ad Orcum,         |        |
| Qui neque vim superûm, aut mortalia jussa timebant | •      |
| Heu pietas! tuto haud carpebant gramina pratis     |        |
| Armenta, haud tuto sese armentarius agris          |        |
| Credebat: trepidi subigebant arva coloni:          | 40     |
| Nec securus erat taurus disjunctus aratro,         |        |
| Nec poterat virgo tectis se efferre paternis.      |        |
| Ah quoties nemore in medio, & convallibus imis,    |        |
| Dum servat pecudes pastor, dum vimine texit        |        |
| Fiscellam, aut dulci silvas demulcet avena,        | 45     |
| Ingemuit subitis actos incursibus hædos,           | Diago  |
| $\mathbf{A} \mathbf{a} \mathbf{z}$                 | Plora- |

Ploravit miseris raptos cum matribus agnos!
Talis Aventino vaccas in monte trahebat
Aversas Cacus, quem quondam maximus heros
Alcides saxis & duro robore pressit.
His tibi pro meritis, Luysi justissime, (postquam
Non opis humanæ est) dii præmia digna rependant,
Teque diu servent terris non invida sata,
Si incensas pietate preces bona numina curant.
Salve igitur, decus Heroum, quo vindice tellus
Itala se & tanto semper jactabit alumno,
Et selix cælo solitos æquabit honores:
Sed nunc in primis, dum tu pro Cæsare magno
Avertis Gallum campis Insubribus hostem.

### XLIII.

### DE GERMANIS

### APUD CERESOLUM OCCISIS.

DUM pro Cæsare, pro socis, & aris
Loco dimicat atque Marte iniquo,
Rheni & Danubii juventa cultrix,
Insubrum prope Ceresolia arva,
Gallorum cecidit manu peremta.
Decoræ tamen est necis levamen,
Quod Gallo haud suit incruenta palma.
Victrix Gallia dimicasse nollet.

### XLIV.

### DE VICTORIA MARCH. PISCARIÆ.

H Æc VICTORIA, nostra qua superbit, Quaque huic longe alia invidebit ætas.

### XLV.

### DE AMPLISSIMO HERCULE GONSAGA

 $C \mathcal{A} R D. \qquad M \mathcal{A} \mathcal{N} T U \mathcal{E}.$ 

HERCULEM dicat chorus omnis: omnis
Laudet Alcidem chorus, & juventus
Integra applaudat, puerique cantent
Ordine longo,

Pul-

50

| Pulchra quos Manto mediis ab undis<br>Urbe præcincta fovet educatque.<br>Confonet plaufu nemus, & refultent<br>Litora Mincî.             | 3    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tuque (nam divûm atque hominum recenses<br>Barbito æternans monumenta, Clio,)<br>Linque Parnassi nemus, & superbi<br>Verticis antrum.    | 10   |
| Collibus paullum, dea, Caprianæ,<br>Siste, ubi æstivum recreat calorem<br>Ventus, & leni crepitans susurro                               | 15   |
| Sibilat alnis.  Maximi Alcidæ cane tam beatas Ingenî vires, animique dotes: Dic ut ornârit simulacra, quondam                            |      |
| Pulvere tætra.  Macte virtute, invidiæque victor;  Surgit, attollens caput inter astra,  Arbor ut propter fluvium educata                | 20   |
| Divûm in honore, Dum nihil ducis propius tibi esse, Quam decus priscum renovare templis, Quam laboranti auxilium referre Relligioni.     | 25   |
| HERCULIS nomen veneratus alto<br>Vertice assurgat Padus amnium rex,<br>Populo albenti, salicisque glauca<br>Fronde revinctus.            | 30   |
| Ille diis acceptus, honore facro Dignus adscribi numero deorum, Aureis sæclum & roseum galerum Moribus ornat.                            | 35   |
| Herculis magni auspiciis videre est,<br>Omne queis sas atque nesas licebat,<br>Nunc refrenatos, vitio interemto, in-<br>cumbere honesto. | . 40 |
| Nunc pium sanctumque suopte regno<br>Imperat; cælum, hoc dominante, terris<br>Invidet; nam Astræa, vocante, cælum,<br>HERCULE, siquit.   |      |
| Nunc reflorescunt facie decenti Gratiæ, & jam plus solito renidet Æther: Ocnæa spatiatur urbe Candida Virtus.                            | .45  |
|                                                                                                                                          | Ut   |

Ut Canis campos sitiens hiulcat
Quum, nemus raucæ resonant cicadæ,
Herba languescit, pluvio Jovique
Supplicat arbos:
Forte si cælo placidus cadat ros,
Frigeransve aura, aut Zephyri salubres
Halitus perssent; redit humor, omnis
Terra virescit.

### XLVI.

### AD EUMDEM.

NVICTUS quondam Alcides, Tirynthius heros,
Monstra pererrato sustulit orbe fera.

Unde illi grata & supplex post fata vetustas
Templa, aras, statuas constituere deo.

Macte animo, ALCIDE, GONSAGÆ clara propago,
Herculis invicti nomen & acta refers.

Et majora facis; nam justæ verbere clavæ
Monstra necas, vitiumque & scelus omne sugas.

Tu renovas faciem, & lacrimas detergis, amatæ
Tu libertatem restituis patriæ.

Tu vastatores urbis sub Tartara trudis,
Prædonem gaudes perdomuisse bovem.

Quid tibi quid tali pro munere Mantua reddet?
Præsens & vivus Numinis instar eris.

### XLVII.

AD ILLUSTRISSIMUM ANTISTITEM TRIDENTINUM

CHRISTOPHORUM MADRUTIUM.

### O D E.

AGNE MADRUTI, venerande pastor,
Ne gregem, ne nos miseros relinque:
Nec tibi tanti sit adire magni
Nominis Histrum;
Cælum ubi æternis nivibus rigescit,
Atque hiems informis aquas ab atra
Nube dissolvit, surit æstuoso
Sidere Orion.

Cæsa-

50

Cæfares quamvis adeas, & orbis
Lumina, exoptant tua qui videre
Ora, queis plausu excipiere, multo
Non sine honore;
Non tamen cari sugiat popelli
Cura, quem nutu moderaris, & jam
Legibus sanctis renovas, sacroque
Nectare pascis.
Te sine, insano trepidant tumultu
Tesqua: tu præsens pecudes inermes
Ore defendis rabido luporum, armentaque servas.

### XLVIII. DE EODEM.

INCUSTODITAS linque, o Galatea, capellas, Incustoditum, Tytire, linque pecus.

MADRUTIUS custodit oves, custodit & agnos Pastor; & a stabulis jam lupus omnis abest.

### X L I X. D E E O D E M.

NEscio quid majus Jano qui cernere gestit,

MADRUTS videat Principis ora mei.

Ille bifrons: canam hic juvenili in pectore mentem,

Inque uno ætatem corpore utramque gerit.

### L.

### AD EUMDEM SUB PERSONA ALTERIUS.

DEBEO, MADRUTI, vitam quam denique vivo Ipse tibi, aut si quid vita mihi carius ipsa; Quod mihi pauperiem misero curasque levare, Afflictisque modum voluisti imponere rebus: Quod mihi restituis dilecti templa Lomassi, Ruraque collesque & piscosi slumina Dalli. Hic per te dulces licet excoluisse Camænas, Et quandoque animum gravioribus applicuisse Intentum studiis. per te mihi nôsse latentes Naturæ caussas datur, & percurrere cælum. Ergo hic arbutea multo post tempore in umbra Vitabo æstivum sub iniquo sidere Solem,

Gra-

5

Grata ubi vicinis spirat de vallibus aura Ad facros latices, ad facri numina fontis, Lenis ubi Zephyrus crepitantes percutit alnos, 15 Invitans placidum jucundo murmure fomnum. Aut cum se autumnus pomosis efferet arvis, Purpuream ostentans ramis canentibus uvam, Poma feram calathis & viminea fiscella: Munera parva quidem, ast animum testantia magnum. 20 Mox ubi tristis hiems nubes depascet aquosas, Per juga Mysonis summi, mala frigora lignis Fagineis, quernisque nives superare licebit, Annosoque mero, quod rura Droentia donant, Et colles & vitiferi juga parva Clarani. 25 Vere novo ad volucrum cantus aderis, nova proles Mularum, tibi mille feram de more coronas Emeritas lauri: has intexam flore recenti, Pallenti viola, calthaque, & suavibus herbis, Quas montes, quas sufficient pro tempore prata. 30 Iple ego lacra feram pro te: te lemper ad aras Et memorare velim: nec me meminisse pigebit. Tunc Volaterranus, juvenum flos quotquot amæna Arnus aqua rigat, assuetos cantabit amores Tulcis sæpe modis, Romana sæpe Thalia: 35 Et modo Aristotelis præclara volumina volvet, Concilians illi divina mente Platonem. Nec non Arcitenens aderit, qui Numinis instar Te colit: hic mixtus Faunis tibi carmina culta Afferet, Archensi revocans de vertice Musas 40 Olim intermissas. nam quis tibi ferre recuset Carmina tam claro juveni? qui moribus aureis Germanos inter proceres pubemque Latinam Eluces veluti inter stellas Luna minores.

### L I.

### DE PARTU ILLUSTRISSIMÆ MARGARITÆ AUSTRIACÆ FARNESIÆ.

MARGARITE geminos partu dedit Austrias uno, Octavî fobolem progeniemque deûm. Scilicet ut tellus, quanta est, deserviat uni: Alter ut imperium vindicet Oceani.

### LII.

### DE ILLUSTRISSIMIS PRINCIPIBUS GONSAGIS.

Post matris, divi fratris & interitum:

Et ni Federici soboles tam clara niteret,

Quæque omni digna est Margarite imperio;

Dixissem: Deserta vale jam Mantua, postquam

Femineum atque virile omne decus periit.

### LIII.

### AD TRIDENTUM.

Uod fit ager Baccho fertilis & Cerere,

Quod fit ager Baccho fertilis & Cerere,

Vicino ridere potes de colle, TRIDENTUM,

Et superis grates ore referre pio.

At tibi quod centum sint templa, altaria centum,

Omnia plena facris, omnia sœta Deo,

Justitia & felix placida quod pace fruaris,

Temporibus nostris quæ profuga orbe suit,

Id CLESî munus: beat hoc te, ipsumque satetur

Demeruisse homines, demeruisse deos.

5

IO

### LIV.

### AD ILLUSTRISSIMUM FERDINANDUM GONSAGAM

### PROREGEM SICILIÆ.

I, Decus Ausoniæ & Gonsagæ invicta propago,
Cæsaris auspiciis felix, i sidere dextro:
Macte animo, macte ingenio, & præstantibus ausis,
Fernande, & pro tutandis communibus aris,
Pro laribusque focisque, æternos victor honores
Appropera, evinctus vivaci tempora lauro,
Et refer optatos patriæ de more triumphos.
Ecce tibi ut niveis sese Victoria pennis
Ostentat, signisque elata insidit apertis:
Ut modo castra volat circum: en tibi carmine certo
Phæbus iter saustum & divos prædicit amicos,
Sic orsus: Fernande, tua sub cuspide Parthus
Tom. II.

B b

Ipse cadet confisus equis & milite multo, Bisque colorabit scelerato sanguine flavum Danubium: nec vitiferam vidisse Viennam, 15 Pannoniæ aut vellet fines transisse superbus. Barbarico Æmathii pinguescent sanguine campi. Oceanum inficient ipumantia flumina tabo. Quanta vorabit atrox inhumata cadavera vultur! Mox orbata viros plorabit Thessala tellus, 20 Græciaque incomto divellet vertice crines. Regnatorem Asiæ solio exturbabis ab alto, Nec teget instructis Turcarum exercitus alis. Quali te amplexu excipiet tunc Cæsar, & ille Cæsaris armipotens frater! tibi qualia PAULLUS, 25 Relligione deûm servata, hominumque salute, Dona feret! quanto applausu Germana juventus Quum tibi victori templum immortale sacrabit, Mantuaque exfultans referet tua nomina cælo! Hic tacuit, crepuitque lyra non falsus Apollo 30

### L V.

### DE TRIBUS DECIIS.

TRES DECII Romæ nascuntur. Numina, nasci Jure illos alio non voluere loco. Sed dum se patriæ sic devovere, videntur Nec melius nasci, nec potuisse mori.

### LVI.

### AD RUINAS ROMANAS.

### \* EX ITALICO BALTHASSARIS CASTILIONEI:

EXCELSI colles Urbis, sacræque ruinæ,
Queis Romæ nomen vix tenuisse datum est,
Heu quas relliquias, quæ corpora clara parentum
Clauditis, & veterum quæ monumenta virûm!
Vosque triumphales, procerum decora alta, columnæ,
Jam vestra in cineres gloria versa jacet:
Vester honos vili jamdudum sabula vulgo est,
Et densa antiquum contegit umbra decus.
Iccir-

\* Ex Aldina Carminum collectione anni 1533. in 8. pag. 97.

Atas si rabido singula dente rapit;
Hos etiam nostros spero finire dolores:
Hisque dabunt curis tempora longa modum.

10

### \* SONETTO DEL CASTIGLIONE

esistente a carte 326. delle Opere di lui tutte stampate dal Comino.

SUPER BI colli, e voi sacre ruine,
Che'l nome sol di Roma ancor tenete,
Ahi che reliquie miserande avete
Di tant' anime eccelse e pellegrine!

Colossi, archi, teatri, opre divine,
Trionfal pompe, gloriose e liete,
In poco cener pur converse siete,
E fatte al vulgo vil favola al fine.

Così, se ben' un tempo al tempo guerra
Fanno l'opre famose, a passo lento
E l'opre e i nomi il tempo invido atterra.

Vivrò dunque fra' miei martir contento;
Che se'l tempo dà fine a ciò ch'è in terra,
Darà forse ancor fine al mio tormento.





# NICOLAI A R C H I I C O M I T I S NUMERORUM L I B E R II.

I.

### SALUTAT PONTANI EFFIGIEM.



Alve, magne senex, cui tam felicia cæli Sidera fulserunt, risit & Uranie: Cui sese Natura parens in lumine claro Quanta est, cui totum se patefecit Amor; Salve. nulla tuos inhonestent sæcula vultus, Nec caries formæ ne noceatve situs:

Nec frontem turpet pulvis canosve capillos,
Sed viva æternum sit color in tabula.

Quam modo Turiani plus uni ostendere sæclo
Ausa est, invito tempore, docta manus.

Teque hospes quo non melior virtutis alumnus
Incolit Ocnæi regna beata soli,

Flore novo varissque ornet pro tempore sertis,

Nectens puniceis alba ligustra ross;
Vivacesque hederas immortalesque amaranthos
Præmia honorato digna ferat capiti.
Nos tibi pro meritis, pro doctæ munere chartæ
Texemus facili carmina juncta pede.
Seu me colle humili assurgens Capriana tenebit.

Seu me colle humili assurgens Capriana tenebit, Seu patrio excipiet Sarcias unda sinu,

20 Ad-

# NIC. ARCH. COM. NUM. LIB. II. 197

| Adveniam Mincî ripam, lætusque sacellum          |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Constituam, & votis mixta ego tura feram.        |    |
| Nec te tum pudeat mecum illic, STROZZA, sub alno |    |
| Propter aquam herboso ponere membra solo;        |    |
| Illic ingratis ubi dulces solibus umbras         | 25 |
| Porrigit alta salix & saliunca frequens.         | •  |
| Ipse canes: vocem nemorum ingeminabit imago:     |    |
| Garrula populeis obstrepet aura comis.           |    |
| Ipse canes, tollens Pontani nomen ad astra:      |    |
| Miscebit liquido gutture carmen olor.            | 30 |
| Tunc aderit Gonsaga, aderit de more CALANDR      | •  |
| Aonidum pleno qui levat amne sitim.              |    |
| Tu Latiis, PONTANE, modis, cantabere Tuscis,     |    |
| Quales dant gemini, docta caterva, Lupi:         |    |
| Qualibus assiduos Marnus meditatur amores,       | 35 |
| Aut Veneris PRETUS bella proterva canit.         | ٠, |
| BATTUS & ipse tui studiosus nominis, aras        |    |
| E vivo sacras cæspite tollet humo;               |    |
| Instituet que tuo dictos de nomine ludos:        |    |
| Illic fundet ovans rustica turba merum:          | 40 |
| Invergetque aris spirans beneolentia fraga       |    |
| Antiqua e patera fagineoque scypho.              |    |
| In numerum ducet choreas viridante sub ulmo      |    |
| Artifices Hyale docta movere pedes.              |    |
| Festini circum pueri mixtæque puellæ             | 45 |
| Casta incompositis verba canent numeris:         | -  |
| Et velut Andini dant munera certa nepotes        |    |
| Vergilio; tibi sic annua vota ferent.            |    |
| PONTANU M liquidique lacus vallesque sonabunt,   |    |
| Mincius & tremulis cinctus arundinibus.          | 50 |
| At pater Eridanus Stellæ hand oblitus amorum     |    |
| Afferet ipse sua succina lecta manu.             |    |
| Audiet hos longe felix Sebethus honores,         |    |
| Et lætus tumidis in mare curret aquis.           |    |

#### I I.

## DE EJUSDEM TABELLA.

HOSPES, bis vivi effigiem post sata poetz,
Pictoris doctas & venerare manus.
Namque suis chartis semper Pontanus in ore
Est hominum, inque oculis est ope Tutiani.

#### III.

## DE EADEM DIALOGUS.

UÆNAM hæc effigies? PONTANI. Anne ipse revixit?

Cui dubium? Vates pervolat ora virûm,

Occassus qui tot stellarum scripst & ortus,

Qui chartis magnus claruit innumeris.

Non famam; faciem quæro, quæ picta tabella

Spirat, & illius tam propria ora refert.

Tutiani suit apta manus, quæ reddere vitam

Defunctis vita corporibus solita est.

Parthenope tegit hunc: hunc officiosa reservat,

Consociatque suo Mantua Vergilio.

#### IV.

### DE EADEM.

AGNUM UT PONTANUM natura effinxerat olim,
Reddidit arte sua dextera Tutiani.
Illum ut mirari & valeant spectare nepotes,
Invito effecit tempore Tutianus.
Ingenii Vates monumenta æterna reliquit:
Æternæ Pictor reddidit artis opus.
Magnus uterque sua est arte, & sibi debet uterque
Peniculo & calamo vivet uterque pari.

v.

## AD PONTANUM.

TER felix, PONTANE, potes, ter maxime, dici, Quod tua te faciunt carmina perpetuum: Quod te Tutianus vivum post funera reddit, Quodque tibi egregium contigit hospitium.

#### VI.

## IN FUNERE M. ANTONII TURRII,

VIRI RARISSIMI,
-EPICEDION.

Atque hinc atque illinc animus distractus oberret,

Infe-

| Inferias tamen &, I URRI, tibi iolvere juità          |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Constitui, sacrisque, ut possum, intexere chartis,    |     |
| Ne te Parca umquam aut ventura obliteret ætas;        | 5   |
| Si modo nostra queunt promittere carmina tantum.      | ,   |
| Quæ regio, qui vos, Musæ, tenuere recessus,           |     |
| Qui colles, juvenem dum fata extrema manebant?        |     |
| Nam neque Benaci pomaria vos, neque Gardæ             |     |
| Patria detinuit, non herbifer Apenninus,              | 10  |
|                                                       | 10  |
| Sirmio non, docto felix & clara Catullo,              |     |
| Cum Verona suum infelix ploraret alumnum;             |     |
| Verona heu jam exhausta viris, quondam inclyta doctis |     |
| Ingeniis, virtutum altrix, rerumque ferax urbs.       |     |
|                                                       | 15  |
| Extulit horrendum caput, & convicia torsit            |     |
| In superos Athesis. salices sensere gementem          |     |
| Ipsum Athesim, & qui rura colunt prope litus amœnum.  | •   |
| Quin etiam Nymphæ Benacides exstirpantes              |     |
|                                                       | 20  |
| Gardaque, Melsineeque, & Bardine formosa,             |     |
| Mæstaque Turrine; & Mæse laniata capillos,            |     |
| Instar fontis, aquarum aspergine saxa rigabat:        |     |
| Frigidulosque ciens singustus corde profundo          |     |
| Cærula Laodice, Juveni succurite, clamat,             | 25  |
| Numina, si benefacta valent & cognita virtus.         |     |
| Attoniti vitreis de sedibus exfiliere                 |     |
| Tritonum chorus, & morientis pænitet illos.           |     |
| At senior tumidis surgens Benacus ab undis,           |     |
| Tollite, ait, lacrimas; lacrimis non flectitur ullis  | 30  |
| Impia Mors, tantum terris quæ invidit honorem.        |     |
| Nec te pœniteat Mortis, Turri, optime Turri;          |     |
| Nam si Frastorî quicquam & tua carmina possunt,       |     |
| Virtutesque aliæ, vives post sata superstes,          |     |
|                                                       | 35  |
| Hoc tibi solamen sit, spes ea certa laborum.          |     |
| Ille tamen, veluti succumbens victima ferro,          |     |
| Lumina cum moriens languentia declinaret,             |     |
| Rupit in has voces, & questus fudit acerbos:          |     |
|                                                       | 40  |
| Immaturi ævi, medicas si puriter artes                | ٠   |
| Edocui, mea si studiosis profuit ætas:                |     |
| At si fata vocant, saltem placide ossa quiescant,     |     |
| Excipiantque meos manes loca amœna piorum.            |     |
|                                                       | 45  |
| It gemitus, resonat mæstum per compita murmur:        | . , |
| Qua-                                                  |     |

| Quale solet cum sicca æstate incanduit aer,       |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Et cæli rabics, ægræ dant murmura tectis          |    |
| Mellificæ volucres parvis, gemitu omnia complent. |    |
| Ventosæ extemplo planxerunt litora Rivæ,          | 50 |
| Aeriæ unde sonant magnis clamoribus Alpes.        | •  |
| Ipsa etiam Thenni rupes & frigida Pranze          |    |
| Grotteque & Penetre supposta furentibus Austris,  |    |
| Saxosique Naci late oppida contremuere            |    |
| Insolito motu, & Lymphanus cinctus oliva,         | 55 |
| Buxiferaque caput concussit fronte Brionus.       | ,, |
| Tunc bubo in tumulis & noctua culmine Corni       |    |
| Nocte sedens dirum importuna voce canebat.        |    |
| Tunc lugubre rubens cælo incandente cometa        |    |
| Sanguineum oftendit crinem longo horrida tractu.  | 60 |
| Nos simulacra etiam pallentia vidimus atrum       |    |
| ( Horrendum visu! ) in templis sudasse cruorem:   |    |
| Vidimus errantes umbras sub nocte maligna,        |    |
| Quum mons Arcitenens scopuli de vertice summi     |    |
| Tristia signa dedit; nam saxum e monte revulsum,  | 65 |
| Saxum ingens, magnâ dejecit tecta ruinâ,          | ٠, |
| Annosasque ornos & amicas pacis olivas            |    |
| Ab radice revolvit præcipiti decursu,             |    |
| Et prostravit humi viridantis robora sauri.       |    |
| Postquam Mors atræ per opaca silentia noctis      | 70 |
| Jucundo juvenem spoliavit lumine vitæ,            | /- |
| Virtute egregium juvenem, retro fugit undas       |    |
| Calliope, silvasque avertitur, & Parnassum        |    |
| Indignata suis cum sontibus aspernata est.        |    |
| Iccirco miserum BATTUM mæstasque sorores          | 75 |
| Cernere erat laniare genas atque ungue capillos.  | 1, |
| Quis te quis, frater, nostræ pars maxima vitæ,    |    |
| Ante diem rapit? interruptaque verba relinquunt.  |    |
| Plura loqui prohibet dolor: at stillare videres   |    |
| Oraque pectoraque, & fluvios versare fluentes.    | 80 |
| Quos ego tunc gemitus, quæ non suspiria sensi!    |    |
| Non igitur possem verbis memorare, nec ullis      |    |
| Laudibus illorum pietatem æquare canendo.         |    |
| Tum primum Ticinus liquidis argenteus undis       |    |
| Multa gemens cæcoque latens expalluit antro,      | 85 |
| Exosus lucem, aut nebula velatus opaca            | -, |
| Mæstus iit: cælumque vocans crudele juventus      |    |
| Clara togâ, clara & studiis quæsivit ademtum      |    |
| Te, Turri, ingeminans: Turri, te pulsa sonabant   |    |
| Litora: te resonis referebat vallibus Echo.       | 90 |
| Mor                                               |    |

| Non igitur polthac licinides alludentes                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Herbolo aut videas spatiantes margine ripæ,                                                      |       |
| Aut pubis tenus exstantes procurrere in undas                                                    |       |
| Saltibus alternis, nec longum pectore crinem,                                                    |       |
| Nudata aut niveas ostendere veste papillas,                                                      | 95    |
| Mergere rejectis nec candida crura cothurnis.                                                    |       |
| Pastores ægros ducunt cum matribus agnos:                                                        |       |
| Vix cythisum carpunt pecudes, vix slumina libant.                                                |       |
| Non arbos frondes, non lætas sussicit umbras:                                                    |       |
| Non Zephyri in noctem aspirant, non aura secundo                                                 | 100   |
| Suspirat flatu. latet inter nubila Luna,                                                         |       |
| Nec jam virgineum fundit suffusa ruborem.                                                        |       |
| Non apio viridi crispatur florida tellus:                                                        |       |
| Arescunt violæ & rubro rosa tincta pudore:                                                       |       |
| Nec conniventes oculos violaria folvunt.                                                         | 105   |
| Jam laurus baccas & citri poma negârunt,                                                         | 10,   |
|                                                                                                  |       |
| Flexipedes hederæ nigros posuere corymbos:<br>Urit hiems teneras Benaci in litore myrtos:        |       |
|                                                                                                  |       |
| Pro violis surgunt aconita; insuetaque tellus                                                    | . 110 |
| Dat tribulos; nusquam est seges in fallacibus herbis                                             |       |
| Collibus haud largo pubescit vinea sœtu.                                                         |       |
| Vipera crescit humi; squamosaque tegmina verrens                                                 |       |
| Pulvereum sulcat spiris iter horrida serpens.                                                    |       |
| At pater Oceanus longe indignatus acerbum                                                        | 115   |
| Interitum, exercet maria alta, & frendit in undis,                                               | 11)   |
| Nec curat jam vota: jacent in litore nautæ                                                       |       |
| Cæruleos tumido revomentes pectore fluctus.                                                      |       |
| Transtra natant tabulæque & ventis acta carina. Omnia sunt male tuta: nihil nist triste minantur |       |
|                                                                                                  | 120   |
| Sidera: & affectum contriftat Scorpius orbem.                                                    | 120   |
| Me vero desiderium & pia cura sodalis                                                            |       |
| Sevocat adflictum a studiis; nam pectore toto                                                    |       |
| Altius ad vivum persedit vulnus acerbum.                                                         |       |
| Improba Mors, quid non fari me denique cogis?                                                    | 125   |
| Te ne immaturum rapuit Mors effera, tantum                                                       | 12)   |
| Ausa scelus, longa Turri dignissime vita?                                                        |       |
| Te ne mihi Mors dura, & inexpugnabile fatum                                                      |       |
| Abstulit, atque annis florentibus immaturum?                                                     |       |
| Mors ne tuos fructus tenera consumsit in herba?                                                  | *10   |
| Egregiis cum jam famam protendere factis                                                         | 130   |
| Cœpisses, longeque tuum dissundere nomen.                                                        |       |
| At postquam reliquum nihil est, & nulla supersunt,                                               | •     |
| Orbis honos Turri, nostræ solatia vitæ;                                                          |       |
| In primis tibi ruris opes, servataque spargo                                                     | Mune  |
| Tom. II.                                                                                         | Mune- |

| Munera, narcissumque immortalemque amaranthum,<br>Serpillum casiamque & nardi serta virentis,       | 13  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Manibus exoptans requiem, & bona verba precatus.<br>Quæ quoniam ex animo & puro sunt corde profecta | ,   |
| Admittet præsens non surda Juppiter aure.<br>Sis felix, Turri, spiret tibi perpetuum ver,           | 140 |
| Et molles tepeant hiemes, & lenior æstas;<br>Aslyriumque sacro cineri nascatur amomum,              |     |
| Vernent & tumulo flores & lilia cana.  Dulce strepant lauri folia, & tibi lene susurrent            |     |
| Afflatæ frondes Zephyris; tepidique Favonî<br>Aura tibi pariat flores beneolentis anethi.           | 145 |
| Namque ego concordes exegi dulciter annos                                                           |     |
| Tecum, ut nil vita fuerit jucundius omni,                                                           |     |
| Cum mensa hospitioque eodem laribusque fruebar:<br>Cum dii præsentes, cum sata benigna sinebant     | 150 |
| Vivere te, & mecum longos requiescere soles.                                                        | -,- |
| Sed quid jam miscro superest mihi? nulla voluptas                                                   |     |
| Te sine erit; nam quis vivit te carior alter? Tu mihi curarum requies & dulce levamen,              |     |
| Pandebas animum & puri penetralia cordis,                                                           | 155 |
| Assuetus curas partiri & gaudia mecum.                                                              |     |
| Non ita sub vitreo collucent fonte lapilli,<br>Nec vagus apparet nitido sub flumine piscis,         |     |
| Quam tua rara fides & veri conscia virtus                                                           |     |
| Sese ostentabat vultuque impressa nitebat.                                                          | 160 |
| Ut lucem optatam ex Oriente Aurora reducit Alba genas, croceo frontem depicta colore,               |     |
| Pallentes abeunt umbræ, nox fusca recedit;                                                          |     |
| Sic tua frons hilaris toto mihi corde dolores,                                                      | 165 |
| Toto animo & tristi fastidia mente fugabat.<br>At nunc ista mihi de te solatia præstas?             | 10) |
| Affari extremum nunc est data copia amico?                                                          |     |
| Nec licuit tecum nostros finire dolores?                                                            |     |
| Uno eodemque die componi eodemque fepulcro? Sed fortasse meos gemitus supremaque spernis            | 170 |
| Dona, supervacuos luctus, mixtasve querelas.                                                        |     |
| Ipse inter divos cæloque relatus in alto,                                                           |     |
| Conspectu Superûm frueris, dulcique potiris<br>Nectare, & assurgunt teneri & famulantur Amores,     |     |
| Arridet Venus, atque oculis cælum omne serenat.                                                     | 175 |
| Tu vero cælestem axem & vaga sidera lustras, Saturnumque vides ac nimbiserum Oriona.                |     |
| Cælestes propius gaudens cognoscere caussas,                                                        |     |
| • • 0                                                                                               | Dan |

Percurris cæli tractus; terrasque profundas Despicis, exsultans gentes liquisse profanas, 180 Et vulgum infanum & tot habentes nubila terras, Scrutarisque Orientem, ubi candidus exoritur Sol, Discutiens tenebras jucundæ lampade lucis. Te Phœbi natus medicorum adjungere regi 185 Fas habet Hippocrati. ut solio te collocat alto! Ut te circumstant Superi caput admirantes, Atque comam ambroliæ spirantem molliter auram! Salve igitur divûm soboles, diis æqua propago. Nos lemper votis memores, te lemper amici ( Ne te forte animo nostro effluxisse putares ) 190 Marmore constructis patrio venerabimur aris. Per te senserunt Medicinæ commoda gentes, Et qui Naturæ caussas atque intima rerum Heroasque artes rimantur splendidaque astra. Dum tua post annos, post sæcula multa nepotes 195 ( Ni cælum, ni me fallunt cælestia signa ) Scripta legent, alia atque alia admirabitur ætas Doctrinæ monumenta tuæ, & virtutis honores. Interea me nulla dies lenire dolentem, Nec poterit tempus vivacem exstinguere amorem: 200 Namque tui æternum, Turri, dum vita manebit, Ardescam desiderio, amissumque dolebo.

## VII. EPITAPHIUM

## M. ANTONII TURRII.

TURRIUS hic situs est. illum hic posuere Camænæ:
Et Medicina sacro justa dedit tumulo.
Ille quidem nondum sex lustra peregerat, & jam
Arte senem medica vicerat Hippocratem.
Ante annos scivisse nocet; nam præcoqua virtus
Persuasit Morti ut crederet esse senem.

#### VIII.

5

## LACRIME SECUNDE

## IN M. ANTONIUM TURRIUM.

L Vocat ad lacrimas iterum me Turrius, & jamdudum intermissas postulat inferias, Cc 2 Carmi-

| Carmina & officium antiqui teltantia amoris.       |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Quisnam illi ingratus munera digna neget?          |       |
| Me juvat iccirco chartis mandare dolorem,          | 5     |
| Quem pia non sicco lumine Laura legat:             |       |
| Laura decus Nympharum, olim dilecta poetæ,         |       |
| In cujus clarum nomine fecit opus.                 |       |
| Heu quantos, Turri, postquam te sata tulerunt,     |       |
| Quantos languidulo corde dedit gemitus!            | 10    |
| Cum tantum fleret, quantum viduata marito          | 10    |
|                                                    |       |
| Virgo, lares triftis cum redit ad patrios,         |       |
| Frigida deserto dormire coacta cubili,             |       |
| Et mœrens vacui regna tenere tori.                 |       |
| Ah quoties leto optavit finire dolorem,            | 15    |
| Atque inter cineres compositam esse tuos!          |       |
| Ah quæ mæsta tuo discessu verba locuta est!        |       |
| Quæ possent Chalybum frangere duritiem.            |       |
| Jamque ope Persephones, ope conjugis implorata,    |       |
| Sensibus amissis concidit ante rogos.              | 20    |
| Et secuit flavos formoso e vertice crines,         |       |
| Et quæ ludebant per rosea ora comæ.                |       |
| Cum lacrimis tumulum roraret mæsta profusis,       |       |
| Virginis arentes ut rigat urna rosas.              |       |
| Ex illo nitidos non carpsit tempore flores,        | 25    |
| Nec perluciduli fluminis hausit aquam:             |       |
| Nec quisquam Assyrio fragrantem hanc sensit odore, |       |
| Quem jucundum olim ferre solebat onyx.             |       |
| Non silvæ, non prata queunt lenire dolentem;       |       |
| Et jam æstas una atque altera præteriit,           | 30    |
| Cum tua more sacro lustravimus ossa sepulcro,      |       |
| Et tibi fraternæ justa dedere manus.               |       |
| Illa gemit seu nimboso sedet Apennino,             |       |
| Benaci placidas seu rate sulcat aquas.             |       |
| Seu Phœbus vestit terram, seu mergitur undis,      | 35    |
| Perculsa illius vocibus antra gemunt.              | • • • |
| Ah quoties dixi, Mœroris desine tanti,             |       |
| Laura; querelarum satque superque datum est:       |       |
| Debita, Laura, viro sat munera persolvisti:        |       |
| Desine te tantis excruciare malis.                 | 4     |
| Non tamen assiduo cessat tabescere sletu:          |       |
| Turgiduli æterno rore madent oculi.                |       |
| Ut foliis tenerum caput inclinant hyacinthi,       | -     |
| Cum pluvia emolles forte gravantur aqua,           |       |
| Et jam purpureus languet depressus humi flos,      | 45    |
| Nec templa exornat candida cælicolûm;              | .,    |
| Applicate And trate and American                   | Sic   |

| Sic lacrimis ubertim effusis extenuata est,     |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Olim nativo tincta rubore genas.                |      |
| Nunc etiam veteres mecum officiosa querelas     |      |
| Integrat, antiquo mœsta sedens tumulo.          | 50   |
| Audiit hos gemitus Verona ex collibus altis,    | 1    |
| Miscuit huic lacrimas lene fluens Athesis.      |      |
| Heu, Verona, tibi jucundum lumen ademtum est,   |      |
| Cum bello exàrdens férveret Italia!             |      |
| Illa tempestate malis deperdita fatis,          | 55   |
| Clamabas surdos in tua vota deos.               |      |
| Infelix bellum urgebat, lacrimabile bellum,     |      |
| Bellum, hominum & virtutum omnium amara lues.   |      |
| Heu, Verona, olim flos Europæque Asiæque,       |      |
| Unica doctorum mater amata virûm!               | 60   |
| Tu non frigidulum fovisti corpus alumni,        |      |
| Sed, quæ Benaci fluctibus alluitur,             |      |
| Riva viro felix, illius clara sepulcro,         |      |
| Quem miseri nautæ numinis instar habent,        |      |
| Cum venti circum adlatrant spumantibus undis,   | 65   |
| Illius puppis numine tuta volat.                |      |
| Æquora crispantes aspirant leniter auræ,        |      |
| Suspirat Zephyrus suaviter horrificans.         |      |
| Illum admirantes mediis Benacides undis,        |      |
| Se se præ invidia fluctibus increpitant.        | 70   |
| Ergo sacras Turrî tumulo pendere tabellas       |      |
| Vidimus, & templo multa corolla nitet.          |      |
| Stant myrti amplexæ tumulum laurusque virentes, |      |
| Quas memor assiduis Laura rigat lacrimis.       |      |
| Sponte sua insurgunt citri superimpendentes:    | 75   |
| Illas non æstas, non fera adurit hiems.         |      |
| Vidimus hoc violas passim vernare sepulcro,     |      |
| Vidimus hiberno tempore hiare rosas.            |      |
| Has inter, lacrimas fundit Medicina tepentes;   |      |
| Nam Medicina tibi quando parem inveniet?        | 80   |
| Quod ne hoc officium pertranseat illaudatum,    |      |
| Te medicas artes instituisse ferunt.            |      |
| Nam quis te melius succos cognovit & herbas?    |      |
| Quis naturæ arcana altius explicuit?            |      |
| Te quoque cantantem silvæ sunt sæpe secutæ:     | 85   |
| Ipse Athesis tacita pone secutus aqua est.      |      |
| Te Ticini Nymphæ audierunt Pæana canentem,      |      |
| Muscosum propter fluminis hospitium.            |      |
| Cantabas (memini); querulæ tacuere cicadæ;      |      |
| Nec strepuit rauco silva refracta sono.         | ,90  |
| (P)                                             | CI . |

| Sed quoniam casu te sors oppressit acerbo,<br>Læta recordari tempora nunc miserum est. |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nam quis te invidit nobis deus? an quia amantes                                        | do.        |
| Stare diu unanimes impia fata vetant?                                                  |            |
| Invida te numquid rapuerunt numina terris,                                             | 93         |
| Ut cælum ornarent lumine conspicuo?                                                    |            |
| Certe dignus eras cælo fulgere sereno,                                                 |            |
| Esse Ariadneæ stella propinqua comæ.<br>Sed quo progredior temere? tua, maxime Turri,  |            |
| Facta canenda aliis sunt graviore tuba.                                                | 100        |
| Ergo renascentis Latii decus, unica, MARCE,                                            |            |
| Et patriæ & gentis gloria FLAMINIÆ,                                                    |            |
| Parcarum vitio ne Turrius obscuretur,                                                  |            |
| Neve suum nomen deleat ulla dies,                                                      |            |
| ( Namque sibi tales sieri mandavit honores )                                           | 109        |
| Aggredere hunc chartis tradere perpetuis.                                              |            |
| Ille tuo dignus laudari carmine; nam tu                                                |            |
| Orphea divinis versibus æquiperas.                                                     |            |
| Mi sat erit lacrimas cineri dare semper amici,                                         |            |
| Quo sine triste mihi est vivere, dulce mori.                                           | 110        |
| I X.                                                                                   |            |
|                                                                                        |            |
| $\mathcal{N}$ $	ilde{\mathcal{Z}}$ $	ilde{\mathcal{Z}}$                                |            |
| DE HIERONYMO NICHESOLA                                                                 | <b>A</b> . |
| B. I.T                                                                                 |            |
| H puer infelix virtute & fortibus ausis,                                               |            |
| Macte puer domini gloria rara tui.                                                     |            |
| Quæ te fata, aut quis miserum te casus ademit?  Invida fata, & sors impia te rapuit,   |            |
| Jucundos cum ageres primæ lanuginis annos,                                             | -          |
| Floridulus, veluti candida parthenice,                                                 | ,          |
| Quæ dum intacta manet, dum florem oftendit honestu                                     | m.         |
| Hanc auræ mulcent, educat æther aquis:                                                 |            |
| Sed postquam agricola infixo convulsit aratro,                                         |            |
| Demittit caput, & flos sine honore jacet.                                              | IC         |
| In gyrum dum volvis equum, & calcaribus urges                                          |            |
| Terga ferox, præceps desilis altus equo:                                               |            |
| Languentesque tibi clausit Mors pallida ocellos.                                       |            |
| Heu bona tot furtim sustulit atra dies!                                                |            |
| Te luxit Manto, veluti Venus aurea Adonim                                              | 15         |
| Formosum; & crines vertice dissoluit.                                                  |            |
| Mincius indoluit, liquidasque a sedibus imis                                           |            |
| Exturbavit aquas fletibus assiduis.                                                    | Æ          |
| A. IV.                                                                                 | 4 344      |

#### NÆNIA DE MORTE MATRIS.

E T merito has lacrimas, hos spargo veris honores, Cara, tui, Genetrix, dignissima præmia partus, Muneraque extremis nunc exsequor annua votis, Maternam facris veneratus honoribus umbram. Alter ab octavo undecimoque revolvitur annus, Cum tua marmoreo funt ossa reposta sepulcro. Illa tempestate meæ nutricis alebar Complexu in molli, me tertia viderat æstas Vix bene sirmantem gressum, & blæso ore loquentem, Cum te pallida Mors tenebris involvit opacis, Injecitque manum viridi sub flore juventæ. Vidi ego cum tristi procederet ordine pompa, Horrenda extremum caneret cum voce sacerdos, Ingentis turbæ gemitus; nam turba gemebat Subjecti populi, & fatum damnabat avarum, 15 Justitia & placida vivens quam pace fovebas. Tunc parvi flebant fratres, passisque capillis Pectora tundebant fletu madidæ ora forores; Quarum etiam silvas reor ingemuisse dolore. Attonitus visu immani agnovisse videbar 20 Ipie nefas, querulis implens vagitibus auras Nutricis gremio; tunc illa nocte papillas ( Sedula namque olim mihi rettulit omnia nutrix ) Non ego libavi, digitis non ubera pressi. Seu natura, aliud seu quid divinitus esset, 25 Tantum præsago suspiria corde trahebam, Hærebamque genis pendens nutricis amatæ: Quæ mihi linteolo madidos dum tergit ocellos, Singultusque ciet, trepidantem ad pectora pressit, Et, Taceas, mellite puer, puer optime, dixit; 30 Mater enim spirat; mors illi sæva pepercit: Rus abiit, dixitque mihi, Cito læta redibo. At postquam surgente efferri Sole cadaver Cæperat, & toto sonucrunt æthere planctus, Ipse pater gemitu circum atria longa sonabat, 35 Ipse pater querulis implebat vocibus auras, Quantum fecisset jacturæ mente revolvens, Quamque minaretur domus inclinata ruinam Te sine; vixque potest tantum perferre dolorem. Crudeles superos testatus & impia fata, Opta-

Optavit certæ quoties occumbere morti! Ut fuit in votis nihil illi optatius umquam! Sed revocant animos nati, solantur & ægrum Impliciti collo . curas modo ponit inanes, Et modo conqueltus cara pro conjuge rapta 45 Integrat inceptos luctus; virtusque recursat, Nobilitalque animo, & tanti matrona pudoris Fixa manet menti, & fovet infanabile vulnus. Sola domus mœret, plangunt tua funera matres Quas Athesis rigat & sinuoso Sarca reflexu. 50 Sarca illo (ut fama est) dum tempore fertur in alveum Benaci, Nymphas turbavit sedibus imis, Signavitque undis turbatum albentibus æquor. At soboles tua mœsta ferit socio æthera luctu: Non aliter quam cum percussit arundine pastor 55 Servantem nidum volucrem, quæ fixa repente Ad terram cadit, & natos vitamque relinquit: Inicia progenies stupet, & jam vespere sero Implumis matrem e pastu prædamque moratur Ore avido, & rostro nequicquam clamat aperto. бо Præcipue infelix ego te per tecta vocabam Ut poteram, balba interrumpens verba loquela. Nam mihi fingebas lusus, & grata canebas Ad cunas, blandum invitabas voce soporem: Tu flores intertexens, & mixta corollis 65 Lilia, puniceaque rosa, rubroque hyacintho Ornabas caput, & fulgentia tempora sertis: Nectebasque meo ramosa coralia collo. Nonnumquam slenti arridens blandiris alumno: Ubere nonnumquam exferto perfundis ocellos. 70 Te modo fingis anum, simulata & imagine terres, Dum cohibes flentem fallæ formidine formæ. Heu matris sortem & nati infelicis acerbam! Tunc mihi te rapuit fatum cum solvere justa, Nec matris fugientem animam excipere ore liceret, 75 Oscula nec pia ferre genis, nec more parentum Claudere languentes oculos, aut dicere amato Extremum ore Vale, meritosque intendere honores Manibus. At mihi nunc liceat lustrare quotannis Ture sacro tumulum, & Syrios adolere liquores, 80 Acceptæ ingratus quocumque in tempore vitæ Ne ferar, officii aut materni oblitus amoris. Nam te ( sic certum est, dum vivam ) oblivio nulla, Nulla dies memori servatam pectore vellet. XI. AD

XI.

## AD PAULLUM JOVIUM.

ENISTI, bone PAULLE, PAULLE amate Quantum ullus potis est amari amicus; Qui mecum Ticini otio beato Soles condere candidos folebas, Argutis salibus facetiisque. Venisti. o sine fine me beatum! O lucem nitidam! o diem auspicatum! Dum jucunda adeo allocutione, Dum te perfruor, ac tuis libellis Excultis, lepidis & eruditis: 10 Annales voluo laboriosos; Illustres lego feminas virosque, Quos das perpetuo manere sæclo Præclara in monumenta posterorum. Quanta, Juppiter, arte, quo labore 15 Prœlium lego Parthicum inchoatum! Nam Germania te modo & Viennæ Viderunt juga maximi parantem Certum scribere Cæsaris triumphum, Victoremque tuis sacrare chartis. 20 At, Thracum, tibi sit male, o Tyranne, Qui fœda subito suga avolâsti, Non tam Cæfaris invidus trophæo, Quam æternæ Jovii mei papyro.

#### XII.

## AD ALEXANDRUM THIENUM.

TE retinet curis vacuum Caprina, THIENE,
Vallis, & æstivo tempore amœna loca.

Illic exerces doctorum more Camœnas:
Illic te studiis incubuisse juvat.

Insidi nec te pungunt sera spicula Amoris:
Nec duices somnos æra canora sugant.

At me patria sollicitum tenet. uror ego uror;
Ingenue sateor dicere quod miserum est.

Hic insanus Amor me transdere in otia quærit,
Et me dilectis sevocat a studiis.

Tom. II.

Olim

| Olim liber amore, & cura exutus ab omni                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Omnem animum ad Musarum otia contuleram.                                               |      |
| At nunc despicio Musas: ( ignosce fatenti )                                            |      |
| Despicio socios: quod magis est miserum.                                               |      |
| In me tunc primum conjecit tela Cupido,                                                | 19   |
| Cum longum fleres anxius exsilium:                                                     |      |
| Cum patris imperio, quam ardebam, linquere amicam                                      |      |
| Cogerer, atque tuum dulce sodalitium.                                                  |      |
| Tu miserum a cara stêsti discedere amica,                                              |      |
| Tu miserum a caro corpore abesse tuo.                                                  | 20   |
| Tunc ego quas lacrimas, quæ non suspiria sudi!                                         |      |
| Ut fuit illa mei prima ruina mali!                                                     |      |
| Ure alios igitur, puer aliger; aut quibus ardens                                       |      |
| Est animis Martis castra cruenta sequi:                                                |      |
| Aut quibus est curæ dites agitare rapinas,                                             | 2 5  |
| Aut aurum terræ quærere visceribus.                                                    |      |
| Tu fine me famam venturo extendere sæclo,                                              |      |
| Et grave demissa tollere corpus humo.                                                  |      |
| Ut me Sarciades celebrent post fata Napææ,                                             | 30   |
| Et siam patrii laus ego prima soli.<br>Felix FLAMINIUS, quem nulla puella, nec ignis   | 2,   |
| Est potis a sancto seposuisse choro.                                                   |      |
| Dum canit avectam Europam, &, mirantibus undis,                                        |      |
| Tergore taurino molliter impolitam:                                                    |      |
| Utque illam magnus fallaci Juppiter arte                                               | 35   |
| Luscrit, & pariter transierint maria:                                                  |      |
| Cum venti circum fluctus maris alludebant,                                             |      |
| Nudaret niveos cum toga lapía finus.                                                   |      |
| Quod si etiam liceat mihi sævam exstinguere slammam,                                   |      |
| Aut lenire meo vulnera fixa animo;                                                     | 40   |
| Ipse ego Parthenopen visam studiosus amœnam,                                           |      |
| Claraque Syncero litora culta seni.                                                    |      |
| Illic est animus vos exercere, Camœnæ,                                                 |      |
| Magnus ubi cecinit pascua Vergilius.                                                   |      |
| Hic ego te, Syncere, sequar; Syncere, tuo mi                                           | 45   |
| E sacro fas sit sonte levare sitim.                                                    |      |
| Tu canis Arcadici pastor pineta Lycei:                                                 |      |
| Sebethi propter flumina pascis oves.                                                   |      |
| Et canis obscura cantantem nocte Lyconem:                                              | م بع |
| Formosæ destes Phyllidis interitum.                                                    | 50   |
| Proteaque intacto mulcentem carmine phocas,                                            |      |
| Vertis & in Salices pectora Naïadum.<br>Virginis ut celebras Partum graviore cothurno, |      |
| Andini æquiparans carmina Vergilii!                                                    |      |
| Famum aguipaians cainina veignii:                                                      |      |

| Felices silvæ quæ te sensere canentem,        | 55 |
|-----------------------------------------------|----|
| Quæ audivere tuos æquora pulla fonos.         |    |
| Seu te Pausilypus, seu candida Mergilline,    |    |
| Seu retinent caræ litora Parthenopes;         |    |
| Ipse sequar; modo tu non dedignere sequentem; |    |
| Nec timeam iratum te duce adire fretum.       | 60 |
| Quod si contingat, dominæ spernentur amores,  |    |
| Et Regum summæ despicientur opes.             |    |
|                                               |    |

#### XIII.

## ADEUMDEM.

| Uod tua distuleris promissa hucusque, Thiene,<br>Es mihi suspectus nomine persidiæ. |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vera loquar; certe cecidisti pectore nostro;                                        |         |
| Namque ego non vitium hoc credideram esse tibi,                                     |         |
| Ut vitam tali synceram labe notares.                                                | 5       |
| Id non est animi quod facis ingenui.                                                |         |
| Quare quod scribis venturum te mihi paucis                                          |         |
| Luciferis, rapidus ventus & unda tulit.                                             |         |
| Seu Ferraria te retinet, quam maxime amare                                          |         |
| Dicis præ cunctis urbibus Italiæ:                                                   | 10      |
| Seu Verona magis; nam te exardere Neæram                                            |         |
| Nescio quam, rumor non bonus obloquitur;                                            |         |
| Debueras saltem cari meminisse sodalis,                                             |         |
| Turpiaque a te ipso crimina rejicere:                                               |         |
| Aut mihi te purgare, aut fictas nectere caussas,                                    | 15      |
| Aut mihi te cupido restituisse magis;                                               | •       |
| Quamvis te precibus multis revocaret euntem                                         |         |
| Hæc atque illa puella atque alia atque alia.                                        |         |
| Numanam initur nofther gradem tibis dicam ego cunctis                               |         |
| Numquam igitur posthac credam tibi: dicam ego cunctis                               | ,<br>20 |
| Sæculaque hoc noscent postera flagitium.                                            | ں ہے    |

#### XIV.

## AD LYMPHAS SARCÆ.

YMPHÆ Sarciades, nimis rapaces,
Furaces nimis, invidæque lymphæ,
Heu quot carmina bella, quot lepóres,
Gemmis carmina cariora & auro,
Numquam lecta fatis, relecta fæpe,
Incauto & misero mihi abstulistis!
Quæ mî Madrutius meus, revisens
D d 2

Anti-

5

Antiquam Paduam & bonos sodales, Servanda adtulit, & sinu fovenda. Dum verso & teneo manu, recurrens 10 Doctorum monumenta per virorum, Nil ulquam mihi tale cogitanti, Non bona alite, nec bene auspicata, Immerentia ponte decidére. O pons, o fluvii male ominati 15 Undæ ipso Eridano rapaciores! Num vos Lazari epistolam eruditi, Num sacros rapidis pudet sub undis Docti volvere VELII labores, Et lusus lepidi Logi venustos? 20

#### X V.

### AD PAULLUM RICCIUM

## MEDICUM REGIUM.

MABO mihi, PAULLE, dic roganti, Vidisti ne aliquem e meis amicis, Quos tecum Ticino simul profectus Reliqui, in patriam meam revertens? Ecquid Gymnasii parens I a s o n? Quid Picus facit alter ipse ab illo? Ecquid Curtii utrique, amati utrique, Utrique egregii, eruditi utrique? Num Pyrrhus valet? anne Calvus ille Novi mœnia quem tulere Comi? Sed, quæso, incolumis mea est Philena? Æque cara mihi ac mei mî ocelli, Immo plus oculis meis amata; Nam me plus oculis amat Philena. Qua solatus es allocutione Illam me diu abesse conquerentem? Nonne es pollicitus suum repente Amicum adfore? nam scio quod ardens Me desiderio cupit nitenti, Illiusque animo miser recurso. Sed quid plura? mei tibi calores Sint noti ac mihi; amiculique veri. Ergo cum tibi suppetit quid otî ( Postquam non datur alloqui, ut solebam ) Fac

10

15

20

Fac me; ne crucier diu morando; De cunctis, bone PAULLE, certiorem Et docto calamo tuo & papyro.

25

#### X V I.

## AD M. ANTONIUM FLAMINIUM

#### E P I S T O L A.

A Udio, te dudum Veronæ vivere, teque . Addictum fore fervitiis Antistitis almi GIBERTI, quo nil dederunt bona numina terris Cultius aut gravius, dum publica religionis Munera pertractans reficit labentia templa, 5 Integrat & mores, decretaque prisca parentum Jamdudum antiquata, sacrosque instaurat honores. Gratulor ergo tuis partim succedere votis, Quod liceat sanam & tranquillam vivere vitam, Optatumque diu studiorum carpere fructum 10 Musarum in gremio, & Verona altrice virorum, Quam placido labens Athesis præterfluit alveo. Parte alia, absentem doleo, quod non licet uti Colloquio assueto, teneat vicina licet me Mantua. Populifer miferum me Mincius audit 15 Sæpe tua argutis clamantem nomina ripis, Sæpe repercussis iterantem vocibus Echo: Echo iterat, silvæ referunt, vallesque loquaces FLAMINIUM. Te Felsinea cum sæpe solerem Urbe frui, cum fulgebant felicia cæli 20 Sidera, cum læto radiabant lumine soles, Mecum partiri curas, mecum ipse solebas Propter aquam parvi componere carmina Rheni, Et mecum Graja pariter Latiaque Minerva Auctorum abstrusos sapientum exscalpere sensus, 25 Et suavem gelidis captare in vallibus auram, Sidere cum rapido coqueret Sol fervidus agros. Ipfe sodalitii nunc immemor, aut vaga mente Sidera percurris, vel, ut audio, sacra parentum Evolvis monumenta, & Grajûm scripta virorum, 30 FRASTORUM que audis reserantem arcana deorum, Antiquasque artes, atque omnigenam Naturam; Parte tui ut meliore voles super atria cæli, Inter honoratos cœtus, manesque beatos Feli-

Felicis Turrî, atque inter loca clara piorum.
Nonnumquam te Vida tenet, tua maxima cura,
Carmine qui intacto doctas permulceat aures,
Virginis insuetos partus & dum canit ortus
Mixti \* hominis mixtique Dei & mira acta recenset.
Tu tamen antiquos ne dedignere sodales:
Exspectate veni, ac socios solare querentes.
Nonne audis veluti gemitu suspiret amaro
Lælius? ut Strozza absente intabescat amico;
Dum lacrimas nostris juvat immiscere querelis?

#### XVII.

#### A D G A B L O N E T A M

#### THYSICUM MEDICUM.

ABLONETA; mearum ineptiarum Ex usu, assiduaque lectione Si quicquam tibi dulce comparâsti: Aut si nil mihi, nil tibi molesti In iodalitio tuo, meoque 5 Umquam contigit, accidetque numquam; Mitte, oro, his genialibus diebus, Istis mitte diebus otiosis, AGNELLI lepidi, venusti AGNELLI Carmen, quod gravibus jocis refertum 10 Dicunt, & salibus Catullianis. Nam fama est ( ut amas bonos poetas, Ut doctas colis eruditus artes) Olim illius & hinc & inde iparlum Collegisse poema, ne periret: 15 Concivemque tuum pati nequisse Situ aut tempore carpier maligno. Quare, dum vacuus domi quiesco, Præstant dum inducias malæ podagræ, 20 Sepostis gravioribus libellis, AGNELLI lepidi legam labores. Tu vix credere, ego explicare possem, Quam me, artes juvat, ingenique fructus Suspexisse Bianoris nepotum.

\* Consule Vol. 2. nostra V IDA Carm. edit. pag. 167.



35

40

## XVIII.

# L A C R I M Æ

## IN PARIDEM CÆSAREUM.

| Q | UÆ PARIDEM rapuit, tenebrisque immersit opacis Impia Mors, eadem quicquid sapientiæ ubique est, Uno composuit tumulo, secum omnia traxit Contumulata bona, & terris quodcumque beatum est. Ah miseram Mincî ripam, atque Bianoris urbem! Ingeminent cantus moribundo gutture cycni. Quisnam alius posthac naturæ arcana latentis, Occasusque ortusque astrorum pandat? & altas Scrutetur caussas rerum, eventusque suturos? | 5  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Ah miseram Mincî ripam, atque Bianoris urbem!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
|   | Quis melius foles præsaga mente futuros Agricolis, aut spem dubii aut mala judicet anni? Quis posthac pluvias atque impendentia cælo Nubila prospiciat longe, stellasve secundas?                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|   | Ah miseram Mincî ripam, atque Bianoris urbem! Gramina quis melius pratis, aut montibus altis, Aut quæ muscosi surgunt in margine sontis, Usu observatas longo dignoverit herbas, Totque peregrino advectos ex æquore succos?                                                                                                                                                                                                | 15 |
|   | Ah miseram Mincî ripam, atque Bianoris urbem! Dictamum, helleborumque, atque insuavem panaceam Noverat, & medicas artes, & quicquid Apollo Fila movens citharæ docuit, dum sacra canentum Ora aperit vatum, & divinum concitat cestrum.                                                                                                                                                                                     | 20 |
|   | Ah miseram Mincî ripam, atque Bianoris urbem! In liquidam lymphæ speciem quis decoquet aurum, Nil intentatum ingeniove artive relinquens, Fatalem unde etiam morienti proroget horam, Invita inspirans vitalem morte vigorem?                                                                                                                                                                                               | 25 |
|   | Ah miseram Mincî ripam, atque Bianoris urbem! Qui non pastorum pulsarunt sidera luctus? Pastores illum Eridani slevere propinqui, Custodes ovium sacri, pecorumque magistri: Mæsta repercussis conquesta est vallibus Echo.                                                                                                                                                                                                 | 30 |
|   | Ah miseram Mincî ripam, atque Bianoris urbem! Vos igitur, si qua est pietas, reverentia siqua est Amissi Herois, super astra extollite, vates Ocnæi, tumuloque novos superaddite versus; Ne Paridem morsu scelerato obliteret ævum. Tunc Mincî ripæ, tunc Mantua læta sutura est.                                                                                                                                           | 35 |
|   | VIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. |

XIX.

## DE EODEM PARIDE.

DUM PARIDEM raperet vulgantem arcana deorum Mors Jovis imperio, Juppiter intonuit. Mortales, audite, inquit, cæli abdita posthac Qui sciat, adjuro per Styga, nullus erit.

XX.

#### DE EODEM.

DUM reticenda aperit PARIS ille arcana deorum,
Morti illum e terris tollere fata jubent.

Mors cunctata diu, Mors admirata pavebat,
Credula vix, tantum posse licere nefas.

Mox ait: Ut nostra est elata potentia, postquam
Semideus Parcæ subjacet arbitrio!

XXI.

## AD ALOYSIUM CALINUM.

ALINE optime, candide, & diserte, Hoc te unum rogo per deos dealque, Per sodalitium diu inchoatum, Extrema haud nisi morte finiendum, Persuade genero meo, mi amato Æque ac filioli, meique ocelli, Si quicquam miseret mei, suique, Si caram ille habet utriulque vitam, Romana abstineat profectione, Neve Urbem petat his malis diebus, Iniquo aere, sæviente bruma. Mutet propositum: tibi acquiescat. Dic incommoda quæ pati viator Suevit, dum patrios lares relinquit. Die fæda hospitia atque araneosa, Exhalantia putidam mephitim: Lectos vermiculis icaturientes: Lychena meretriculas pereias: Latronum insidias periculoias. Flexus commemora simul reflexus,

Afcen-

5

10

15.

20

Ascensusque viarum ab imo in altum, Descensusque viarum ab alto in imum: Imbres assiduos, Notos furentes: Durata glacie nive ac pruina Quam sit Alpium iter laboriosum. 25 Proponas penetrabile & scelestum Frigus, quod pote plurimum nocere Corpori ingenuo atque delicato, Et pedi & manui excitare morbos, Ni quilquam deus advocatus adsit. 30 Proponas lacrimas piæ parentis, Uxoris teneræ graves querelas; Voces denique liberorum acutas. Nec suspiria Brixiæ gementis, Nec desiderium tuum tacebis. 35 Sed quid connumerando tot fatigor? Numquid Pallada sus potest docere? Omnium tu animos moves, & idem Frenas, ut lubet, eloquente lingua.

#### XXII.

## AD HANNIBALEM CARUM

## $R O M \mathcal{A} \mathcal{N} U M.$

ISERTE CARE, Romuli nepos digne, Amate CARE, carior mihi vita, Aut si quid esse carius potest vita; Te fama quamvis sola fecerit notum, Ut debeo, semper te amore sectabor; Semper te honore debito colam, CARE, Donec nitente Sole perfruar vivus, Post fata vel, si mortuis inest sensus: Tuasque basiabo Epistolas lætus, Sinu fovebo Litteras tuas dulces, 10 Doctasve chartas sæcla longa victuras. Nam sive Etruscum carmen ad modos ducis Plectri Latini, seu levem induis soccum, Sive ambulas passu gravi cothurnatus, Dum te juvat referre heri optimi laudes 15 FARNESII inclyti, sago ac toga clari, Tibi ad fluenta Tybridis favent Nymphæ, Tibi ad paternas afferunt domos flores, Tom. II. Queïs

| Queis Roma cingat aureos tuos crines.         |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Hinc otiosus nobili otio gaudes:              | 20 |
| Hinc te canora fama ad ardua attollit         |    |
| Convexa cæli; & ingenî tui fœtus              |    |
| Thulen ad usque, & ultimas petunt oras        |    |
| Maris Britanni: in ora confluent docta,       |    |
| Manusque cultas; nec superbia turges          | 25 |
| (Ut fit ) proterva. Ut arrogas parum scriptis | -, |
| Tuis modestus! ut nihil tibi arrides!         |    |
| O me beatum, quo beatior nemo,                |    |
| Ter me beatum, si tua frui possim             |    |
| Consuetudine, & videre præsentem              | 30 |
| Et alloqui! tunc ipse regios cultus           | ,  |
| Mihi nec optem maximi Jovis nectar.           |    |

## XXIII.

## ADALBINUM.

## O D E.

| ANDIDE, nec nostris, ALBINE, tacebere chartis Si quicquam poterit mea Musa, | •   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ipse tuum Latias diffundam nomen in oras,                                   |     |
| Qua saltem Eridanus secat arva,                                             |     |
| Quaque fluit resonans per saxa immania Sarca,                               | 5   |
| Benaci exonerandus in æquor:                                                |     |
| Quamvis te tua non nequeat celebrare papyrus, Alterius non indiga laudis.   |     |
| Nam sive historiam Graja, Latiave Minerva,                                  |     |
| Aut numeris pedibusve solutis                                               | 10  |
| Texere amas, meritos Heroas tempore nullo                                   |     |
| Laudibus æternas morituris:                                                 |     |
| Et tua perpetuæ commendas nomina famæ,                                      |     |
| Dum bene vertis, & urbe Latina                                              |     |
| Auctores donas Græcos justu Herculis almi,                                  | 15  |
| Qui totum meritis replet orbem.                                             |     |
| Quodque viro proprium magis est, vitæ integer omn                           | i   |
| Parte animum virtutibus ornas.                                              |     |
| Ut scelus omne sugas! sensum ut ratione coerces!                            |     |
| Ut probitas tibi fronte renidet!                                            | 20  |
| Principis hinc animum efformas florentibus annis;                           |     |
| Ante oculos proponis honestum:                                              |     |
| Ostendis callem virtutis, & aspera planas:                                  |     |
| Nil intentatum arte relinquis,                                              | Do  |
|                                                                             | De- |

| Dejiciat ne animum, & luxu languescat inerti,      | 25    |
|----------------------------------------------------|-------|
| Aut tantis desistat ab orsis:                      | -,    |
| Instituisque sequi vestigia prisca parentum,       |       |
| Qui celo equavere triumphos.                       |       |
| Ultores scelerum esse deos, & Tartara narras,      |       |
| Immortalem animam asseris esse.                    | 30    |
|                                                    | 50    |
| Justitiæ ut mixta populos pietate gubernet,        |       |
| Cum firmata advenerit ætas.                        |       |
| Esse doces pulchrum, caput objecture periclis,     |       |
| Cum tempus, ratiove requirit.                      |       |
| Non secus instituit sapiens Centaurus Achillem,    | 35    |
| Quem toties fugiens timuit Phryx:                  |       |
| Atque ita Alexandrum sophiæ perduxit in hortos,    |       |
| Dum Naturæ arcana resolvit,                        |       |
| Magnus Aristoteles; quo præceptore superbus        |       |
| Invictum nihil orbe reliquit.                      | 40    |
| Olim debebit tibi Mantua, clarus honores           |       |
| Cum referet FRANCISCUS avitos:                     |       |
| Et laudis patriæ, & virtutum accensus amore        |       |
| Se factis attollet Olympo.                         |       |
| Hac etiam Italiæ tellus spe erecta futuros         | 45    |
| Sperat læta videre triumphos;                      | • • • |
| Cum spolia ampla feret, templisque assixa trophæa, |       |
| Gonsagidum domus alta videbit:                     |       |
| Aut erepta Asiæ Maumethica signa Tyranno,          |       |
| Obruet Oceanoque carinas.                          | 50    |
| Tunc tu lætitia perfusus pectora, quantum          | , -   |
| Te magno instabie alumno!                          |       |
| Te magno jactabis alumno!                          |       |

#### X-XIV.

## AD VARGNANUM.

Non possum non mirari, Vargnane, quod inter Tot sluctus, curasque animi, quæ pectora versant, Quæque solent studiis distractam avertere mentem, Continue quicquam mediteris quod tibi samam Augescat magis atque magis, cæloque reponat:

Quodque alios vita sunctos, ne sæcla sutura Obscurent, mandes illustri vivere charta;

Dum revocas tumulo, & revocatos mittis ad astra.

Nam immo Reginæ quales (ego testis) honores

Ore tonas pleno, & sunchrem indutus amictum,

Germanos inter proceres ad templa deorum,

E e 2

| Illam non pateris morti parere lecundæ.            |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| MADRUTÎ interea nomen resonare Lomassi             |        |
| Et silvas, saltusque doces, rupesque sonoras,      |        |
| Mysonisque jubes summas ediscere quercus.          | 15     |
| Icta repercussis Madrutî nomina silvis             | -,     |
| Antra sonant, nemorumque jocosa resultat imago:    |        |
|                                                    |        |
| Responsant valles, nec non Flaveïa rura,           |        |
| Et Lunthi juga nimbosi; qua voce CAYANUS           |        |
| Excitus vates, patrio fert carmina colle.          | 20     |
| Quid referam ut nexus naturæ, ut denique motus     |        |
| Scruteris varios solers? informis ut ipsa          |        |
| Materies miro formæ gravidetur amore:              |        |
| Ut nonnulla etiam discordia semina rerum           |        |
| Dissideant, nonnulla æterno fædere nexa:           | 25     |
| Utque movens dare sit quod non moveatur ab ullo.   |        |
| Non ideo cessas duros exscalpere sensus            |        |
| Divinorum operum: nam Dalli litora propter         |        |
| Ilicis antiquæ tremula dejectus in umbra,          |        |
| Cum Solis fervet radiis ardentibus æstas,          | 30     |
| Dum ludunt aliive pila, cyathosve frequentant      | ,      |
| Discincti, aut celebrant convivia lauta nepotes,   |        |
| Ludum ludentes ingratum ignobilis otî;             |        |
| Tu studio allectus, priscorum scripta parentum     |        |
| Evolvis quos religio primæva facravit;             | 35     |
| ORIGENEM magnum, & Divi monumenta CYRILI           | . T.   |
| Quin etiam medicamque artem, atque oracula calles  |        |
| HIPPOCRATIS; quod ni patrum præcepta vetarent,     |        |
| Congrua sufficeres ægræ medicamina genti.          |        |
| Iccirco me cura tui premit, & dolor angit,         | 40     |
| Accinic and to refly disorders terris              | 40     |
| Accipio quod te nostris discedere terris           |        |
| Decrevisse animo. Heu facient quid flumina Dalli   |        |
| Expiscata tibi toties? quid templa Lomassi         |        |
| Ære novata tuo? & cumulata altaria sacris          |        |
| Muneribus, nunc tersa, olim squallentia sumo?      | 45     |
| Quid simulacra refecta, olim obsita pulvere tætro? |        |
| Desine, per Musas, per Phæbi sacra precamur,       |        |
| Quarum signa geris magno inflammatus amore;        |        |
| Desine, tantum animo scelus evolvisse nefandum:    |        |
| Quin tu, quin potius, MADRUTI, clara propago       | 50     |
| Musarum, tu siste illum: & miseratus egenos        |        |
| Orbatos sine VARGNANO, ut sine sloribus arva,      |        |
| Ut sine Sole dies, ut sunt sine sidere noctes,     |        |
| Ne permitte alios absentem quærere soles           |        |
| VARGNANUM, longe aut alios penetrare recessus.     | Sic 55 |
| * u                                                | Sic    |

Sic tua perpetuis succrescat honoribus ætas, Sic virtute tua emerito post munera tanta Functa tibi, post tot curas, animique labores, Purpureo tandem selix potiare galero.

#### XXV.

## AD JACOBUM CALANDRAM

#### ETISTOLA.

UEIS verbis ego te consoler, docte CALANDRA, Jam meditor; non quod sapienti afferre levamen Crediderim: veteris sed munere fungar amici. Mortem immaturam HIPPOLYTI fatisque severis Sublati illacrimas; cujus mœstissima Manto Funera, nec Princeps conspexit lumine sicco, Egregii juvenis, cum jam virtutis avitæ Spargeret & patruo dignos redoleret odores: Cui nihil in votis fuit exoptatius umquam Quam bene de tanto Domino potuisse mereri, Io Servitio addictus thalami; jamque ille CALANDRÆ Spes columenque domus florem oftentabat aperte Venturi fructus. Fles ergo, & pectora tundis, Nec lacrimis sinis esse modum. Sic liquitur altis Vere ineunte jugis nix Phœbo tacta sereno, 15 Quam deformis hiems sub Sole coegit iniquo. Id ne virum decet edoctum, & Sophiæ omnibus armis Instructum? Nonne has species, & quicquid in orbe est Quod cælum & Lunam subter mortale repostum Novisti causta primævæ materiai Corruptumque, lutosumque, omnique ex parte caducum? Atque sua terræ deberi ab origine matri? Anne doles quod dii sic constituere necessum? Præterea ærumnas hominum, variosque labores Nonne vides? & quot digna atque indigna relatu, 25 Quot turpes morbos inclusi carcere fœdo Perpetimur? maris infidi tot fluctibus acti, Vexati infidiis & hiantis fraudibus Orci Continuo; ut frendens atro circum ambulat ore Ceu lupus, aut quem dira fames leo montibus egit? 30 Aspicis immineant quot cæca pericla juventæ? Morbosam associent incommoda quanta senectam? At mors est illis requies, finisque malorum Qui

Qui vitam vixere probam, & sine labe beatam. Ergo tuos gemitus summo deridet Olympo HIPPOLYTUS, tantosque optat te sistere sletus, Ne te consiciat vesano cura dolore. Parte sui meliore etenim est evectus ad astra, Unde etiam primo deduxit semina ab ortu; Et nunc dona suis benefactis digna receptat.

## XXVI.

## DE CALANDRA DEFUNCTO.

PASTORES, æstate juvat restinguere si vos
Arentem lympha pretereunte sitim,
Ferte pedem huc, mihi sons madidis derivat occilis,
Totus & in largos dissolüor latices;
Dum modo sublatum importuna morte CALANDRAM
Necquicquam mutum conqueror ad tumulum.

#### XXVII.

## AD CAPILUPOS, PRETUM, ET MARNUM.

UID ruri facitis, boni sodales? Quæ vos caussa tenet diu morantes, Lupi candidi utrique, amati utrique, MARNE, PRETEque amabiles utrique? Jam sævus Canis ardor æstuoiæ Defervet, neque frigus est opacum Captandum amplius arborum sub umbra: Et jam frigida nox, diesque cælo Breves præcipitant. redite in urbem, Et mecum Bromio & jocis vacate, Et mecum studiis vacate honestis; Nam tempus monet, otio beato Frui, dum licet; & Juventa curlu Veloci fugiens ait: Valete, Infani juvenes; procul recedo. A tergo insequitur gravis Senectus, Et Mortis comes, & comes malorum.



IO

IS

35.

40

#### XXVIII.

## AD CAMILLUM CAPILUPUM.

ERGO, CAMILLE, patrii decus soli Tuos relinquis ipse sic amiculos? Præponis ipse rura sic sodalibus? Ergo antefertur albulis puellulis Calore Solis usta Thestylis genas? Rura infaceta præferuntur urbibus? Præque amne sacro Mincii Ollius placet, Et qui palude Tartar exferit caput? Jam jam expeditæ adeste adeste sarcinæ, Libelli adeste, quotquot estis, aurei, 10 Curas levare qui soletis anxias: Nugis refertæ adeste capsulæ meis: Nil me hic juvat morari: abire me juvat, CAMILLO eunte. Vos valete, candidi, Sincere amati amore perditissimo, GONSAGA, PRETE, STROZZA, LÆLI, amabiles: Vale, mi amate Minci, amata Mantua, Meisque Theja dicta versibus Venus: Tu Capriana, salve, aprica collibus, Silvis opaca, & hospita arborum comis: 20 Benace, salve. Ut lætus ipse gestio Odora citri germinantis halitu, Amœna lintre pervolare litora! Fors & salutans te, Brione buxifer, Inter superba montium cacumina, 25 Diu relicta adibo tecta patriæ; Donec hiems nivosa me coegerit, Cohorsque docta Mantuam revisere.

#### XXIX.

## AD EUMDEM.

C UM tot nomina clara maximorum
Heroum eripias, CAMILLE, morti;
Tempori quoque subtrahas iniquo
Dilectæ tibi nomen Ipsitillæ
Chartis perpetuis & eruditis;
Furem quis neget esse te, CAMILLE?

XXX.

5.

X X X.

# A D P O M P O N I U M M E D I C U M B O N O N I E N S E M.

POMPONI, decus Atticæ Minervæ, Et naturæ opus absolutum utrimque, Num te non miseret labantis ævi? Num te non miseret, pudetque sæcli Sæcli tam illepidi, atque pestilentis? 5 Cum tot conspicias malos poetas Inflatos, rigidos, licentiolos, Tot malos medicos superbientes, Passim incedere per fora & theatra, Et versu obstrepere ut protervus Anser, 10 Miscere & populo malum venenum. Hos Bononia suspicit, salutat, Eblanditur, & elevat, stupetque, Nec dignos, fateor, videre lucem? Illorum caput osculantur omnes? 15 At tu ( quod male habet tuos amicos, Quod me ipsum excruciat magis magisque) Una cum lepidis tuis libellis Despectus populo, & jaces sepultus, Invisus quoque sæculo infaceto. 20 Quid? scombris tua scripta dant cucullos, Commentaria mugiles receptant, Cum damno, opprobrioque litterarum; Hæc tu, Petre, videbis, & tacebis?

#### X X X I.

# AD ALOYSIUM GONSAGAM VIRUM CLARISSIMUM.

## EPISTOLA.

E Capriana tenet, me collibus ardua planis Æquora ferventis rapido sub sidere Cancri: Hic ubi consociat genialis populus umbram Ilicibus densis, & frigus amabile præstat: Invitat volucrum concentus inire soporem,

Et

Et quæ discurrens per gramina lympha susurrat Fontis. Ut ipse libens sugio mala murmura vulgi, Atque aulas Regum trepidas, & Principum honores Ambiguos! Nullæ hic pungunt mea pectora curæ, Nec metus, aut spes ulla animum in contraria versat. 10 Felix terque, quaterque, Aloysi, si hæc bona nôris Fortunatorum nemorum, rurisque beati Si mireris opes varias, atque otia læta! Felix, si mecum studia intermissa revisas Musarum, insanis urbana negotia linquens! I٢ Ipla licet formola superbo Mantua luxu Diffluat, assurgant licet æqua palatia cælo, Non tamen huic dubitem parvi componere ruris Commoda, divitiasque humiles, & agrestia tecta, Dum procul invidia, procul ambitione scelesta, 20 Sanguineas mori baccas, maturaque fraga Seligimus, mixti Faunis, dum collibus altis Aut deturbamus leporem, fortive moloslo Nocturnos nostris arcemus ovilibus hostes. Nec tamen interea studiis cessamus amœnis, 25 Nonnumquam studiis gravioribus intermissis. Nam modo FEDERICI silvis narramus honores, Factaque mandamus chartis utcumque Latinis: Utque illum merito Cæsar donavit & auxit, Egregiam expertus virtutem, animumque fidelem. 30 Utque illum Italia, & passos laniata capillos Luxerit infelix multo haud post tempore Manto Amissum; cælumque vocans, & sidera iniqua Miscuerit lacrimas illis carissima conjunx MARGARITE, ostendens æterni signa doloris. 35 Et modo Fernandi Gallos virtute repressos, Auspiciisque suis pacatum ponimus orbem: Dein magni Alcidæ in patriam collata renatam Officia, utque illi lacrimas absterserit omnes, Atque urbis faciem præsens renovârit amatæ, 40 Scribimus, audentes tenui grave texere filo Argumentum, humeris & nostris viribus impar. Quicquid id est, tamen has silvas resonare docemus Gonsagidum nomen, victuro carmine forsan Sæcula post aliquot, mihi si promittere tantum 45 Numina dextra sinunt, nec vana inspirat Apollo.

## क्र ३ क्र ३ क्

## XXXII.

## AD POSTHUMUM COLLATINUM

## E P I S T O L A.

| I | OSTHUME, forte tibi, nec Phæbo ingrata dedissem     |    |
|---|-----------------------------------------------------|----|
| L | Munera, sollicitum sed me Pons detinet Oeni,        |    |
|   | Mobilis autumni, atque hiemis sub tempus aquosæ.    |    |
|   | Atque ita sors studiis me deturbavit honestis,      |    |
|   | Musarum ut nequeam dulces decerpere fructus,        | 5  |
|   | Invidiæ stimulis, odiisque impulsa malignis.        |    |
|   | Quod te ne ærumnæ lateant quibus angor, & illæ      | •  |
|   | Quæ mentem afflictant curæ, penitusque refringunt,  |    |
|   | Accipe, fortem animo indignam miseratus amici.      |    |
|   | Ludere & assueti mecum discumbere mensa             | 10 |
|   | (Commodius possent ut opertas nectere fraudes)      |    |
|   | Multa mihi rapuit bona Vilius, atque sequaces       |    |
|   | Sanguine conjuncti, infidum genus. Et, Superum Rex, |    |
|   | Talia ferre potes? nec, Sol, tua lumina condis?     |    |
|   | Quisnam parietibusve suis, laribusve, domove        | 15 |
|   | Tutus erit, scelus hoc ultrix nisi pœna sequatur?   |    |
|   | Torquibus, argento, gemmis, auroque potiti          |    |
|   | Instar prædonum, qui alienis rebus anhelant:        |    |
|   | Quæque satis fuerat rara & pretiosa supellex,       |    |
|   | Contrectare ausi, & proprios convertere in usus,    | 20 |
|   | Humanas contra leges, divinaque jussa.              |    |
|   | Quin improvisos, nec quicquam tale timentes,        |    |
|   | ( Dum sicto igne serunt mendacia Regis ad aures )   |    |
|   | Unius ob dictum perjuri, & forte coacti,            |    |
|   | ARCHENSI ex arce, & nido ejecere paterno;           | 25 |
|   | Qui fuit in quovis semper discrimine belli,         |    |
|   | Et rerum, & nostræ statio tutissima vitæ,           |    |
|   | In deploratis semper spes maxima rebus.             |    |
|   | Quodque magis torquet, gravius quod vulnus acerbat  |    |
|   | ( Nos nisi quis Superûm innocuos tutatus ab alto    | 30 |
|   | Adforet ) ah miseris nox illa extrema suisset       |    |
|   | Fratribus: ah natos eadem impia fata tulissent:     |    |
|   | Essent orbati jucunda luce nepotes.                 |    |
|   | Quid Thrax, quid potuere Scythæ crudelius umquam    |    |
|   | Moliri? aut nostro fœdati sanguine Parthi?          | 35 |
|   | Angulus Italiæ non est qui nesciat atrox            |    |
|   | Id facinus: jam jam Germania nôrit, & Hister,       |    |
|   | Nôrit vitifero pulcherrima colle Vienna,            |    |
|   | Noricaque, & Rhœtis regio subjecta nivosis.         |    |
|   | Audie                                               | t  |

Audiet id Cæsar, pelagi qui classe parata 40 Sulcat iter Ligurum, & portu jam solvit Hibero. Denique notescet Bactris, notescet & Indis, Scripta mihi ut dudum tanto evigilata labore In prædam data sint nebulonibus, & sycophantis, Quæ forsan poterant plus uni tradere sæclo 45 Gonsagidum Heroes, propiusque attollere cælo FEDERICUM, ALCIDEN, FERDINANDUMque, pares diis Virtute, atque animo; mihi si promittere tantum, Phæbe, licet, teneris colui quem semper ab annis. Quod nisi Romani probitas genuinaque Regis 50 Justitia, in quo omnis residet spes nostra, foveret; Quo nihil orbis habet melius, neque sanctius usquam; Me miserum tristi defectum membra senecta, Uxorem, & natos jam cerneret ultima Thule: Jam desolati extremum erraremus ad axem. 55

#### XXXIII.

## AD JOANNEM FRUTICENUM.

NVITANT, FRUTICENE, Caprianæ Te colles humiles, superbientes Baccho & Pallade: te morantur inter Frondosum faciles nemus Napææ, Ornatæ teneris caput corymbis, 5 Propter fontis originem Hydroelli, Quem gratâ tegit alta quercus umbrâ; Et ludens Dryadum chorus frequentat: Te querceta vocant, & æsculeta. Hic late aspicies agros patentes; 10 Suppostam in specula videbis alta Veronam: modo Brixiæ superbam Turrim, atque irriguæ Pado Cremonæ. Hinc se Mantua pulchra dat videndam. Ut lætus generosa vina suges, 15 Nectare, ambrosiaque dulciora! Hic poltquam fueris diu moratus, Benacum, Oceano æmulum, petemus, Surgentem fremitu lacum marino. 20 Nos Pischeria, nos Disentianum Phaselo celeri vehet per undas, Puppi cedere nescio phaselo, Seu remis opus, aut volare velis. Mox

| Mox cernes patriam CATULLIANAM,        |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|
| Piscosæ prope Sirmionis arcem,         | •     | 25    |
| Speluncasque cavas scaturientes        |       | ,     |
| Centum fontibus undecumque sparsis:    |       |       |
| Sculpta & marmora literis vetustis     |       |       |
| SECUNDI monumenta clara PLINÎ.         |       |       |
| Hinc Gardam approperabimus virente     |       | 30    |
| Lauro conspicuam, & comante myrto,     |       | ,     |
| Et turrem celebrem Domitii ortu.       |       |       |
| Occurret Trimilo fugax, oliva          |       |       |
| Pallenti caput horridum revinctus:     |       |       |
| Nec custos aberit superba montis       |       | 35    |
| Saxo prodita Melsine feraci.           |       | • • • |
| Ut ripa ulteriore pervagantes          |       |       |
| Admirabimur ætheri propinqua           |       |       |
| Castella, atque habitata saxa mergis,  |       |       |
| Quæ nomen veteris tenent Minervæ,      |       | 40    |
| Et saxa assiduo peresa sluctu!         |       | -     |
| Insula in scopulo sedens amœno         |       |       |
| Quam nos excipiet labore fessos,       |       |       |
| Ardentique calore dissipatos!          |       |       |
| Saloi in medias feremur undas,         |       | 45    |
| CORNELÎ patriam mei diserti.           |       |       |
| Jam culta oppida Tusculana priscis,    |       |       |
| Materni & loca aprica erit videre,     |       |       |
| Trettique æquora culta carpioni.       |       |       |
| Aurum carpere fertur ille piscis,      |       | 50    |
| Quem nec stagna liquentia, aut uterque |       |       |
| Neptunus gremio tenet profundo.        |       |       |
| Tandem Bolliacum, meo Bosello          |       |       |
| Clarum, optataque litora appetemus,    |       |       |
| Optato quoque lectulo fruemur.         |       | 55    |
| Hic pomaria se offerent, & horti;      |       |       |
| Culti horti, Hesperidum beatiores,     |       |       |
| Phæaces quibus invidere possint.       |       |       |
| Tunc quæ grandia poma liberalis,       |       |       |
| Quot limonia mala, quot Bosellus       |       | бо    |
| Det citros modo capíulis repostas!     |       |       |
| Quod si olim in patriam feras, colendæ |       |       |
| Arbori studiosus inserasque;           |       |       |
| Inscribas volo carmen hoc aperte       |       |       |
| Fragranti folioque, trunculoque,       |       | 65    |
| Ut cum crescet, & arbor, & Boselli     |       |       |
| Crescat nomen in altiore ramo,         | vvv   | 7117  |
|                                        | V Y Y |       |

Crescens in monumenta posterorum:
HECSUNT CITRIA, SUNT BOSELLIANA.

## X X X I V. A D E U M D E M.

Qui mîsti Althameri sacrum libellum, Excultum, FRUTICENE, & eruditum. Dii boni! ut loca dissidentia almæ Scripturæ facili negotio aptat! 5 Quantum conveniunt bene, ac cohærent Qui prima facie tenus videntur Inter se male convenire sensus! Nec malim mihi fulgidos pyropos, Auri aut pondus ab India tulisses. 10 Hunc desiderio nitentiore, Ardentique animo diu cupivi, Multo commodo & usui futurum: Est testis Stephanus tuus, meusque Amars-Laureus ille-Fordiensis, 15 Ut communis amoris est sequester. Hinc ago tibi gratias perennes, Non ut debeo, verum ut ipse possum: Et te constitui remunerare 20 Digno munere & elegante amicum, Cum per Pieridum otium licebit. Interim te ego candidum, probumque Imo pectore conditum tenebo; Nec te oblivio vellet, ullave ætas.

#### XXXV.

## AD EUMDEM ODE,

Qua ei mittit sequentia in VELSIUM Carmina.

HOc tibi Carmen, FRUTICENE, habeto,
Quod cupit VELSî celebrare laudes;
Attamen frustra, graviore dignus
Namque cothurno est.
Tu lege, utcumque est; & ut olim amâsti
Sole jucundo potientem & aura,
Nunc piis VELSî requiem sepulti
Manibus opta.

Inte-

Interim illius memor, atque gratus Pectori infixum retinebo nomen, Summa me donec tenuem in favillam Verterit ætas.

10

## XXXVI.

## IN FUNERE LEONARDI VELSII,

## VIRI CLARISSIMI,

#### O D E.

| T tibi nil probitas, nil bello cognita virtus Profuit, aut grave rebus agendis Consilium; nec te Romani gratia Regis, |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aut spectata fides in utraque Fortuna, potuit crudeli absolvere Parca, Aut adamantina flectere fata.                  | 5        |
| Ipse jaces, Velsi, Velsi, te mæsta Vienna<br>Compositum tenet ossa sepulcro                                           |          |
| Exiguo brevis urna capit quem sæpe phalanges<br>Lunigeræ tremuere sequentem:                                          | 10       |
| Quem nulli ingenio, nulla tentata prius vi<br>Expugnantem mœnia Pœsti,                                                |          |
| Et sita captantem præruptis oppida saxis<br>Pannonii obstupuere feroces:                                              |          |
| Atque manu toties fundentem ingentia parvâ Agmina, Danubius prope litus                                               | 15       |
| Sanguine purpureum vidit, taboque fluenti<br>Corpora equûm fluitare per undas,                                        |          |
| Illusasque auro vestes, ensesque retortos Spumoso versarier alveo;                                                    | 20       |
| Quum virtutem animi invicti, præstantiaque aus<br>Totque emiraretur honores                                           | <i>4</i> |
| Herois, referens extremæ Tethyos undis, Neptuno, Oceanoque parenti.                                                   | : 25     |
| Nil Morti intactum est: æqua metit omnia falce<br>De victricibus orbe triumphat                                       | . 23     |
| Exuviis: nec scuta timet, galeasque nitentes,<br>Nec foribus suffixa trophæa.                                         |          |
| Sic neque pugnacem clypeus, loricave texit Hectora, cum corpus laniatum                                               | 30       |
| Ipse ferus circum Trojæ raptaret Achilles<br>Mænia, Laomedontis honorem.                                              | Quod     |
|                                                                                                                       | V        |

Quod ni selectis animis dii præmia cælo,
Virtuti & proposuissent;
Quam cœtus inter mortales degere, quam tot
Fortunæ mala perpeti iniquæ,
Quam tot amicorum mortes, tot surta videre,
Tot sallacum hominum impia sacta,
Esse maris malim scopulus, quem verberet unda,
Alpibus aut posita ornus in altis,
Conslictata Notis, hiemis sub tempus aquosæ
Nubila cum dissolvit Orion.

## XXXVII. INEUMDEM.

VELSI maxime, quæ tacebit ætas,
Quæ nostro regio remota ab orbe
In Regem officia, optimum patronum?
In bonos benefacta tot relata?
Quis tot parta trophæa, totque opima
Silebit spolia effero Tyranno
Erepta? & decorata templa Divûm?
Quis tot prospera bella præliata
Pro re & Relligione Christiana?
Id si sæcula nostra conticerent,
Essent sæcula dira & infaceta.

## XXXVIII. IN EJUSDEM TUMULUM.

10

NE sis nescius, hospes, hoc sepulcrum est Velsi, consilio, manuque promti; Quem sert æthera ad usque sama vivax, Cujus morte dolere Ferdinandum, An gaudere magis Scytham Tyrannum; Incertum est; adeo hic suit duobus Formidabilis huic, & illi amatus.

## XXXIX. DE EODEM.

VELSIUS est illo sublatus tempore, Parthos Cum posset regno trudere Pannonio. Invida virtuti VELSÎ, & fuit aspera Regi Sors: in utrumque tamen nil modo juris habet. XL. DE

XL.

### DE EODEM.

DSCRIPTUS numero est divûm, cæloque relatus VELSIUS: illius sic pia sacta petunt. Prosequi eum lacrimis abeuntem parcite, amici; Flere illum, magis est, quam dolor, invidia.

X L I.

## IN EUMDEM.

Uod te surpuerit, nemo ausit dicere, Velsi,
Fatum importunum: dicere namque nefas.
Cum tot enim facies vitiorum incumbere terris
Cerneret, & scelerum confluere omne genus,
Nil tibi cum terris, Velsi, inquit; te tuus Auctor
Postulat, augescas cælicolûm ut numerum.

XLII.

## IN EUMDEM:

MILITIA & Probitas deflent tua funera, VELSI;
Nec vidit ficcis Rex tua fata oculis.
His tribus est æquus dolor: at, quis fecerit horum
Majorem jacturam hoc obitu, ambiguum.

X LIII.

## DE EODEM.

HIC probus & prudens: ultra si scire, viator, Quæris; hic posuit Velsius exuvias.

XLIV.

## DE EODEM.

Nors Velsî vita est atque alia atque alia.
Romano hic Regi vixit carissimus olim.
Tam spectata sides, tam benesacta valent.
Nunc cælo fruitur: doleat neque gaudeat ullus:
Aut Regi doleat, gaudeat aut Superis.

XLIV.

5

XLV.

#### IN EUMDEM.

OPTARIM ipse tuos, VELSI, æternare triumphos, Si desiderio par mea Musa foret. Tu tamen ipse tuis vives clarissime factis. Si taceant alii; Thrax, Scytha, dicet Arabs.

XLVI.

#### DE EODEM.

PARTHORUM terror, Regis dolor, & decus Orbis, Quod mortale habuit VELSIUS, hic posuit. Ast, animo illius qui non sua præmia Cælum Jam tribuisse putat, nec pius esse potest.

#### XLVII.

#### IN EUMDEM.

PLus fuit Austriacis, tibi quam fortuna molesta, VELSI; namque illis instar eras clypei. Nunc habet ipsa nihil fors quo te lædere possit. Sed quam multorum est unius interitus!

XLVIII.

#### IN EUMDEM.

Mors videt, infrendens dentibus ista refert:
Siccine profeci, Velsi? ut tua fama per orbem
Notescat volitans, & magis atque magis?
Ut te victuris longo post tempore chartis
Nôrint atque una atque altera sæcla diu?
Siccine defunctus victa de Morte triumphas?
Quam satius tantum non licuisse fuit!
Dixit, & ingemuit tanto confecta dolore:
Non alio optavit tempore Parca mori.

10

5

क्क़ क्क़ क्क़

#### XLIX.

#### DE EODEM.

ROMANI Regis dolor hic est Velsius Heros,
Quem prope Danubium mœsta Vienna tegit.
Pannonius furor hunc nôrat: compresserat armis
Sæpe Getas; Scythicas gesserat exuvias.
Utque triumpharet de tot fera Parca triumphis,
Huic uni proprias abstulit exuvias.

r

#### AD FRACASTORIUM VERONENSEM

#### IN FUNERE VELSII.

RASTORI unice, candor Italarum Musarum, & pater eruditionum, Hoc a te rogo quam mage ipse possum, Quam quisquam potis est rogari amicus, ( Tibi ni sim oneri & nimis molestus ) VELSÎ ne pigeat, tui ergo amici, Seposto studio severiore, Nomen, factaque posteris referre. Postquam Velsius, ille Velsius quem Rex Romanus amabat & fovebat, Omnis militiæ sciens, & amplis Natus confiliis, negotiisque, Nuper Pannoniæ jacet Viennæ, Cum desiderio sui relicto; Illum faucibus e tenebricosæ Mortis subtrahe, temporisque edacis. Potes namque anui facrare famæ Quicquid vel celebrare amas, vel odis, Ut compar patrio es tuo CATULLO. Ergo Manibus illius parenta, Docto carmine & elegante digni, De cunctis meriti bene ac honeste: Ingrato ut caput exferens sepulcro, Longo tempore post, tua papyro, Clarorum volitet virûm per ora.

LI. DE

5

5

10

15

20

LI.

#### DE VELSIO.

VIENNA, huic bona verba dic sepulcro:
Optate his, pueri, ossibus quietem.
VELSIUM hic tumulus tegit sepultum,
Cui vos tam benedicere haud potestis,
Quam vobis benesecit, omnibusque.

5

#### LII.

#### DE QUERCU IN VELSII

#### SEPULCRO POSITA.

HANC Quercum in VELSî suspendit honore Vienna Servata, & toties libera ab hoste truci.

#### LIII.

#### DE LAURU IBIDEM.

AURUM hanc, quæ tumulum virens inumbrat,
VELSÎ perpetuam indicare famam
Quis neget? viret, & diu virebit
Infignis probitate, clarus armis,
Ut Laurus foliis perenne vernat.

#### LIV.

#### DE POPULO IBIDEM.

POPULUS aerias quantum consurgit in oras, Tantum actis clarus Velssus astra petit. Iccirco tumulo illius quæ Populus adstat, Excelsumque animum, summaque sacta refert.

#### L V.

#### IN EUMDEM VELSIUM

QUOD VELSÎ cælum rapuit, quod terra recondit, Sunt reditura iterum, sed potiora simul. Gg 2

Sic

Sic fati imperio purgantur corpora; sic mens Inter sidereos sit mage pura choros. Ergo, nisi invideat, quisquam non desteat illum, Splendidior cunctis qui rediturus abit.

#### LEON. VELSIVS

QVOD. MORTEM, VITA, COMMVTAVERIT
CETERA, LAETVS. HOC. DEMTO
QVOD. IN. RO. REGEM, OPT. OFFICIA
IN. OMNEIS, BONOS, BENEFICIA. EXPLERE, NEQVIERIT.

#### L V I.

#### AD STEPHANUM AMARSFORDIENSEM

#### M E D I C U M.

MANTISSIME quot fuere, quot funt, Quot Germania protulit beata, Altrix terra eadem ferax virorum, Non possum te ego non amare, amice, Non bene excupere, & bene ominari, Amplecti simul, & deosculari; Nam vitam tibi debeo secundam; Quod faves nimium meis Camœnis, Adjutor studiorum, amorum, honorum, Curarum quoque particeps mearum. Quod si quando petes tuos penates, (Ut speras) patriam & tuam revises; Emdæ si dabitur videre flumen, Tu me pectore conditum tenebis, Emdæ ad litora sæpe me vocabis, ( Dum paullum a medica vacabis arte ) Inter pocula, dum calebit æstas, Dum Rheni generosa vina suges, Me, lususque meos sinu fovebis, Absentemque videberis videre, Curasque alloquiis tuis levare; ARCHII memor & pii poetæ; Si tantum licet arrogare nomen .

5

IO

15

#### LVII.

#### ADEUMDEM.

D' M febres varias, gravesque morbos,
Et suspiria luctuosa solvis,
Et queis venter aqua tumet nitenti:
Dum dira ulcera Syphili coerces,
Prima semina pestium recidens,
Virus serpere nec sinis malignum,
Præsentemque tueris; & salutem
Tuto restituis diu cubanti;
Nonne inter medicos probe eruditos
Et debes, Stephane, & potes referri?
Nonne hoc nomine dignus & coronâ es?

#### LVIII.

#### AD HORTENSIUM.

HORTENSI, lepidos tuos libellos
Perlegi, aureolos tuos libellos,
Queis doces animi levare morbos,
Et folatiolum referre menti,
Menti follicitæ, anxiæque menti.
O doctum medicum, atque præferendum
Quotquot funt medici novi & vetusti
Qui norunt dare corpori medelas.
Tam tu illis meliorque, doctiorque,
Quam mens purior est, beatiorque
Omni corpore languido & caduco.

#### LIX.

#### AD JULIANUM RHETOREM.

ACUNDISSIME, JULIANE, Rhetor
Quot funt, quotque videbit altera ætas,
Æternum tibi nomen invidere,
Quæso, desine. compares sed ipse
Jucundi tibi comparem cubilis,
Ex qua pignora cara, filiosque
Valens suscipias: & his revives
Felix perpetuo, tuumque nomen
Propagabitur orbe mille sæclis.

LX. IN

LX.

#### IN NICOLAUM MADRUTIUM.

HESTERNO male me mero obruisti,
MADRUTI, pater omnium lepórum:
Bissenos calices bibens relevi;
Sulcavi insolita ebrius carina
Euxinum, Ioniumque, Caspiumque.
Hinc dens me assiduo premit dolore,
Torquet me mala tussis & gravedo;
Nec sat officium suum facit mens.
Decrevi tamen advolare Thennum,
Ut stem pollicitis, sidemque servem.
Quid sodalitio hoc magis beatum est?
Men' relinquere tam bonos sodales?
Hos si inter moriar, lubens peribo.
Hoc sodalitium nesas cavere est.

#### LXI.

#### AD NICOLAUM FRANCUM.

DUM te, FRANCE, juvat Tusca formare papyro Quicquid in humano pectore versat Amor; Vives ipse diu, Latiis tam clarus in oris, Quamdiu in humano pectore vivet Amor.

#### LXII.

#### AD DIONYSIUM PRETUM M.

PRETE candide, culte, amabilisque,
Si quisquam est alius, probus, bonusque,
Quam desiderio ardeo nitenti,
Immo incredibili, tui videndi!
Nam nugas volo nescio tibi quas
Meas persegere, atque rissone
Tua persrui; & allocutione
Tibi arcana aperire mentis opto.
Quare, te obsecro, rusculum relinque,
Quaso, Regiolum tuum relinque.
Illic nulla puella te retardet,
Seu sit rure, suburbiove nata,

Seu

5

5

10

Seu sit candida, seu ustulata Sole.
Neu te, PRETE, suror Canis moretur,
Quamquam agros sitibundo hiulcet ore.
Mantuam propera, viam vorato.
Festina, rogo, & advola, si amas me
Ut te amo veterem & sidelem amicum.

15

#### LXIII.

#### DE HIÈRONYMO AVANTIO.

QUI AVANTÎ modulos & hos & illos, Qui deinde Ausonii poema cernet, AVANTÎ aut modulos putabit esse Utrosque; Ausonii vel esse utrosque.

#### LXIV.

#### DE MACRINO PATAVINO,

#### POETA CELEBRI.

PROPTER Mysonis fontes, & Dallidos undas
Ipse Lomasinis flores selegit in hortis
MACRINUS, variaque sibi de fronde corollam
Texuit, ut samam Paduæque, sibique pararet
Perpetuam, & numquam moriturum in sæcula nomen.
Ergo Mysonis fontes, & Dallidos undæ
Felices, floresque æterni, æternaque serta,
Hi, qui illum audierunt; hæc, quæ ornavere poetam.

#### LXV.

#### AD ALCIATUM JURECONSULTUM.

Uoi mandarem onus hoc laboriosum,
Multum mente animoque cogitavi,
Et multum volüi & diu revolvi.
In primis mihi, maxime Alciate,
Occurris, decus utriusque juris,
Romanæ nitor, Atticæque linguæ,
Quem Ferraria suspicit docentem,
Miratur Padus aurifer sacrarum
Legum sensa recondita eruentem.

Lites sistere tu soles protervas, Et nodos aperire Gordianos. Oraclum ergo tuum mihi remitte. Nam quicquid tua senserit Minerva, Quicquid judicium tuum expolitum, Id ratum esse jubebo: & acquiescet Omnis turba, surorque litigantum.

#### LXVI. DE ARONE MUSICO.

VIVAT ARON, fæclo sua virga refloreat omni,
Per quem, obscura olim, Musica nunc rutilat.
Ergo digna feret tantorum dona laborum:
Præmia quis tanto digna neget capiti?
Vos vivum, vates, statua & decorate corona:
Post obitum sidus, dii, facite esse novum.

#### LXVII. AD HANNIBALEM LYTOLPHUM

#### DE LAMPRIDII ODIS.

DAS LAMPRIDII tibi remitto,
Bona reddere quas fide recepi,
Factas Pindari ad æmulationem,
(Mehercle rarum opus atque inusitatum!)
Verum debeo tam tibi, LYTOLPHE,
Quam dici queat, aut imaginari,
Illas quod dederis mihi legendas:
Quibus sæcula nostra gloriari
Possunt, nec veterum invidere chartis.

#### LXVIII.

## EPITAPHIUM BOSELLI SENIS.

A TTENUAT curva dum citros falce Bosellus,
Et refecat patriis luxuriem arboribus,
Invidit Mors fæva: Senex bone, falx mea, dixit,
Promtior; atque probum fuftulit orbe fenem.
Nunc citri arefcunt; pereunt limonia poma:
Benacus lacrimis hoc obitu auget aquas.

LXIX.

5

10

#### LXIX.

#### DE CÆSARE MAXIMO ÆMILIANO VITA FUNCTO.

Non nostro, ut solitum est, exstincto Cæs ar E, cælum Indoluit, nec Sol tristia signa dedit: Sed fuit hiberno clementia tempore Veris,

Fulsit & ex omni parte serena dies. Lætatum est veniente suo jam Cæsare cælum: At terris luctum liquit & invidiam.

LXX.

5

#### DE EODEM CÆSARE.

INVIDIT terris Cali te regia, CESAR; Nimirum imperium noverat illa tuum.

LXXI.

#### AD JULIUM ROMANUM.

D Um Mincî ad ripam veteres, Juli, advehis artes, Per te jam dici Mantua Roma potest.

LXXII.

#### DE FOSSATO PHILOSOPHO.

INTIMA naturæ Fossatus nôrat; eratque Fossarus cæcus lumine, mente videns.

LXXIII.

#### CONTERNII TUMULUS.

ONTERNÎ Verona ortu, Manto ipla sepulcro, Manibus est felix regia Cælicolûm.

LXXIV.

#### E O D E M. DE

ONTERNI, æternum dormis: te luget ademtum Mincius, atque Athesis; hic patria, hic tumulus.

LXXV.

#### ANNÆ RHEGIENSIS EPITAPHIUM.

TE morerer, volui periisse: at vita perennis Servatæ pretium virginitatis erit.

LXXVI.

#### E A D E M. E

TIRGINEAM patruus zonam dum solvere tentat, Me necat, & vita dat meliore frui. LXXVII. Tom. II. Hh

# 242 NIC. ARCH. COM. NUM. LIB. II.

LXXVII.

MOLZÆ EPITAPHIUM.

MOLZA, jaces. Musæ te discedente Latinæ Flêrunt, & Tuscis miscuerunt lacrimas.

LXXVIII.

RAPHAELIS URBINATIS PICTORIS EPITAPHIUM.

PICTOR eram: nomen RAPHAEL mî: patria cultum Urbinum: alma parens Roma fuit tumulus.

LXXIX.

E O D E E

Naturæ fatis cedere cogor ope.

LXXX.

EPITAPHIUM ODERICI PATRIS.

S I Mors sæva nequit probitatem exstinguere, quis te Victurum æterno tempore, ODRICE, neget?

LXXXI.

DE CHIPERIO CANE AB AQUILA RAPTO.

THIPERIUM illa eadem pedibus mihi sustulit uncis, Quæ quondam Ganymedem abstulit, alituum Regina: ast inter, jussu Jovis, astra locavit, Ut Cane præniteat pulchrior Erigones.

LXXXII.

E O D E M. E

 HIPERIOS aquilæ pedibus raptatus aduncis, Astra petit : geminus nunc tenet astra Canis. Vos Phaetontæos iterum sperate calores, Agricolæ: duplex decoquet arva Canis.

LXXXIII.

 $\mathbf{D}$ E O D E M.

JAM cælo est geminus Canis; timete Æstatem. agricola Æstatem, agricolæ, siticulosam.

LXXXIV.

E O D E M. D E

EST tibi, CHIPERI, tumulus regina volúcrum; Morte alia, haud alio dignus eras tumulo. Morte alia, haud alio dignus eras tumulo.

FINIS LIBRI SECUNDI.

Ut



# NICOLAI A R C H I I C O M I T I S NUMERORUM L I B E R III.

I.

#### PROSOPOPOEJA RHODOMONTIS

AD LYSAM CONJUGEM.



Nec profectura voce ciere deos.
Parce incompositos patrio de more capillos
Scindere, & immeritas ungue notare genas.
Indignum est mærore sequi R но до мо мта,
nefasque

Imperia & leges increpuisse deûm.

Cum mea præreptæ compenset tempora vitæ
Gloria, sitque annis longior innumeris.

Me doctæ poterunt nusquam non dicere chartæ,
Nullaquæ non ætas ferre per ora virûm.

Longa dies cincres absumit & osla sepulcris;
Clara sed Heroum sacta abolere nequit.

Si tamen exoptas placidos requiescere manes,
Neu vager incertis sedibus umbra nocens:

Si neque communes læsi vivens hymenæos,
Mutua nos postquam junxit amore sides;
Effice ne primo quisquam potiatur amore,
Occupet aut casti regna secunda tori.

| Ut tua fax noitro primum est accenia calore,      |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Vivat ad extremos sic tua flamma rogos.           | 20     |
| Evadne exemplo tibi sit, sit Laodamia,            |        |
| Utraque inexstinctæ fama pudicitiæ.               |        |
| Ardorisque tui specimen sit regia conjunx         |        |
| Quæ potuit cineres ebibere ore viri.              |        |
| Illius æterno devinctæ lumina somno,              | 2 5    |
|                                                   | 25     |
| Egregium vivax fama recenset opus.                |        |
| Nec tamen ut moriare precor, neque, Lysa, dolore  |        |
| Victa, maritali præcipitere rogo.                 |        |
| Te cupio erepti cura exardere mariti,             |        |
| Et tantum viduo secubuisse toro.                  | 30     |
| Difficile est. verum efficies, licet ipsa juventæ |        |
| Lætaque formosi tempora veris agas.               |        |
| Aspice ut exosa est alias VICTORIA tædas,         |        |
| Gentis & una tuæ gloria Parthenopes:              |        |
| Ut magni manes veneratur casta mariti,            | 35     |
| Ut famæ æterna consecrat historia.                |        |
| Invicto felix VICTORIA digna marito:              |        |
| Non alia ille Heros conjuge dignus erat.          |        |
| Hæc volui dixisse olim: sed tenuia Parcæ          |        |
| Deducta instabant rumpere fila colo.              | 40     |
| Ter volui mandâsse tibi, ter frigida lingua       |        |
| Substitit; & gravius id quoque morte suit.        |        |
| Dum potui tamen, ipse tuos moribundus ocellos     |        |
| Aspexi, & lacrimis ora rigata piis.               |        |
| Nec dolui, aute diem spoliari lumine vitæ,        | 45     |
| Sedibus aut patriis occubuisse procul.            |        |
| Nec gemui patris ærumnas, fratrisve querelas,     | *      |
| Qui raptis de tot fratribus unus adest:           |        |
| Non aviæ, vidit quæ funera acerba nepotum,        |        |
| Et potuit tantis consenuisse malis:               | 50     |
| Tam subito indolui divelli a corpore amato,       | •      |
| Tam subito a cara conjuge abesse mea:             |        |
| Pro qua tot pugnata mihi sunt prœlia; quæ me      |        |
| Præpoluit magnis sollicitata procis.              |        |
| Quam cito mors nostri fructum intercepit amoris!  | 55     |
| Quam cito me optato sustulit e gremio!            | • •    |
| Ut nubes eælo quæ candida ludit aperto,           |        |
| Vere novo, Zephyri tuta favore volat;             |        |
| Illa supervehitur terras, illa aere pendet        |        |
| Composito, atque humeros ardua pascit Atho:       | - 60   |
| Mox alii atque alii flantes animosius Euri        |        |
| Hanc glomerantque, rotantque, æthera perque fe    | erunt: |
| arma Promaramedan Louncidan America berden a      | Et     |
|                                                   |        |

| Et modo præcipiti gyro, modo turbine fertur,         |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Et raptim in ventos solvitur aereos:                 |     |
| Sic mea vota, & spes evanuit omnis in auras          | 65  |
| Irrita, & Ioniis scripta natavit aquis.              |     |
| Optabam hibernas tecum traducere noctes              |     |
| Horrida post duræ tempora militiæ:                   |     |
| Optabam exhaustos tecum conferre labores,            |     |
| Et Tusca auspiciis oppida capta meis:                | 70  |
| Ut virtute mea, atque ausis felicibus Ancon          |     |
| CLEMENTIS magni cesserit imperio:                    |     |
| Utque triumphatis rediissem mænibus Arri,            |     |
| Quæ modo victori caussa fuere necis:                 |     |
| Utque animo infractus longe majora pararem,          | 75  |
| Extremos bello tendere in Æthiopas;                  |     |
| Atque illic nomen factis protendere clarum,          |     |
| Justaque magnanimi Čæsaris arma sequi.               |     |
| Certum erat Æmoniis tentoria figere campis,          |     |
| Et Marte indomitos perdomuisse Scythas:              | 80  |
| Aurato e solio dejectum extrudere Regem,             |     |
| Aut urbes captum ducere ad Ausonias.                 |     |
| Tecum intermissas meditabar visere Musas,            |     |
| Aptare & Lyricis carmina Tusca modis.                |     |
| Carmina nam recolo quæ ( dum fera classica cessant ) | 85  |
| Luss Pieridum non renuente choro.                    | ,   |
| Nec Phæbea minus colui quam Martia figna:            |     |
|                                                      |     |
| Utraque & hinc meritis laurea parta meis.            |     |
| Sed quid profuerunt vota hæc? si vulnus adactum est  | 90  |
| Lethale, & victa fulmen ab arce venit?               | 30  |
| Scilicet egregiis hominum Mors invidet orsis,        |     |
| Odit nescio quis grandia cœpta deus.                 |     |
| Sic raperis, prima Memnon fraudate juventa,          |     |
| Sole coloratos dum subigis populos.                  | 0.4 |
| Sic necis impavidos sequeris dum, Druse, Suevos,     | 95  |
| Et matri & patriæ tristia fata refers.               |     |
| Florentes ætate ambo & præstantibus ausis;           |     |
| At non humani funeris una via est:                   |     |
| Quippe meo MARCUS fato atque TRIVULTIUS of           |     |
| Illustresque armis tot cecidere duces;               | 100 |
| Gallica cum Ticinus transfixa cadavera volvens,      |     |
| In mare purpureis territus iret aquis.               |     |
| Sic Medices heros gentis, dum Rhætica vexat          |     |
| Agmina, litoribus concidit Eridani.                  |     |
| Sic cecidit Romæ muro dejectus ab alto               | 105 |
| Dux nostro genitus sanguine, Martis honos.           |     |
| u v                                                  | Nec |

| Nec fuit indignum, his etiam RHODOMONTA sub<br>Pro re Romana non dubitâsse mori;        | armis   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Signa pilis postquam mihi sunt fulgentia senis                                          |         |
| Aurea supremo tradita Pontifice.                                                        | 110     |
| Quæ licet attulerint pulchræ solatia morti,                                             |         |
| Mors sit ut hæc factis altera vita meis;                                                |         |
| Hoc tamen æternum est casu vel acerbius omni,                                           |         |
| Nondum æquâsse animis facta superba meis.                                               |         |
| Viribus haud aliis poteram cecidisse: nec ulla                                          | 115     |
| Agmina se audebant obvia ferre mihi.                                                    |         |
| Devoveo quicumque igitur mala sulphura nitro                                            |         |
| Miscuit, & vacuo clausit in ære pilam:                                                  |         |
| Dignior inventa primus qui mugiat arte,                                                 | 710     |
| Et penset proprio damna allena malo.<br>Militiæ ut veteris morem corrupit! ut ille      | 120     |
| Et belli virtutem abstulit atque virûm!                                                 |         |
| Quam melius quondam gladio pugnabat acuto,                                              |         |
| Conspicuusque hasta cominus ibat eques!                                                 |         |
| Ibat eques, campoque hostem exspectabat aperto,                                         | 125     |
| Nec quicquam ille doli quod metuisset, erat.                                            | •       |
| Regia prospectans virgo de turribus altis,                                              |         |
| Huic uni optabat posse placere viro.                                                    |         |
| Mos erat hic bellare viris: mos ille probandus,                                         |         |
| Dum sine fraude juvat conseruisse manus.                                                | 130     |
| At nunc tacta ruunt furtivo corpora plumbo:                                             |         |
| Vix oculis ignem percipis, acta pila est.                                               |         |
| Non curat clypeum, non umbonem horrida grando:                                          |         |
| Effugiunt medicas vulnera tætra manus.                                                  | ~ ~ ~   |
| His mea Mayorti vel cedere nescia virtus                                                | 135     |
| Occultis hominum decidit insidits:                                                      |         |
| Quam nec ferri acies potuit, nec Noricus ensis<br>Lædere, nec validâ tela retorta manu. |         |
| Quæ superest igitur rapti genitoris imago,                                              |         |
| (In te omnis quoniam spes, Pater alme, sita e                                           | ft) 140 |
| Alme Pater, præsens terris qui numen haberis;                                           | / - (   |
| Si tanti emerui numinis officium;                                                       |         |
| Sic sidei commissa tuz, tibi credita surgat,                                            |         |
| Dedita & usque tuis ferviat imperiis.                                                   |         |
| Te decet in sobolem patris transferre favorem:                                          | 145     |
| Illa tibi referat meque meamque domum.                                                  |         |
| Nec minor accedat nati, quam cura pudoris,                                              |         |
| Lysa; tuum cælo nomen uterque feret.                                                    |         |
| Subjiciat se se maternæ parvulus umbræ:                                                 |         |
| Rideat ad matris oscula dulce puer:                                                     | 150     |

| Colludatque tibi, & curas levet ille molestas: Tecum incorrupto dormiat in thalamo. Donec vernanti succrescens flore juventæ                                                                              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Proroge t antiquum stirpe novetque genus.  Assuescat victor patriis animosus in armis                                                                                                                     | 155 |
| Præferre exuvias & spolia ampla domum. Acer eques Parthos eat & pedes acer in hostes; Norit & æque æstus ac tolerare nives.                                                                               |     |
| Quodque meis interceptum est florentibus annis,<br>Virtute atque annis expleat ille suis.<br>Tu ne hæc vana putes insomnia, neu sallacem                                                                  | 160 |
| Umbram nocturnis ludere imaginibus.<br>Ipsa tibi advenio nemorum de sede beata,                                                                                                                           |     |
| Quæ loca magnanimi semideique colunt.  Me lacrimæ huc egere tuæ. jam comprime luctum:  Mandata hæc luctûs, Lysa, levamen habe.                                                                            | 165 |
| Sit tibi amâsse satis, cineri sat justa dedisse,<br>Sat pro me superis vota tulisse deis.<br>Jamque vale; cogor socios invisere manes,                                                                    |     |
| Et matutinis cedere sideribus.  Exserit Oceano jam vultum Aurora rubentem, Invisis jam me Lucifer afflat equis.  At tu in amore meo sic perstes, Lysa, sidelis, Ut te etiam stabili prosequor umbra side. | 170 |
| I I.                                                                                                                                                                                                      |     |
| CANTELMÆ EPISTOLA                                                                                                                                                                                         |     |
| AD FILIOS ADOTTIVO                                                                                                                                                                                        | s.  |
| ICITE, adoptivi quondam, nunc fabula, nati,<br>Quid juvat in mutum jurgia ferre caput?<br>Quid juvat injustis manes urgere querelis,<br>Nec sinere optata me requie usque frui?                           |     |
| Quod vos fraudârim votis, & divite censu,<br>Tartareos fertur rumor ad usque lacus.                                                                                                                       | 5   |
| Ausus & est vestrûm quidam exprobrare labores,<br>Longaque frustrati tempora servitii.<br>Quod vos spe falsa dicar lactasse; sidemque                                                                     |     |
| Promissam toties non tenuisse, grave est.<br>Sed potius Stygiis remorata coercear undis,                                                                                                                  | 10  |
| Et vaga ab Elysiis exsulet umbra locis;<br>Tisiphoneque adsit tortos innexa colúbros<br>Ardenti veniens in mea colla face,                                                                                |     |
| Tamburt ferricins in mica conta face,                                                                                                                                                                     | 0   |

Quam

| Quam peccatie putem, quam vos luisile pudori                                           | 15         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sit mihi, vel facti pœnituisse velim.<br>Audite hæc, liquidi colitis qui litora Mincî, |            |
| Audite næt, riquidi contris qui ritora ivinci,                                         |            |
| Quos Manto terra divite mater alit.                                                    |            |
| Ne me forte aliquis delapsam errore putaret,                                           |            |
| Evictam tantis aut titubâsse malis.                                                    | 20         |
| Quid si iterum superas fatis revocemur ad oras?                                        |            |
| Mens eadem nobis quæ fuit ante, foret.                                                 |            |
| Certum erat (ingenue ut fatear) dare verba protery                                     | ls,        |
| Atque pari vestros excipere arte dolos.                                                |            |
| Aurea cum vobis tantum CANTELMA niterem,                                               | 25         |
| Quantum ulli arrisit femina blanda viro,                                               |            |
| Ecquis me vestrum haud sicto dilexit amore?                                            |            |
| Quid nisi captandi spesque animusque suit?                                             |            |
| Ecquis sermones expressit corde sideles?                                               |            |
| Ex animo dixit quis mihi blanditias?                                                   | 30         |
| Sæpe subit cum quis viventi munera misit,                                              |            |
| Dixit &, Hæc animi sunt monumenta mei.                                                 |            |
| Munera subrisi, simulataque verba notavi:                                              |            |
| Hac quoque me finxi credulitate capi.                                                  |            |
| Sæpe ego sum caussata malum, & defessa jacebam                                         | 3 <b>5</b> |
| Componens querulis triftia verba modis:                                                |            |
| Rumor ut hic vestras gratus demulserat aures,                                          |            |
| Quisque meam accelerat corde micante domum.                                            |            |
| Atque aliquis forsan ridens, ut tristior esset,                                        |            |
| Arida clam fusis lumina tinxit aquis.                                                  | 40         |
| Dumque avidus gemmas partiri gestit & aurum,                                           |            |
| Parcarum longas increpat usque moras.                                                  | ~          |
| Quid referam ut nigros etiam promiserit agnos,                                         |            |
| Truncâssent celeri si mea fila manu?                                                   |            |
| Vana tamen Zephyri jactarunt vota per auras:                                           | 45         |
| Tunc flêrunt, nostros longius ire dies.                                                | • •        |
| Vidi ego qui jam jam morituræ adstabat, & ægræ                                         |            |
| Adtulit invitâ pharmaca sera manu.                                                     |            |
| Miscuit, utque ferunt, liquidum male conscius auru                                     | m,         |
| Inque suum vitam distulit ille malum.                                                  | 50         |
| Novi ego quam tristi celaret gaudia vultu.                                             | •          |
| Mens hominum tantis æstuat insidiis!                                                   |            |
| Ingenium quod ni cognôssem callida vestrum,                                            |            |
| (Ut facile in fraudes est genus omne virûm)                                            |            |
| His capta illecebris potui CANTELMA teneri.                                            | 55         |
| Credenti, insidias composuisse, leve est.                                              | , ,        |
| Vobis naturâ præscriptum est fallere & arte;                                           |            |
| Fallere semper anus, gloria rara suit.                                                 |            |
| aniora tomber mimo, Prousa sura sura                                                   | Testis     |

| Testis erit Circe fallacis crimen Ulyxei,          |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Quam liquit fugiens per maria alta rate.           | 60   |
| Illum non potuit currenti sistere rhombo,          |      |
| Illum non magicis flectere carminibus.             |      |
| Ingratum hospitio ut fuerat dignata superbo,       |      |
| Debuit argutis perdere litoribus:                  |      |
| Aut illum in torvas facies mutare animantum,       | 65   |
| Ut poterat solito diva ministerio.                 |      |
| Non tamen aucupio licuit me illudere vestro,       |      |
| Ut caderem in tensas præda petita plagas.          |      |
| Scilicet est aliquid Gallos penetrasse comatos,    |      |
| Vidisse Hispani regna superba soli;                | 70   |
| Et Rhenum, Rhenique urbes tranâsse bicornis;       | ·    |
| Tot terras, populos, totque adiisse freta.         |      |
| Naturæ est aliquid novisse arcana latentis,        |      |
| Percurrisse animo tot rapidi astra poli.           |      |
| Tot versasse manu victura volumina vatum;          | 75   |
| Fallere CANTELMAM non potuisse tamen.              |      |
| Ergo hæc femineo succrescet gloria honori:         |      |
| Hæc mihi post cineres fama superstes erit.         |      |
| Hoc etiam facto Letum illætabile risit,            |      |
| Et fuit infernæ mollior ira deæ.                   | 80   |
| Me fortunatis posuit Proserpina campis,            |      |
| Ver ubi perpetuo gramine vestit humum.             |      |
| Illic extollunt me laudibus Heroinæ,               |      |
| Et quæcumque aliquo femina læsa viro est.          |      |
| Turba mihi assurgit matrum, & veneratur euntem,    | 85   |
| Dum spatior felix per nemus Elysium.               |      |
| Meque aliquis digito ostendens miratur, & inquit:  |      |
| Hæc potuit doctos fallere cauta viros.             |      |
| Audiat in primis nostræ hæc solatia mortis,        |      |
| Sentiat has voces diva Isabella meas,              | 90   |
| Heredem extremis libuit quam scribere chartis,     |      |
| Ut famæ accedat laus geminata meæ.                 |      |
| Illa mihi jam jam morituræ lumina clausit,         |      |
| Et flens extremum dixit Ave atque Vale.            |      |
| Hæc mihi non solita est viventi innectere fraudes: | 95   |
| Novi, illam a parva virgine habere fidem.          |      |
| Quam bene honorato componens membra sepulcro,      |      |
| Tura dabit cineri non inodora meo!                 |      |
| Placabit superos votis, purgetur ut omne           |      |
| Contractæ reliquum quod mihi labis erit.           | 100  |
| Templaque constituet nostris mandata tabellis,     |      |
| Et sacra virgineo tecta habitanda choro.           | Vive |
| Tom. II.                                           | AIAC |

Vive igitur, mea dulcis Hera, & felicibus annis Subrepat capiti tarda senecta tuo.

#### III.

#### AD STEPHANUM LAU. AMARSFORDIENSEM,

UT AUFERAT MARTIANUM CAPELLAM.

HANC tu ni procul auferas Capellam, Ni, LAURENS, abigas febriculosam, Infulsam, illepidam, atque fascinatam, Omnem tu inficies gregem Latinum, Et pastor SADOLET us oderit te. 5 Nam nec turgidulas refert papillas, Nec mulctralia lacte, caseove Fiscellas replet. Odit hanc Menalcas; Hanc pastor fugit optimus Britannus, Peritique boni gregum magistri 10 BEMBUS, FLAMINIUS que, ROMULUS que, Frastorusque suis repellit hortis. Quæ frugi, neque bella, nec venusta est; Nec carpit cythisum, aut thymum virentem, Sed pascit lolium, & malam cicutam, 15 Decerpens aconita, stymphalimque, Et dumos veteres & obsoletos: Vastat morsibus herbulas petulcis, Distipans violaria & roseta: Iniultat quoque floribus tenellis, 20 Et rorem pede proterit marinum: Vineta, arbuta rodit, atque olivas. Infelix loca saltuosa quærit, Montium avia lustra pervagatur: Speluncas petit; horridos recessus, 25 Ignotasque domos ferarum agrestum Cursu sæpe fatigat incitato: Numquam non agitur furente asylo, Dum pendet scopulis periculosis. Spernit flumina, limpidosque fontes: 30 Limo sordidulas bibit paludes, Olentesque gravem lacus mephitim. Infecta est scabie; atque pestilentes Abscessus, papulæque hiant edaces. 35 Huic artus populatur ignis ardens. Illam.

Illam in Quintiani, aut Bononiensis Agas pascua & Impii recessus. Non hæc sacrificanda bellua Baccho: Orco est victima sæda dedicanda, Infelicibus enecanda cultris, Ne morbos reserant oves Latinæ, Aut contagia Romuli capellæ.

40

#### IV.

#### IN PEDAGOGOS,

#### AD CAMILLUM CAPILUPUM.

| D Æ | DAGOGULI, abite, abite, peltes,              |      |
|-----|----------------------------------------------|------|
| ľ   | Istinc ferte pedem, invenusti, inepti,       | •    |
|     | Invisi pueris bonis, malisque:               |      |
|     | Abite in miseram crucem, exsecrati,          |      |
|     | Sæcli perniciesque litterarum,               | 5    |
|     | Lymprandi, Metriique, Fusiique,              | ,    |
|     | Prandini, Ochinari, atque Juliani,           |      |
|     |                                              |      |
|     | Scopæ &, Boreæque, & Rutiliani.              |      |
|     | Quid vos, quid juvat, hinc & inde nomen      |      |
|     | Heroum lacerare, blaterones?                 | 10   |
|     | Qui vos vel minimo asse venditarent;         |      |
|     | Immo nec minimo asse venditarent;            |      |
|     | Venales neque enim estis, impudici,          |      |
|     | Digni nec minima æstimatione:                |      |
|     | Viles, queis neque campus est, neque hortus. | 15   |
|     | Jam per compita, per fora, & theatra         |      |
|     | Scisso palliolo, togaque trita,              |      |
|     | Pexi candidulam comam irretortam             |      |
|     | ( Ut vester solet esse mos ) per urbes       |      |
|     | Grave inceditis, ore gannientes              | 20   |
|     | Fœdo nescio quid rude atque ineptum.         |      |
|     | Bembum, Flaminiumque, Romulumqu              | е,   |
|     | FRASTORUM que meum, undequaque doctos,       |      |
|     | Fucos dicitis esse litterarum?               |      |
|     | Solum Quintianum, atque Marcianum            | 25   |
|     | Capellam omnibus esse præferendos?           | •    |
|     | Pape! o judicium omnibus probatum!           |      |
|     | Pape! o judicium acre, & æstimandum!         |      |
|     | Quid? quod dicitis esse Rhetores vos,        |      |
|     | Solos dicitis esse vos Poetas?               | 30   |
|     | Et nunc audio quod meum CATULLUM             | , ,  |
|     | Ti 2                                         | Aufi |

Ausi incessere morsibus caninis Estis vos, temerarii cinædi. Quod sint carmina inusitata doctis, Quod fragosa ruant, cadant, ferantur 35 Instar præcipitis ruentis undæ Altis montibus atque saltuosis, Illa incomposita esse judicatis? Vestris auribus illa dissonare? Non hæc dentibus esca digna vestris: 40 Non has olfaciunt rofas afelli. Proh dii! progenies male ominata! Fertis toxica quanta monstruosi, Implentes pueros malis venenis! Fertis quanta aconita! quanta nec fert 45 Tellus Thessala, Bosporive pontus. Quis tandem manet exitus scelestos? Vos Ixionas esse, Sisyphosque Omnes crediderim, & magis nefandos. Pœna Ixionis esse, Sisyphique 50 Dignos crediderim, atque sæviore. Ergo insurge tuis, CAMILLE, Jambis, Doctum qui numeris refers CATULLUM: Insurge Hendecasyllabis trecentis: Illos exagita ad necem, crucemque 55 Labe omni scelerum omnium inquinatos; Quam non Eridani unda, Mincilve, Nec quanta est queat abluisse Tethys.

# v. IN PATELANUM PINTIOMASTIGEM O D E.

UID virum vexas, PATELANE, amicum
PINTIUM, oblatrans, veluti canis qui
Inferus fontes animas trifauci
Territat ore?
Quem Tridentinæ stupuere gentes
Olim & orantem, & pueros docentem:
Quem modo Ocnæi celebrant nepotes,
Stulte, lacessis?
Laurea quem ornavit Apollinari
Cæsar invictus, meritisque frondem
Fronte quæsitam posuit, deditque
Esse poetam.

NAVI-

NAVIGER quem tot titulis beavit, Ille Musarum decus Italarum, Quem flet ereptum Venetus, diuque 15 Flebit ademtum. At nihil morsus, rabidosve rictus PINTIUS curat padagogi. obaudit Ille latratus miserorum; ineptasque Unius assis 20 Æstimat nugas. Caput infacetum, Savis incassum, velut unda vasti Frangitur circa scopulum profundi Proficiens nil. Illa non faxum labefactat hærens, 25 Excitet spumam licet, atque firma Fluctuans radice tonet, minaci Flamine pulsa.

# A D (1) V O L C A D I U M O D E.\*

TOLCADI, (2) tibi quis scelus hoc persuasit, amici Ut scripta amata perderes? Scripta mei numquam satis admirata TRYPHONIS, Labore lecta maximo. Fulvo auro pretiofa magis, viridique zmaragdo, 5 Qualem æquor Indicum tulit. Scilicet ut scombris tunicas, (3) garoque parares, Daresque caseo togam. Hæc promissa sides? hæc sunt mandata tibi quæ Dedi rogans & obsecrans, 10 Ut gemmas inter servares; digna perenni Cedro, vel arca eburnea? Gratia nil fortunati, (4) gravitalve TRYPHONIS His, impudice, profuit? Infelix! (5) quis te manet exitus? irruet in te 15 Atrox Iambus, irruet. Invisusque (6) bonis laqueo vitam, improbe, claudes, Vel igne dilues notam. Aut si non homines curant tua facta nefanda, Dii non inulta liquerint. 20 VII. IN \* Cum alibi fuerit edita hac Ode, has animadvertimus Var. Lectiones.

(1) Ad Cornelium Rufum (2) Corneli (3) barroque (4) nil fama.

(5) ergo qui te manet exitus? in te (6) tibi

#### VII.

#### IN HIEMEM.

| Ristis Hiems, cæli rabies, & dedecus anni,<br>Quam te conspicio invitus nive tempora canâ |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Horrida conspersam! quam te, sædissima rerum,                                             |        |
| Odi consputam squallentibus ora pruinis,                                                  |        |
| Innexamque comam glacie, impexosque capillos!                                             | 5      |
| Ut mallem coleres Scythiam, Mooticaque arva,                                              | ,      |
| Regnaque Riphæo supposta nivosa tyranno;                                                  |        |
| Aut peteres Tanaim, aut glacialis litora ponti!                                           |        |
| Optarem, nostrum numquam te invisere cælum.                                               |        |
| Namque ego te matrem Eumenidum, Mortisque soron                                           | rem 10 |
| Crediderim, emersam diris de faucibus Orci,                                               |        |
| Tempore quo Iapetum Tellus, sævumque Tiphoea                                              |        |
| Progenuit; vel cum pestes immisit acerbas                                                 |        |
| Juppiter ulciscens audacis furta Promethei.                                               |        |
| Tu Phœbo invisa es; fugiens te vix videt, & se                                            | 15     |
| Oceano condit magno: tunc ima pererrat                                                    |        |
| Signa; brevesque dies, & lucem apportat iniquam.                                          |        |
| Tunc circumfusis contristas nubibus orbem,                                                | •      |
| Nec per te apparent duratis gramina pratis.                                               |        |
| Tunc fædæ rerum facies, & mortis imago.                                                   | 20     |
| Exspoliata suis viduatur honoribus arbos,                                                 |        |
| Atque, olim celeres, cursus frenantur aquarum.                                            |        |
| Te duce concursant impacato aere venti;                                                   |        |
| Prosternunt silvas animosi, & prœlia miscent.                                             |        |
| Heu male quam teneras defendunt lignea citros                                             | 25     |
| Tecta! suis arent morientia citria ramis.                                                 |        |
| Agricolæ ignavi ducunt longa otia tectis                                                  |        |
| Ante focum: nec se pastor magalibus effert:                                               |        |
| Nec maria exercet suspensis navita velis:                                                 | •      |
| Strymoniæque grues fugiunt, & tranat hirundo                                              | 30     |
| Aquora, nec nostris audet se credere terris.                                              |        |
| Quid dicam, quales ctiam contraria vitæ                                                   |        |
| Humanæ inducas diversos frigore morbos?                                                   |        |
| Nam mentes hominum cogis torpere veterno,<br>Et patulas resonis imples tinnitibus aures;  | 35     |
| Naribus, & per te salsus liquor effluit ore.                                              | 3)     |
| Ipsa gravi quassas mortalia pectora tusti,                                                | •      |
| Articulosque secas contractis noxia nervis.                                               |        |
| Es mihi nunc etiam nodosam excire podagram                                                |        |
| Ausa (scelus!) quæ me assiduis cruciatibus angit,                                         | 40     |
| / seems / Jan me unitario sintario and and                                                | Nec    |

Nec patitur dulces Musarum carpere fructus, Aut tectis efferre pedes. huic arida febris It comes, & misero nativum perbibit humorem, Exhauritque suo vitalem fonte calorem; Usque adeo infinuat sese, & pede labitur imo Humor agens morbum, & tendit gravis usque deorsum, Ut torrens auctus nivibus de monte solutis, Aut pluvia, aut vernæ liquefactis flatibus auræ, Aggeribus ruptis claustra indignatur, & omne Indupedimentum tollit, secum omnia volvens, 50 Et pecus, & dominos, & raptas cum lare silvas. Non herbæ, aut fomenta queunt lenire dolorem: Ora cibi, placidi sunt nescia lumina somni; Præque dolore sitis fauces exsiccat anhelas, Et semper querulæ volitant ad sidera voces. 55 Fortunatæ Hiemem quæ nescivere malignam, Fortunatæ iterum gentes quas aspicit æquis Sol oculis, spectatque nitenti Juppiter altro Arridens! illis non sunt obnoxia morbo Corpora, sed longâ solvuntur fessa senectâ. 60 Tantum fœcundi demittit Juppiter imbris, Atque homines cælique bibunt violaria rorem; Unde etiam gens illa extentum durat in ævum. Illis perpetuum ridet Ver, mense Decembri Exfultat lætus volucrum concentus in agris, 65 Formosa æternis vestitur floribus arbor, Et rosa semper hiat vernans, clementia cæli Quam fovet, & tepidis demulcent flatibus auræ.

#### VIII.

#### IN QUINTÍANUM.

| RMA, virum, turmas, vexilligerasque catervas,<br>Ponit, si quid avet ponere, Quintianus: |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Et ferrugineum corvino gutture ferrum                                                    |     |
| Ad Melæ ructat litora Quintianus.                                                        |     |
| Exoritur clamorque virûm, stridorque rudentum;                                           | 5   |
| Illius hoc semper carmen in ore sonat.                                                   | •   |
| Damnat avum, patremque, illi qui nomen ineptun                                           | n.  |
| Imposuit: dici vult mage Quirtiarus.                                                     |     |
| Sive docet pueros, frendit dente, ore, labrisque,                                        |     |
| Sidera dira ruant, cornibus antra rigent.                                                | 10  |
| Sive orat, cum defunctum vespillo sepulcro                                               |     |
| Condit, &, Exstructo stat Libitina rogo,                                                 |     |
|                                                                                          | Ob- |

Obstrepit & stridens. Dicam, Jovio auspice, semper Errat Quirtiarus, Pieridum obprobrium.

IX.

#### IN BOREAM PÆDAGOGUM.

S I quisquam superum tandem miseratus ab alto
Ocnæa Boream pellat ab urbe procul,
Cernet odoratam lauri succrescere silvam
Mincius, & Musas ludere propter aquas.
Quas olim rabidi metuentes frigora venti
Aut sugisse procul, vel latuisse reor.
Cernere erit violasque, rosasque, & amæna vireta,
Prataque vestiri gramine quæque suo.
Cernere erit, sine nube dies sulgere serenos,
Vicinisque albas montibus ire nives.
At contra si Mantoas perslaverit oras,

Afferet arboribus perniciem atque fatis. Quid gravius? Latiæ tenebras & nubila linguæ Inducet flatu pestifer horribili.

X.

#### DE EODEM MORTUO.

PACATUM pelagus, cælum sperate serenum, Agricolæ, & nautæ; nam periit Boreas.

XI.

#### IN FURIUM.

Purius est tenuis, quid ni? cum tot mala, totque Patrârit scelera, atque impia flagitia. Et sapiens sero est; nam sero cogitat, ipsum Ultorem esse Deum tot scelerum, & Furias.

XII.

#### DE POLLINO.

Pollinus: in promtu caussa parata sibi est. In primis damnosa nimis vicinia Sarcæ est: Iccirco dixit, Sarcias unda, vale.

Præ-

5

| Præterea horribilis flabat per pascua ventus; | 5  |
|-----------------------------------------------|----|
| Vir bonus haud poterat tot mala ferre diu.    |    |
| Illum cura domi, illum prati cura gravabat:   |    |
| Distabat nimium villula ab oppidulo.          |    |
| Nunc penitus totas dimisit pectore curas,     |    |
| Atque idem vacuus nunc foris, atque domi est. | IC |

#### XIII.

#### AD MAXIMUM RIPP. JURISCONSULTUM.

NTERMISSA, iterum cur, Maxime, carmina tentas, Atque ætate gravis mollia plectra moves? Nil cum Caussidico est facris commune Poetis; Diversum est, ut scis, hujus & hujus opus. 5 Sifyphio leges tu volve revolve labore, Unde cliens referat nomen ad astra tuum: Unde tibi assurgant æquata palatia cælo, Et tua non modico capsa sit ære gravis. AURELIO citharam, caroque relinque nepoti: Aptus uterque sacras sollicitare deas. IO Illis vivaces circumdent tempora lauri, Fortia dum magni Cæsaris acta canunt. Tu cave ne Cyrrham coneris scandere. Musas Furcillis fama est præcipitare senes.

#### XIV.

#### AD JACOBUM CALANDRAM.

R EMITTO tibi carmen invenustum, CALANDRA optime, pessimi poetæ, Immo toxica ferrei Fiæræ, Iniulii, illepidi, & senis recocti. Quæ dum monstra lego male auspicata, Fato nescio quo malo & sinistro, Jamdudum Itomacho miser laboro. O quæ pharmaca nauseam coercent Excitam mihi? quis recurat ægrum? Sunt fastidia delicatiorum 10 Mensarum; atque cibis inest amaror. Quare vos rogo quotquot estis omnes, Adeste, o medici boni, malique, Meque aspergite amaraco, & sovete: Ferte unguenta, rosasque, ferte amomum, 15 Tom. II.

Ferte & cinnama odora, ferte mentam,
(Si quicquam hæc stomachum levare possunt)
Vestris artibus hanc luem sugate,
Neu serpat sinite altius venenum.
At tu mi, obsecro per tuam salutem,
Isthæc abjice toxica, o CALANDRA,
Circes graminibus nocentiora.
Neu te, neu inficiant meum SABINUM;
Aut immergite Mincio propinquo,
Aut tantum scelus expiate slammis.

x v.

#### IN BAPTISTAM FIÆRAM.

I Ps E sibi posuit tumulum, titulumque Fiæra; Mortuus, an vivus sit, dubitat populus.

X V I.

#### IN EUMDEM.

ACTAS te medicum, Fiæra, vatem; Hoc est te medicum, Fiæra, sictum.

XVII.

#### IN EUMDEM.

S I vivo tumulum tibi parâsti, Cur, Fiæra, igitur mori moraris?

X V I I I.

#### IN ZOILUM.

DULCES LACRIMULAS nostras adscribere COTTÆ Ausus es obliquo, Zoile, judicio. Non tamen irasci tibi debeo, nec volo. verum Debeo; quod vati conferor egregio. At contra, e tumulo indignatus COTTA: Quis istas LACRIMULAS nostris versibus inseruit?

XIX.

#### IN EUMDEM.

NON possum non tristari, quod crimine surti Argueris nostras, Zoile, LACRIMULAS:

Non

5

20

Non possum quoque non lætari, adscripseris idem Quod nostras Cottæ, Zoile, LACRIMULAS. Nam mea dum confers docto mala carmina vati, (Juppiter!) ut nullo es, Zoile, judicio!

XX.

#### IN EUMDEM.

DE SCIO utrum te COTTA magis, vel debeam ego ipse Odisse; ambos qui crimine consceleras. Furta mihi objectas, puerilia carmina COTTÆ. O hominem vesano ingenio, atque malo!

XXI.

#### IN SILVIUM.

PHILOSOPHUM, Silvi, profiteris; nec nego certe Quin barbam, & mores non habeas Cynici.

XXII.

#### IN MALUM MARITUM.

COMPONI tumulo mandas cum conjuge, cum nil In vita ambobus compositum fuerit.

XXIII.

#### DE GALLIS.

ERRANT qui dicunt, Gallos non posse potiri Italia: hanc Gallis quis tumulum esse neget?

XXIV.

#### AD TURCUM.

S I sapiens esses, morereris, Turce, libenter: Vita homini infami est mors alia, atque alia.

XXV.

#### IN HERMAGORAM MALUM MEDICUM.

DUM rapis hunc Medicum, tibi, Mors, inimica fuisti: Vivendo hic poterat te satiare satis.

XXVI.

#### AD CARINUM.

NIMIRUM es sapiens, Carine; namque Qui sapit, sapiens potest vocari.

XXVII.

#### ADEUMDEM.

ARMINA tam graviter sapiunt tua, docte Carine, Quam graviter sædi spiritus oris olet.

#### XXVIII.

#### CANOPO DEDICAT LYRAM ARIONIS.

AGNE CANOPE, Lyram pelago qua vectus Arion Tergore delphini est, numina salsa serunt: Quam pater ipse tuos olim servarat in usus,

Deberique tibi noverat Oceanus. Hac resonante, choros ducent placido æquore

Hac resonante, choros ducent placido æquore Nymphæ, 5 Et delphin veteris conscius officii.

Adferet assurgens ramosa coralia Nereus, Neptunusque salax ostrea mille feret.

Hanc igitur tibi habe; tali tu munere dignus; Nam cælo fixam fabula fingit anus.

Felix nauta sono sistes vaga slumina dulci, Et cantu iratas pacificabis aquas.

Sic tibi Pactólus gemmas innectat & aurum,
Ut possint meritas circumiisse comas.

#### XXIX.

#### DE VENERE THEJA.

Sic dicta a suburbano quodam Mantuanorum Ducum amænissimo, quod, quamvis dirutum, adhuc nomen The servat.

YPRIA frenatis percurrens æthera cycnis
FEDERICUM, Theique aurea tecta videt.
Roma, vale, Cyprosque, inquit: hic otia degam:
Hic Roma, hic Cypros: Mars meus hic habitat.
Antehac si me igitur dixerunt Cyprida vates,
Ex isto dicar tempore Theja Venus.

X X X.

#### XXX.

#### ADEAMDEM.

THEJA Venus, tibi sic dilectæ ad mænia Mantûs
Alludat patriis garrula Nympha modis:
Sic tibi curvatis niteant mala aurea ramis,
Surgat & intonsâ myrtea silva comâ:
Quem modo MARGARITE dias in luminis oras
Sidere felici, Marte parente, dedit,
Ridentem puerum dulce ad patris oscula serves,
Et tenero soveas molliter in gremio;
Paullatim imperii donec maturus habenis,
Et caput & sines temperet Eridani.

#### XXXI.

#### VOTUM LUZASCHI

#### AD VENEREM THEJAM.

THEJA Venus, cui tam formosa palatia surgunt,
Cui nova templa nitent auspice Federico,
Hæc tibi Luzaschus tuus & Mavortius heros
Triginta horrentum corpora ponit aprûm,
Quos ille ad ripam Ticini Insubribus arvis
Prostravit, multa non sine strage canum.
Corpora quæ informi pendent horrentia rictu,
Et dente, & sætis, sanguine sæda rigent.
Vulneris ipse sui, atque tui haud oblitus amantis,
Vindicat occisis vulnus utrumque feris.

#### XXXII.

#### VOTUM ARCHINTHI AD DIANAM.

Um parvi sequitur Rheni in convallibus ursam,
Venanti Archintho, casta Diana, fave.
Effice ne toties silvestribus abdita lustris
Ludat anhelantes per nemora alta canes:
Neu toties juvenem cursu sugitiva fatiget,
Sed cadat in tensas præda petita plagas.
Tunc tibi longævi pendebunt cornua cervi,
Stabit & ante tuos ursa proterva pedes.

XXXIII.

10

5

IO

XXXIII.

#### VOTUM CORNELII GRYPHII

ADDIANAM.

CANDIDULUM hunc dentem, primo sub flore juventæ
Tonsoris vulsit quem sibi dira manus,
Benaci saliente unda Cornelius ortus
Dedicat, o noctis Cynthia diva potens:
Et rogat ut reliquos propiori numine serves,
Ne sævas iterum sentiat ille manus.

#### XXXIV.

#### VOTUM ATHIS AD BENACUM.

HANC tibi de fracta partem, Benace, carina Dedicat ipse tuo litore natus Athis: Velaque suspendit discerpta surentibus Austris, Et quæ naufragii est palmula sacta comes. Addit & ultima vota: Insanis obrue in undis, Obrue Athin, posthac si sua vela vides.

#### XXXV.

#### DE MARTE AMANTE PALLADA.

Ars Veneris, quondam caræ, est exosus amores.
Quis putet? amisit fabula prisca sidem.
Dumque colit terras, Violantida deperit unam.
Rem miram! Mayors Palladis igne calet.

#### XXXVI.

DE CUPIDINE DORMIENTE,

#### APUD ILLUSTRISS. ISABELLAM M. MANTUÆ.

Dum carpit somnos lumine languidulo.

At vos securi interea requiescite, amantes,

Deposita sessus dum sace dormit Amor.

XXXVII.

#### XXXVII.

#### DE AMORE ET BAJIS.

BAJARUM dum forte capit sub mollibus umbris Fessus Amor somnum, murmure captus aquæ; Ipsa facem accurrens gelida celavit in unda, Ut veteres slammas vindicet alma Venus. Quamprimum liquor ille æternos concipit ignes: Igne novo (quisnam crederet?) arsit aqua. Ignitis \* igitur sumant hæc balnea lymphis; Quod facula una omnes vincit Amoris aquas.

#### XXXVIII.

5

5

19 Lin-

#### AD DAPHNIM.

Mulcebis pecudes carmine, Daphni, tuas:

Nec patriis posthac texes umbracula Nymphis;

Populea sternes nec tibi fronde torum.

Juppiter afflavit te sulmine: vespere sero

Ad stabula attonitæ vix rediere boves.

#### XXXIX.

#### E C L O G A.

Sub nomine GALATE & vocat Sereniss.

#### CATHARINAM REGINAM UXOREM

ILLUSTRISS. DUCIS FRANC. MANT.

Dum vestit Phœbus formoso gramine terram,
Et Zephyrus pingit prata colore novo,
Hæc cecinit Lycidas viridanti innixus olivæ,
Tollit ubi parvis se Capriana jugis:
Huc ades, o Galatea; redit Pax aurea terris;
Jam placidus, domito Marte, triumphat Amor.
Exspectata veni; Faunus te molliter ardet,
Et desiderio liquitur usque tui.
Dumque tuos absens secum suspirat amores,
Insomnes noces ducit & ille dies.

<sup>\*</sup> Flammivomis, Aldina Carminum collectio an. 1533. in S.

| Linque domos patrias, & tanti nominis Histrum,<br>Inque tui Fauni læta recurre sinus.       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ipfa tibi violas hiberno tempore tellus                                                     |       |
| Submittet niveas, purpureasque rosas.<br>Flava tibi nivibus mediis slorebit arista:         | م و ا |
| Plena capræ referent ubera lacte domum.                                                     | 15    |
| Sudabunt teneræ cælestia mella genistæ,                                                     |       |
| Aurea stillabit succina lenta salix.                                                        |       |
| En te MARGARITE præ cunctis cernere gestit,                                                 |       |
| Diversasque parat ruris & urbis opes.  Quali te amplexu excipiet, caramque fovebit!         | 20    |
| Imprimet intactis oscula quanta genis!                                                      |       |
| Marmiroe te pulchra vocat; tibi lilia servat,                                               |       |
| Seu mage narcissum, sive hyacinthon amas.                                                   |       |
| Pingit odoratis redolentia serta ligustris.                                                 | 25    |
| Serta colore tibi, serta & odore placent.                                                   |       |
| Theja Venus prati mollis populatur honores,                                                 |       |
| Et tibi florentem subsecat ungue thymum.  Illic educit spirantes hortulus herbas,           |       |
| Surgit & intonsâ citria silva comâ.                                                         | 30    |
| Andini late alternant tua nomina saltus,                                                    | , ,   |
| Quæque suum jactant pascua Virgilium.                                                       |       |
| Eridanusque pater præcinctus cornua musco,                                                  |       |
| Frondeque populea, litore plaudit heræ,                                                     |       |
| Prætenditque manu ramosa coralia trunco,                                                    | 35    |
| Quæ genitor Nympharum attulit Oceanus.<br>Mincius intexit calathos, quos mollis acanthus    |       |
| Vestit, & hos hederæ brachia lenta ligant.                                                  |       |
| Læta tibi niveas nutrit Spinosa columbas:                                                   |       |
| Poma suis pendent roscida ab arboribus.                                                     | 40    |
| Te quercus, salicesque vocant; nam diceris inter                                            |       |
| Nympharum æquales pulchrior esse choros;                                                    |       |
| Collaque cygneas vincunt tua candida plumas;<br>Ut rosa, purpurea es; ut viola, alba genas. |       |
| Huc ades; hic umbræ nemorum, & de valle volutus                                             | 45    |
| Fons gelidus rauco murmure saxa ciet.                                                       |       |
| Hic nitidi soles, hic indulgentia cæli,                                                     |       |
| Hic animos tristes gramina læta movent.                                                     |       |
| Tecum concordes Faunus bonus exiget annos,                                                  | 50    |
| Qui nunc jucundi tempora veris agit.<br>Tunc tibi pastores agrestia dona feremus,           | ,,    |
| Inter quæ lactens hædus, & agnus erit.                                                      |       |
| Rustica tunc quercu pubes in serta retorto,                                                 |       |
| Cincta comam, argutos tollet ad astra sonos:                                                |       |
| Adve                                                                                        | n-    |

| Adventumque tuum signabit cortice fagi,          | 55 |
|--------------------------------------------------|----|
| Ne ventura ætas non meminisse queat.             | ,, |
| Tunc aderis præsens, & læta vocantibus ultro;    |    |
| Namque tibi pius est magnus uterque parens.      |    |
| Nullus erit qui non libet tibi lacte recenti:    |    |
| Nullus erit qui non aurea poma ferat.            | 60 |
| Hactenus hæc Lycidas; cum plura referre parantem |    |
| Compulit errantes cogere Vesper oves.            |    |

#### XL.

#### IN LAUDEM LAURUS

#### ODE SOLUTA AD

#### LAUREUM AMARSFORDIENSEM.

| ICERIS quoque tu meis                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Laurus fidibus, & chely                                         |      |
| Suavisonante, si Phœbus ipse                                    |      |
| Tantum inspirat enthei                                          |      |
| Spiritus mihi, ut in honorem ferar                              | 5    |
| Olim optata virginio                                            | ,    |
| Olim optatæ virginis.                                           |      |
| Namque ille exarsit inti-                                       |      |
| mis præcordiis, dum sinus                                       |      |
| Candidos nudata, ludensque                                      |      |
| Inter æqualium choros,                                          | 10   |
| Cothurnoque exferta levi                                        |      |
| Marmoreos pedes lavares                                         |      |
| Ad ripam patrii fluminis fonoram,<br>Perfundens focias amabiles |      |
| Perfundens socias amabiles                                      |      |
| Urnula argentea lymphis.                                        | 15   |
| Tunc ut ille vidit amens te,                                    |      |
| Oblitus arcum, sagittiseramque pharetram,                       |      |
| Queis victor formidolosus                                       |      |
| De serpente triumphârat horrifico,                              |      |
| Optavit te ardens, irruit ardens                                | 20   |
| Tuum in amplexum. At tu reflectis caput                         |      |
| Exterrita, ut viso mollis agna lupo.                            |      |
| Quamprimum socia eris mihi, dixit,                              |      |
| Currus cælivagi                                                 |      |
| Tu luciferon roces canon                                        | 25   |
| Tu luciferos reges equos,<br>Et advehes terris diem:            | 2)   |
| Tum of the Original                                             |      |
| Tum roscidum Orientem mecum                                     | Τ.,, |
| Tom. II. L 1                                                    | Lu-  |

| Lustrabis, & aureum                  |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Perambulabis Signiferum.             |           |
| Tu mecum resonantia magni            | 30        |
| Oceani antra subibis:                | •         |
| Faciesque mecum regna                |           |
| Infera nocte splendida.              |           |
| Tibi invidebit Aurora rubens,        |           |
| Dum surget croceo e toro             | 35        |
| Tithoni tremuli senis,               | ,         |
| Si me tuo digneris amore.            |           |
| Sed sprêsti ingratam vocem, freti    |           |
| Surdior Ionii procellis,             |           |
| Deliberata prius mori,               | 40        |
| Quam quis tibi vel deorum impudens,  | •         |
| Vel mortalium arrogans               |           |
| Zonam solveret virgineam.            |           |
| Tandem pudica profers comas          |           |
| Odoras, præmium pudoris,             | 45        |
| Præmium casti pectoris: his baccas   |           |
| Ægrorum in usum mortalium educas.    |           |
| Tu ferta contexis vatum in           |           |
| Regumque victorum caput,             |           |
| Duplici honore decora.               | 50        |
| Tu redimita frontem honestam         |           |
| Semper viridi cortice, intacta,      |           |
| Nec gelu, aut hiemis timens,         |           |
| Nullis demorsa pruinis,              |           |
| Neque sævis Aquilonibus              | , 55      |
| Æthere frigido depræliantibus,       |           |
| Hiulca admittis cælissuos imbres;    |           |
| Jovisque irati fulmina               |           |
| Contemnis: solum amanti tuo obnoxia, | -         |
| Quod te firmat, calore               | 60        |
| Quod te vivifico fovet, tuas         |           |
| Misertus vices, neque suos           | ,         |
| Oblitus veteres ignes,               |           |
| Te prospectat ab alto                | 65        |
| Æthere omnividens. O quis me tua     | (ن        |
| Locet sub umbra? ut expers           |           |
| Curarum excipiam placidum soporem!   |           |
| O qui meum caput tua                 |           |
| Innectat fronde decorum?             | 70        |
| Tunc ipse nec curem coronas          | 70        |
| Regum, nec silvas Hesperidum beatas. | XLI.      |
|                                      | 22 000 20 |

#### XLI.

#### JUNIPERO. $\mathbf{D}$

| Hac mihi Juniperum sertis & fronde corono:     |    |
|------------------------------------------------|----|
| Nec laurus mihi malim, aut coniferas cyparisso | s: |
| Despicio myrtos, o Cytherea, tuas.             |    |
| Dum me Juniperus molli circumtegat umbra,      | 5  |
| Hanc ego filvestri pastor honore colam.        |    |
| Vere novo innectam violis pro tempore ramos,   |    |
| Et feram odoratis lilia mixta rosis.           |    |
| Autumno stabunt pendentia roscida mala,        |    |
| Mala excerpta suis nuper ab arboribus.         | 10 |
| Illi ego dona feram. Non hanc violare securi   |    |
| Audeat, aut rapido rusticus igne petat:        |    |
| Ut servata suos longo det tempore fructus,     |    |
| Æternumque virens tollat in astra caput.       |    |
| Non hanc prosternant animosi slamina venti,    | 15 |
| Torrida non æstas, non rigida urat hiems       | •  |
| Juniperum foveat tepidi clementia cæli,        |    |
| Proferat ut fructus semper odora novos         | 0  |
| Vos neque, Hamadryades, pigeat cum venerit     |    |
| Radicem egelidi spargere fontis aqua:          | 20 |
| Densaque bacciferis prætendere tegmina ramis,  |    |
| Sæviet horrendo cum mala bruma gelu:           |    |
| Ut faciles agitare sub hac convivia Fauni,     |    |
| Et solitas possit ducere Amor choreas.         |    |
| Sæpe sub hac captes venatu fessa soporem,      | 25 |
| Intactæ custos, Delia, Juniperi.               |    |
| Y I I I                                        |    |

#### IN FONTEM CAPRIANÆ.

NVITAT Dryas hic & te pulcherrima Nais: Arboris hæc Genius, fontis & illa dea est. Hæc volucrum ramis consessus præstat opacis, Atque umbram medio sufficit alta die. Illa sitim exstinguit saliens, & inire soporem Persuadet, rauco dum strepit unda sono.

#### XLIII.

#### EODEM.

Et bibet, & ludet semper Hamadryas hic. L l 2

XLIV.

#### XLIV.

#### DE AMORE ET JUNIPERO.

JUNIPERO caperet fomnum cum forte sub alta Allectus vitrei murmure fontis Amor; Indignata Venus, myrti quod sperneret umbram, Perside, ait, pænas, perside nate, dabis. Nec mora; Juniperi folio confixit acuto, Et liquit tenero spicula sixa pedi. Somno excitus Amor, Mater, nil proficis, inquit: Tu tibi habe myrtum; sit mea Juniperus.

#### X L V.

#### AD STEPHANUM LAUREUM

#### AMARSFORDIENSEM.

TRSAM si videas Bononiensem, Non ursam, sed amabilem Camillam, Urbis Felsineæ decusque sæcli, Quam lætabere, gratiasque divis Ages, LAUREE, quod tuis ocellis Tantum dii dederint licere, tantum Conspexisse boni! Videbis Arcton, Quæ cæli reliquas faces minutas Obscurans proprio nitore inumbrat; Et slammam ciet intimis medullis. Gemmas aspicies, rosas rubentes, Admirabere candidas pruinas, Verba & purpureo exeuntia ostro: Cui postquam dederis meam papyrum, Dic, Te, dic, cupit ARCHIUS perenne Commendare suis, Camilla, chartis. At si non licet, obsecrat quod alti Saltem affectum animi probes benigne, Et parcas calamo suo arroganti.

#### XLVI.

### AD CAMILLAM GONSAGAM.

E T u s Amor de more tuis ut fidit ocellis, Spiculaque e pharetra promere fæva parat;

Ipſa

5

5

10

#### COMITIS NUMER. LIB. III. 269

Ipsa comâ surtim pendente, & crine retorto Innectis. ridens talia fatur Amor: Cauta Venus quondam Vulcani vincula sensit; Quid mirum, laqueos si puer ipse tuos?

XLVII.

5

5

#### AD MARTIAM VENETAM.

TUTIANI permitte manu te, Martia, pingi:
Tam doctas facies postulat ista manus.
Vendicat ille tui similes a morte secunda:
Subtrahit a rapidi temporis arbitrio.
In tabula viridem servabis pulchra colorem:
Turpabit roseas nec tibi ruga genas.
Deinde tuo vultu ventura juventa calebit,
Conspiciet nullam cum tibi caniciem.

XLVIII.

#### AD CAMILLAM VALENTAM.

Quod doctos versus, cui denique mirum Quod doctos versus, culta Camilla, facis? Hoc admirandum, cum sis vel mater Amorum, Quod proba, quod servas rara pudicitiam.

XLIX.

#### DE LAURA BONONIENSE.

#### PETRARCHÆ IMITATIO.

NON Ticinus, Tybris, Padus, Arnus, Nilus, & Hermus, Euphrates, Tigris, Sequana, Danubius, Non Athesis, Rhodanus, Tanais, Mæander, & Hebrus, Alphæus, gelidis nec Medoacus aquis: Non abies, possetve meum lenire calorem 5 Quicquid silvarum, quicquid & est nemorum. Ardenti una meo superest medicina furori, Laurus amor Phæbi, Laurus honos Dryadum. Quam fovet ardorem trunco, tam mollibus umbris Mulcet, & ardorem, quem facit ipfa, levat. 10 Sic Laurum vitreis riget undis perpetuus fons, Meque tegat densis Laurus opaca comis. Sic semper Laurus gemino potiatur honore, Et Regum & Vatum tollat in astra caput. Illius

#### 270 NICOLAI ARCHII

Illius ut nostros inscribam cortice amores, Et crescat Laurus maxima, crescat amor.

15

L.

#### IN TUMULUM AMANTIUM INTERFECTORUM PADUÆ.

Dum sine te vixi, vita molesta suita;

Nunc tibi me æternum jungunt communia sata:

Mors, mihi quam vita es carior & melior!

L.I.

#### AD VENTOS NACENSES.

U i nemora & Naci montis saxa invia Venti
Tunditis, & celeri verritis antra suga,
Si vestrum slammas quisquam atque incendia sensit
Queis divum atque hominum pectora torret Amor,
Me miserum perstate, atque has exitinguite slammas.
In me unum totas sundite, queso, animas.
Aut saltem in dominam partem asportate caloris;
Forsan erit nostris mitior inde malis.

LII.

#### DE LACRIMIS PUELLÆ.

IMITATIO AREOSTI.

#### EX COMINIANA EDITIONE.

DULCES lacrimulæ meæ puellæ,
Quas desiderium pium movebat;
Quæ vultus modo candidos rigabant
Guttatim; & roseis genis fluebant;
Ac si rivulus irrigaret undâ
Flores purpureosque candidosque,
Ac per mollia prata laberetur.
Tam suavi in pluvia nitens Cupido
Insidebat, uti solet volúcris
Ramo, vere novo, ad novos tepores,
Post Solem accipere ætheris siquorem,
Gestire & pluviæ ore blandiendo.
Has inter lacrimas, & hunc dolorem
Quassabat geminas saces Cupido,
Exire ut saceret novas savillas.

10

15

VER-

#### COMITIS NUMER. LIB. III. 271

#### VERSUS LUDOVICI AREOSTI,

quos imitatus est ARCHIUS, hi sunt , ex Libro XI. Rolandi Furentis; ubi Poeta ille maximus Olympiæ formam elegantissime describit.

Mentre parlava; i begli occhi fereni De la donna, di lagrime eran pieni.

Era il bel viso suo, quale esser suole
Di primavera alcuna volta il cielo,
Quando la pioggia cade, e a un tempo il Sole
Si sgombra intorno il nubiloso velo.
E come il rosignuol dolci carole
Mena ne i rami allor del verde stelo,
Così a le belle lagrime le piume
Si bagna Amore, e gode al caldo lume.

E ne la face de' begli occhi accende L' aurato strale, e nel ruscello ammorza, Che tra vermigli e bianchi fiori scende; E temprato che l'ha, tira di forza. ec.

#### LIII.

#### LACRIMÆ IN SABELLINAM CATELLAM.

CABELLINA catellula, Qua non promtior altera Mellitum imprimere osculum: Qua non altera doction Manus lingulâ eburneas 5 Heræ lambere amabilis; Vale, amata catellula, Heræ deliciæ meæ. Tu pedem tremulum dabas Modo hunc, hunc modo, & illum, 10 Alternas iterans vices Sponte, five petita. Ad vocem dominæ procax Incitare sueta Ludum, ludere pertinax 15 Ad blandum digiti sonum: Ad nutum quoque promta Laplum linteolum dare Blandis morsibus adpetens.

Te

#### 272 NICOLAI ARCHII

| Te morsus rabidæ canis       |   | 20 |
|------------------------------|---|----|
| Oppressit. canis effera      |   |    |
| Momordit tenerum pedem.      |   |    |
| Illo vulnere faucia          |   |    |
| Nulli blanditias facis,      |   |    |
| Et lympham refugis tremens,  |   | 25 |
| Nec somnum capis, aut cibum. |   | •  |
| Tantum humi ægra recumbis,   |   |    |
| Aut fota in gremio, aut toro |   |    |
| Heræ molliculo jaces,        |   |    |
| Oblita innumeros jocos,      |   | 30 |
| Triste nescio quid gemens.   | ~ |    |
| Tandem perpetuo (scelus!)    |   |    |
| Claudis lumina fomno.        |   |    |
| O fatum lacrimabile!         |   |    |
| O factum male & impie!       |   | 35 |
| Ergo quæ modo ludicrum       |   |    |
| Præstabas dominæ, jaces      |   |    |
| Urna condita eburnea.        |   |    |
| Hoc folatiolum tamen         |   |    |
| Sit, misella, tibi necis,    |   | 40 |
| Quod nusquam occubuit canis  |   | •  |
| Quam tam bella puellula      |   |    |
| Cum desiderio arserit:       |   |    |
| Pro qua splendidi ocelluli   |   |    |
| Turgidas modo roscidis       |   | 45 |
| Rigârunt lacrimis genas.     |   |    |

#### LIV.

#### DE DISCESSU AB AMICA.

HOc ego discessu, fateor, sum factus ut amens;
Nam sleo quod domina cogor abire mea:
Rideo; me dominæ faciunt promissa superbum:
Ardeo; sollicitum cor fera slamma coquit:
Frigeo; namque meus sol linquitur orbe remoto:
Spero; mihi incerto est certa in amore sides.
Et timeo infelix, quoniam Timor instat, & inquit:
Rara in amore diu semina pondus habet.

#### L V.

#### AD AMICAM.

LLE semel qui te, rerum pulcherrima, vidit, Ille suis totum optavit inesse oculis:

Ver-

#### COMITIS NUMER. LIB. III. 273

Verba semel qui te sensit mellita loquentem,
Totum aures petiit se bibulas sieri.

At qui sævitiemque & inexorabile pectus
Teque impacatum nôrit habere animum,
(Pace tua dictum) se se oderit ille, voletque
Numquam habuisse aures, numquam habuisse oculos.

#### LVI.

#### AD THYRSIM.

THYRSI puer, formose puer, cur liqueris heu heu
In fontem? cur sic pallidulo ore tumes?
Dum sles ereptam nocturno a sure capellam,
Ah miser, ah miser, ah desine velle mori.
Est mihi (ni temnis mea munera) corniger hircus;
Invidit Lycidas hunc mihi sæpe bonus:
Ille herbas gelidis in vallibus Apennini
Tondet, & est matris maxima cura meæ:
Illum ego surripiam; matrem, caramque sororem
Præ te ego despicio, despicioque gregem.

#### LVII. DE HYALE.

A LBA genas Hyale tota aspectabilis urbe est;

Illa eadem roseo picta colore nitet.

Quid? quod & aureolos ostentat fronte capillos,

Cum sit anus, multâque obsita canitie?

Nil mirum; est conjux Hyale pictoris; & omnes,

Quum vult, illa domi pyxidas evacuat.

Non tamen huic facile est rugam occultare senilem;

Pictoris quoniam non facit ista color.

#### LVIII.

#### AD MYCONEM.

Oge pecus, formose Mycon, ad pascua Sarcæ, Arenti sitiens dum Cane servet humus. Ilicis hic nigræ sacrum nemus: hic teget umbra Una duos, eadem proteget umbra pecus.

#### LIX.

#### AD BORDELLINUM FLUVIUM.

BORDELLINE, Hierum mersisses amne rapaci, Ni tibi clamasset: Est meus ignis edax. Tom. II. M m

LX.

10

5

#### 274 NIC. ARCH. COM. NUM. LIB. III.

LX.

#### AD SUOS OCULOS.

Hoc & sequens Epigramma, qua leguntur in calce Poematum Fracastorii edit. I. Cominiana, in Collectione Mantuana non comparent.

UID tot, procaces, lacrimis sinus frustra
Rigatis, oculi? quid cruore manatis?
Hoc est, quod inquiunt, sapere Phrygas sero.
Tum lacrimari, tum dolere oportebat,
Quum vos, scelesti, meque perditum iretis.
Quoties rogavi, dicite, quoties supplex
Per me obsecravi, per measque fortunas,
Ut hæc rosetis æqua labra Pæstanis,
Vultumque cerni subricum caveretis!
Nil me, scelesti, miseret, aut piget vestri:
Cordis dolet solius; quod modis miris
Pænas suroris innocuum suit vestri.

#### LXI.

#### PEDIBUS SUIS.

A Mabo, quo me, lassuli pedes, fertis,
Vix sustinentes semimortuum corpus?
An ad cruentum limen, ad fores illas,
Ubi hanc miselli pæne liquimus vitam?
Quid ah, quid ultro convolatis ad mortem?
Quid sponte in acres ponitis manum slammas?
Ni vos (sed olim viderit sator Divûm)
Tot ejulatus, lacrimasque pertæsi,
Utcumque tantis quæritis malis sinem.

FINIS NUMERORUM NICOLAI ARCHII.



10

#### ADAMI FUMANI

#### CANONICI VERONENSIS

#### C A R M I N U M

#### I N D E X.

| LOGICES                   | LIBER                                   | I.           | pag. 3              |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|
|                           | LIBER                                   | II.          | 60                  |
|                           | LIBER                                   | III.         | 77                  |
|                           | LIBER                                   | IV.          | 84                  |
|                           | LIBER                                   | . <b>v.</b>  | 106                 |
| 1. RETUS Dei clen         | nentia , solati                         | ur animum si | um Divini Judicii   |
| 📘 pavore consternatu      | m. Ode adhu                             | inedita.     | 127                 |
| 2. adventante senectute   |                                         |              | 129                 |
| 3. Sub effigie Athila Hu  |                                         |              | 130                 |
| 4. sub effigie Totilæ.    |                                         |              | ibid.               |
| 5. Sub effigie Martini Tu | irriani.                                |              | ibid.               |
| 6. Sub imagine Canis Sca  |                                         |              | 132                 |
| 7. de Francisco Carmagn   |                                         |              | ibid.               |
| 8. in imaginem Andrea     |                                         | rum Principi |                     |
| 9. in funere Hieronymi I  |                                         | Transfer     | 134                 |
| 10. de Beatrice Dorimberg |                                         | -            | ibid.               |
| II. de eadem.             | , o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | •            | ibid.               |
| 12. 13. 14. 15. 16. de e  | a d d a ma                              |              | 135                 |
|                           |                                         |              | 136                 |
| 17. 18. 19. 20. 21. 22.   | ae eauem.                               |              |                     |
| 23. 24. de eadem.         |                                         | 5            | Dus G. Couis Vinida |
| In Joannis Paduanii Veron |                                         | um artium 1  | rofejjoris, viriaa- |
| rium Mathematicorum       | ى: د                                    |              | ibid.               |
| 25. Tois avayvwoophiois.  |                                         | •            |                     |
| 26. ad Lectorem.          |                                         |              | 138                 |
| 27. in Vincentii Ciconia  |                                         |              |                     |
| 28. in laudem Aloysii A   | ncarani Spoleti                         | ni.          | 139                 |
| In Librum ( ipsi Fuma)    |                                         |              |                     |
| Paduanii Veronensis       | de compositi                            | one, & usi   | u Multiformium_     |
| Horologiorum Solarit      | im ad omnes                             | totius orbis |                     |
| tus in qualibet super     | ficie.                                  |              | 141                 |
| •                         | M                                       | m 2          | 29. A'da-           |

#### I N D E X.

|     | 276               | I       | N D       | E        | х.         |             |          |
|-----|-------------------|---------|-----------|----------|------------|-------------|----------|
| 29. | Α" δαμο ο Φεμαι   | ds Bupa | เขอโร ชาร | αίαγνωσ  | ophiois.   |             | 141      |
|     | de eodem libro.   |         |           |          |            |             | ibid.    |
| 31. | Τίτο Πρόσσερο     | o Ma    | ργινέγγιΘ | - Α'δάρ  | ιώ Δά Φαμ  | caro aise   | λογιω-   |
|     | πάτφ.             |         |           |          |            |             | 142      |
| 32. | Τίτω Προσσέρω το  | S Март  | ινεγγίω Ι | N"S¤µ©   | ο Καπνίτ   | ns .        | ibid.    |
| 33. | Α'δάμφ νώ Φεμανι  | i aidei | λογιωτά   | τω.      |            |             | 143      |
| 34. | Τίτω Προσσέρω το  | Μαρτ    | ινεγγίω.  |          |            |             | ibid.    |
| 35. | Α'δάμω τω Φυμανό  | i aisei | 'λογιωπά  | τω.      |            |             | ibid.    |
| 36. | Τίτω Προσσέρω Βε  | uğığı A | "Saus     | σεμανι   | ís ·       |             | 144      |
| 37. | Tir . Πρόσσερ .   | Α'δάμο  | Φεμανά    | 75 Q12   | τάτφ Α'νας | ερεόντειον. | 145      |
| 38. | in Divi Zenonis S | Germon  | s, Veron  | a 1586   | . Augustin | i Valerii   | S. R. E. |
|     | Cardinalis &      |         |           |          |            |             | 146      |
|     | Marcus Antonius   |         |           |          |            |             | 147      |
|     | Idem ad cumdem    |         |           |          |            |             |          |
|     | Sonetto di M. Di  | -       |           |          |            | •           | ibid.    |
|     | Risposta di Mons  |         |           |          |            |             | 149      |
|     | Annotazione dell  |         |           |          |            |             | ibid.    |
|     | Sonetto di Lorenz |         |           | 1. Adan  | no Fumano  |             | ibid.    |
|     | Risposta del Fuma |         |           |          |            |             | 150      |
|     | Excerpta quadam   |         | mitis Lu  | dovici I | Vogarola 1 | Epistola si |          |
|     | ris Illustribus   |         |           |          |            |             |          |
|     | dicatâ.           |         |           |          | 5 15       | - 40        | ibid.    |



| 8:  | in Quintianum.                                             | 255     |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|
| 9.  | in Boream pædagogum.                                       | 256     |
| 10. | de eodem mortuo.                                           | ibid.   |
| 11. | in Furium.                                                 | ibid.   |
| 12. | de Pollino.                                                | ibid.   |
| 13. | ad Maximum Ripp. Jurisconsultum                            | 257     |
| 14. | ad Jacobum Calandram.                                      | ibid.   |
| 15. | in Baptistam Fiæram.                                       | 258     |
|     | in eumdem.                                                 | ibid.   |
| 17. | in eumdem.                                                 | ibid.   |
|     | in Zoilum.                                                 | ibid.   |
| 19. | in eumdem.                                                 | ibid.   |
| 20. | in eumdem.                                                 | 259     |
| 21. | in Silvium.                                                | ibid.   |
| 22. | in malum maritum.                                          | ibid.   |
|     | de Gallis.                                                 | ibid.   |
| 24. | ad Turcum.                                                 | ibid.   |
| 25. | in Hermagoram malum medicum.                               | ibid.   |
| 26. | ad Carinum                                                 | 260     |
|     | ad eumdem.                                                 | ibid.   |
|     | Canopo dedicat lyram Arionis.                              | ibid.   |
| 29. | de Venere Theja ; sic dicta a suburbano quodam Mantuan     |         |
|     | cum amænissimo, quod, quamvis dirutum, adhuc nomen         |         |
|     | vat.                                                       | ibid.   |
|     | ad eamdem.                                                 | 261     |
|     | votum Luzaschi ad Venerem Thejam.                          | ibid.   |
|     | votum Archinthi ad Dianam.                                 | ibid.   |
|     | votum Cornelii Gryphii ad Dianam.                          | 262     |
|     | votum Athis ad Benacum.                                    | ibid.   |
|     | de Marte amante Pallada.                                   | ibid.   |
|     | de Cupidine dormiente, apud Illustriff. Isabellam M. Manti |         |
|     | de Amore & Bajis.                                          | 263°    |
| 38. | ad Daphnim.                                                | ibid.   |
| 39. | Ecloga . Sub nomine Galatea vocat Sereniss. Catharinam     | Reginam |
|     | Uxorem Illustriss. Ducis Franc. Mant.                      | ibid.   |
|     | in laudem Laurus. Ode soluta ad Laureum Amarsfordiensen    | 265     |
|     | de Junipero.                                               | 267     |
|     | in fontem Capriana.                                        | ibid.   |
|     | de eodem .                                                 | ibid.   |
|     | de Amore & Junipero.                                       | 268     |
|     | ad Stephanum Laureum Amarsfordiensem.                      | ibid.   |
|     | ad Camillam Gonsagam.                                      | ibid.   |
|     | ad Martiam Venetam.                                        | 269     |
| 48. | ad Camillam Valentam.                                      | ibid.   |
|     |                                                            | 49. de  |

#### I N D E X.

282

| 49. | de Laura Bononiense. Petrarcha imitatio.          | 269         |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|
|     | in tumulum amantium interfectorum Padua.          | 270         |
|     | ad ventos Nacenses.                               | ibid.       |
|     | de lacrimis puella. imitatio Areosti. ex Cominian |             |
| 2   | Versus Ludovici Areosti, quos imitatus est Are    |             |
|     | Rolandi Furentis; ubi Poeta ille maximus          |             |
|     | elegantissime describit.                          | 271         |
| 53. | lacrima in Sabellinam catellam.                   | ibid.       |
|     | de discessiu ab amica.                            | 272         |
|     | ad amicam.                                        | ibíd.       |
|     | ad Thyrsim.                                       | 273         |
|     | de Hyale.                                         | ibid.       |
|     | ad Myconem.                                       | ibid.       |
|     | ad Bordellinum fluvium.                           | ibid.       |
|     | ad suos oculos.                                   |             |
|     | noditus Cit                                       | 274<br>ibid |

#### FINIS.



# APPENDIX AD HIERONYMI FRACASTORII VERONENSIS CARMINA,

Quæ Opuscula sequenti pagina memorata continet.

### APPENDICIS OPUSCULA.

- Della Sifilide del Fracastoro Libri tre, volgarizzati da Vincenzo Benini Colognese, Dot. di Fil. e Med. e Accademico Riposto. all' Illustriss. ed Eccellentiss. Signore Lauro Querini Senator Veneto.
- Andreæ Chiocchi Med. & Phil. Veronensis Apologia pro divina Hieronymi Fracastorii V. C. Syphilide, vel Libris de Morbo Gallico, adversus Julii Cæsaris Scaligeri censuram primum in lucem edita a Bernardo Chiocco Auctoris fratre, Veronæ, apud Hieronymum Discipulum. 1598.
- Francisci Luisini Utinensis Joseph Liber tertius ad Alexandrum Farnesium Cardinalem Amplissimum. primum editus Venetiis apud Georgium de Caballis. 1569.
- Julii Cæsaris Scaligeri Aræ Fracastoreæ, & alia nonnulla ad has, & ad Fracastorium ipsum spectantia.

# SIFILIDE DELL SIFILIDE DELL FRACASTORO

LIBRITRE

Volgarizzati da

VINCENZO BENINI

COLOGNESE

Dot. di Fil. e Med. e Accademico Riposto.

ALL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNORE

#### LAURO QUERINI SENATOR VENETO.

The first of the second of the

n transport of the state of the



OLTE volte ho io dubitato, Amplissimo Senatore, se dovessi offerire a V. E. la Traduzione che ho satta colla maggior sedeltà ed esattezza che per me s'è potuto, della Sifilide del Fracastoro. Poichè mi

parea dall' un lato, che cosa sì picciola all' altezza del merito e dignità sua punto non convenisse: ma considerando dall' altro, che questa è pur' opera di quel Girolamo Fracastoro, il quale dopo le rinate Lettere seppe con tanta lode al candore, e alla maestà Virgiliana accostarsi, che a giudizio de' critici più severi riportò il primo vanto fra tutti coloro che surono eccellenti in tal genere di poessa; non solo ho stimato che non si disdicesse l' indirizzarla a V. E., ma che a Lei sosse ancora per essere non affatto disaggradevole. Imperciocchè sempre scolpita io porto nell' animo l' incredibile umanità con cui Ella degnossi di com-

piacersene da cinque anni che io gliela lessi; e so che quantunque di continuo occupata negli affari gravissimi della Repubblica, non lascia mai l'inclinazion generosa di favorire e proteggere le buone lettere. Il che farà in ogni tempo di fomma gloria non meno a Lei, che a'nobilissimi suoi Figliuoli, tutti e quattro forniti di quella fina prudenza, e dell' altre fingolari prerogative che a dovizia la fregiano, ed a quanti verranno della fua chiarissima Stirpe, già per tanti secoli in alta fama salita, mercè di quegli ottimi suoi Progenitori Quirini, che nelle due Repubbliche più famose del mondo in ogni età nella toga e nell'armii con incomparabil valore si segnalarono. Accolga adunque V. E. con fronte serena questo umil tributo di ossequio che ardisco di presentarle per dare al pubblico un picciolo contrassegno delle tante obbligazioni che a Lei mi stringono, e della fervitù ch' io mi pregio di professarle, mentre col più profondo rispetto mi raccomando alla sua Protezione, e mi dichiaro che fono e farò fempre

Di V. E.

Cologna a' 12. di Ottobre 1737.

Umilis. Devotiss. Obbligatiss.

Servitore

Vincenzo Benini.



## S I F I L I D E

#### FRACASTORO

LIBRO PRIMO.



U A I. I varj accidenti, e quali semi Abbian prodotto un insueto morbo, Nè dopo lungo andar d'anni e di lustri Visto da alcun: ch' a' tempi nostri invase Europa tutta, e le cittadi in parte D'Asia, e di Libia: furibondo poi Il Lazio assalse per le acerbe guerre De' Galli, e prese dalla gente il nome: Qual cura insieme, e quai trovò soccorsi L'esperienza, e la solerzia umana,

Maravigliosa ne' difficil casi:
Gli ajuti dagli Dei mostrati, e i doni
Dal Ciel concessi or io cantare intendo,
E l'occulte cagion nel liquid' aere,
E infra le stelle dell' immenso Olimpo
Cercar da lungi: poichè i sior soavi,
Onde i lieti orti suoi pinge Natura,
Porgono inviti a me, da bel desio
Di novitate acceso, e l'alme Muse,
Ch' amano di sentir mirabil cose.

Bembo, d'Italia onor, s'avviene a sorte Che da Leon per poco spazio impetri, Dai gran consigli, e dal sublime incarco, 15

IO

20

Ond'

| Ond' ei sostien dell' Universo il pondo,    |     |    |
|---------------------------------------------|-----|----|
| Ritor la mente: e alle gioconde Muse        |     | 2  |
| Di ricovrarti in sen ti piaccia alquanto:   |     | _  |
| Non dispregiar la nostra impresa, e questa  |     |    |
| Medic' opra, qual siasi. Il divo Apollo     |     |    |
| Cotai pensier non ebbe a sdegno un tempo:   |     |    |
| Ed in picciole cose il suo diletto          |     | ,  |
| Havvi talor: e questa lieve immago          |     | 3  |
| Di Natura, e del fato alti secreti,         |     |    |
| E un' origine grande in se racchiude.       |     |    |
| Urania tu, che le cagioni occulte           |     |    |
| Delle cose, e le stelle, e i varj effetti   |     | ,  |
| Del ciel conosci, e dell'aeree piagge,      |     | 3  |
| (Così mentre lassu nel puro Olimpo          |     |    |
| Ti spazj, e i chiari del volubil' etra      |     |    |
| Astri misuri, le veloci stelle              |     |    |
| Ti faccian plausi con divin concento)       |     | 4  |
| Prestami il tuo favor, e meco scherza,      |     | 4  |
| Diva, tra placid' ombre, omai ch' aspira    |     |    |
| L'aura soave, e la mirtina selva            |     |    |
| Al mio nuovo cantar, e ne risponde          |     |    |
| Dalle cave spelonche il gran Benaco.        |     | 4  |
| Dimmi, o Dea, quali a noi cagion portaro    |     | "T |
| Dopo si lungo razgirar di lustri            |     |    |
| Quest' insolita peste? Al nostro mondo      |     |    |
| Forse dal mare occidental condotta          |     |    |
| Allor pervenne che dal lito Ibero           |     | 5  |
| Sciogliendo eletta gente, ignoti campi      |     | ,  |
| Ardio tentar d'instabil mare, e terre       |     |    |
| Investigar sotto contrario polo?            |     |    |
| Però che là con pestilenza eterna           |     |    |
| Per le città regnar tal morbo è fama,       |     | 5  |
| E per celeste insusso in ogni parte         |     | ,  |
| Vagar maisempre, e perdonarla a pochi.      |     |    |
| Stimar dunque si dee, che pe'l commercio    |     |    |
| L'infezion siasi accostata a noi,           |     |    |
| Che nel primo avvenir leggiera, poi         |     | 6  |
| E nutrimento e forza a poco a poco          |     |    |
| Prendendo, in ogni terra si diffuse?        |     |    |
| Come talor, se da facella ardente,          |     |    |
| Che negletta il pastor lasciò nel campo,    |     |    |
| In su le stoppie una favilla cade,          |     | 6  |
| Picciola e tarda in prima ella serpeggia:   |     | J  |
| Poi come a lungo andan e anianza e cresce.  |     |    |
| Poi, come a lungo andar s' avanza e cresce, | 41. |    |

| Alta s'estolle, e vincitrice i campi,         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| E le biade saccheggia, e'l vicin bosco,       |      |
| E vibra fiamme al cicl. Rimbomba e stride     | 70   |
| Lungi di Giove la remota selva,               | 7 -  |
| E l'aria intorno, e la campagna splende.      |      |
| Ma se le cose ch' offervate abbiamo           |      |
| Degne pur son che lor si presti sede,         |      |
| Ciò stimar non si dee; ne creder certo        | 75   |
| Che sia passara da stranieri golsi            | 75   |
| La peste a noi: perchè mostrare in prima      |      |
| Si può che molti Conte devii conteste         |      |
| Si può, che molti senza altrui contatto       |      |
| Spontaneamente la soffriro i primi.           | Ω.,  |
| Poi non avria potuto un sol contagio          | 80   |
| Girar sì presto tanto mondo a un tempo.       |      |
| Mira gli abitator del Lazio Suolo,            |      |
| E quegli che del Sagra i paschi erbosi,       |      |
| Gli Ausonj boschi, e le Giapigie terre        | _    |
| Coltivano: rifguarda ove trascorre            | 85   |
| Il Tebro, e là 've il Po con placid' onde     |      |
| Da cento fiumi accompagnato al mare,          |      |
| Cento altere città divide e bagna:            |      |
| Non vedi tu come a un medesmo tempo           |      |
| Infurio costei ver tutti? e come              | 90   |
| Egual sorte passammo? Anzi si narra           | -    |
| Che non prima d'allora anco gli esterni       |      |
| Ne furo infetti: ne la gente Ibera,           |      |
| Ch' ignoti mari ardío solcare, avanti         |      |
| La conobbe di lor cui scevra e parte          | 95   |
| L'alta Pirene, e'l mar circonda, e l'Alpe,    | ,    |
| Ed il Reno bicorne: o pria dell' ampia        |      |
| Region che soggiace alla fredd' Orsa.         |      |
|                                               |      |
| Allora pur, Cartaginess, a voi                | * 00 |
| Sentir si fece, e a voi che'l pingue Egitto   | 100  |
| Mietete, e i campi cui feconda il Nilo,       |      |
| E a voi che le palmifere Idumee               |      |
| Selve tondete. Or s'è così, principio         |      |
| Più alto, e più segreto ordin di cose,        |      |
| (Se pur non erro) in se ravvolge il morbo,    | 105  |
| E più possente origine, e più grande.         |      |
| Prima le cose che Natura crea                 |      |
| Nell'aere, in terra, e al vasto mare in seno, |      |
| Tutte non son nella medesma forma,            |      |
| Nè prodotte da lei con legge eguale:          | 110  |
| Ma di quelle gran parte i cui principj        |      |
| - L                                           | T) a |

| Derivano da picciole semente,                  | - • | )   |            |
|------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| Nascono spesso, e in questa parte e in quella. |     |     |            |
| Altre a rincontro appajon più di rado,         |     |     |            |
| E solo in certi luoghi, e in certi tempi,      |     | -   | 115        |
| Perchè difficilmente escono in luce,           |     |     | ,,,,       |
| Ed hanno i lor principj affai lontani:         |     |     |            |
| Alcuna poi dalla prigion non esce              |     |     |            |
| Della caliginosa e cieca notte,                |     |     |            |
| Se pria non ha compiuto il corso intero        |     |     | 120        |
| Di ben mill' anni, e di ben mille etati.       |     |     |            |
| Con tal difficoltà, con tal fatica             | :   |     |            |
| Il seme genitale in un si accoglie.            | λ.  |     |            |
| Dunque perchè non tutti in una guisa           |     |     |            |
| Sono i mali prodotti, una gran parte           |     |     | 125        |
| Veggionsi di leggieri, e facilmente            |     |     | <b>J</b> . |
| Nascono, ed hanno i lor principj in pronto.    |     |     |            |
| Ma taluno ve n'ha che rado emerge,             |     |     |            |
| Nè, se non tardi, e dopo un lungo giro         |     |     |            |
| Di tempo, e d'anni superare ei puote           | s . | •   | 130        |
| Le cagioni difficili e lontane,                |     |     | - 3 -      |
| L'inestricabil fato, e i foschi orrori.        |     |     |            |
| Così all' Italia lungo tempo ignoti            |     |     |            |
| E l'elefanzia immonda, ed il lichene           |     |     |            |
| Si fur, da' quali unicamente oppresse          |     |     | 135        |
| Son le genti del Nilo abitatrici,              |     |     | - 37       |
| E quant' altre ve n' hanno a lui vicine.       |     |     |            |
| Di cotal sorta è la malvagia peste             | Tt= | . 1 |            |
| Che poc'anzi per l'aure si disperse,           | 3   |     |            |
| E alfine uscio dalla caligin' atra,            | :   |     | 140        |
| Rotti i duri legami ond'era avvinta.           | 7   |     |            |
| La qual però ( poichè si volve il tempo        |     |     |            |
| Con moto eterno ) è da stimar che vista        | · . |     |            |
| Ella sia stata spesse volte in terra,          | •   |     |            |
| Benche giunto di lei neppure il nome           |     |     | 145        |
| Ne sia finor: perchè l'età vetusta             | :   |     | .,         |
| Di ruggine ricuopre il tutto, e perde          |     |     |            |
| Le cose e i nomi: nè degli avi antichi         |     |     |            |
| Videro le memorie i tardi figli.               |     |     |            |
| Pur nell'ampio Ocean, laddove il Sole          |     |     | 150        |
| Si attuffa, e abitator miseri il mondo         |     |     | ,          |
| Novellamente discoperto accoglie,              |     |     |            |
| Spesse volte risorge, ed è comune              |     |     |            |
| In questa parte e in quella, e a tutti nota.   |     |     |            |
| Cotanto di cangiarsi hanno in costume          |     |     | 155        |
| and an outle market to the terminal            | iş. |     | Per        |
|                                                |     |     | •          |

| Per volger d'anni, e variar di cielo            |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Le cagion delle cose, e i primi esordj.         |       |
| Questo malor, che là l'aria e la terra          |       |
| Han di produr natia forza e virtute,            |       |
| Alfin porto la lunga etade a noi.               | 160   |
| Di cui se forse di saper ti cale                |       |
| Con ordin tutte le cagioni, in prima            |       |
| Risguarda intorno, quante parti infette         |       |
| Del mondo egli ha, quante città trascorse.      |       |
| Ed offervando che non ponno i semi              | 165   |
| D'un mal che in tante parti si distende,        |       |
| Trovarsi in terra, nè del mare in grembo,       |       |
| Uopo sia che in tuo cor pensi e risolva         |       |
| Ch' egli ha origine ferma, e ferma sede         |       |
| Nell' aer, ch' intorno l'ampia terra abbraccia; | 170   |
| E nelle membra nostre ovunque ei spira          | •     |
| Dentro penétra, al gener de viventi             | •     |
| Uso a portar contagion simili:                  |       |
| Perocchè egli è principio, autore e padre       |       |
| D'ogni cosa creata. Esso a' mortali             | 175   |
| Altri gravi malor sovente adduce,               | ,,    |
| Nato a contrar corruzion diverse                |       |
| Nel molle corpo, e agevolmente nuove            |       |
| Forme a vestir, e compartirle altrui.           |       |
| Ma or vo' che tu intenda, in qual maniera       | 180   |
| Egli trasse il contagio: e quanto ponno         |       |
| Cangiar le cose i secoli correnti.              |       |
| Primieramente il Sole, e l'auree stelle         |       |
| Di mutar tutte, e d'agitare han forza           |       |
| La terra, il liquid' aere, e i campi ondosi:    | 185   |
| E come in ciel cangian vicenda e loco           |       |
| Gli astri, in guisa simil forme diverse         |       |
| Prendon degli elementi i corpi immensi.         |       |
| Guarda, poscia che volti ha il Sole iberno      | •     |
| I rapidi corsieri all' Austro, e mira           | . 190 |
| Da region più bassa il polo nostro,             |       |
| Come il terren rigida bruma e gelo              |       |
| Indura, e brina lo ricopre; e lega              | \$    |
| Il freddo ghiaccio ai vaghi fiumi il corfo.     |       |
| Lo stesso poi che dal sublime Cancro            | 195   |
| Il guardo più vicino a noi rivolge,             |       |
| Campagne, e boschi, e sitibondi prati           |       |
| Abbrucia e secca, e la cocente estate           |       |
| Squallida appar su i polverosi campi.           |       |
|                                                 | b Nė  |
|                                                 |       |

Ter-

| Terrà nuovo cammin, ne per l'usate                                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Stagioni moverà l'anno il suo corso:                                               | 245  |
| Ma inusitati insorgeranno al mondo                                                 | - 17 |
| Ardori, e freddi inusitati, e in terra                                             |      |
| Appariran nuovi animali un giorno,                                                 |      |
| Dall' origine lor prima traendo                                                    |      |
| E spirto e vita. E forse anco la terra,                                            | 250  |
| Osando partorir cose maggiori,                                                     |      |
| Ceo darà in luce, Encelado, e Tifeo,                                               | ,    |
| Ch' ardiranno scacciar dal patrio cielo                                            |      |
| Ch' ardiranno scacciar dal patrio cielo<br>I Numi, e impor sopra il selvoso Olimpo |      |
| Ossa dalle radici ime divelto.                                                     | 255  |
| Alle quai cose ove tu ponga mente,                                                 | •    |
| Non stupirai, se vegga a certi tempi                                               |      |
| A nuove infezion l'aere soggetto,                                                  |      |
| E nuove pesti ai miseri viventi                                                    |      |
| Addur le stelle, e le rimote etati.                                                | 260  |
| Cent' anni e cento ha già rivolti il polo                                          |      |
| Dacche, Marte mescendo i raggi ardenti                                             |      |
| Col maligno Saturno, arse per tutti                                                |      |
| Gli abitator della vermiglia Aurora,                                               |      |
| Per que' paesi ove trascorre il Gange,                                             | 265  |
| Un' insolita febbre, che traendo                                                   |      |
| Sanguinei sputi ( miserabil vista!)                                                |      |
| Dagli anelanti petti, il quarto giorno                                             |      |
| Spesso gli dava a dura morte in preda.                                             |      |
| Nè guari andò, che la medesma assalse                                              | 270  |
| I popoli d'Assiria, e i Persi, e quelli                                            |      |
| Che bevono l'Eufrate, e 'l Tigri, e i ricchi                                       |      |
| Arabi, e 'l vulgo del Canopo imbelle:                                              |      |
| E quindi i Frigi , e quindi il mar passando                                        |      |
| Venne a infestar lo sventurato Lazio,                                              | 275  |
| E crudelmente Europa tutta invase.                                                 |      |
| Su dunque cr meco a contemplar tu vieni                                            |      |
| L'etra, che sempre si raggira intorno,                                             |      |
| E le superne stanze, e gli astri ardenti;                                          |      |
| E volgendo il pensier per tutto cerca,                                             | 280  |
| Lo stato lor qual fosse, e quali segni                                             |      |
| Diero le stelle, e quanto agli anni nostri                                         |      |
| Il cielo presagi : perocche quindi                                                 |      |
| Della novella infezion l'intera                                                    | 0.   |
| Origin forse, e di si grande evento                                                | 285  |
| La prima via ti si farà palese.                                                    |      |
| Mira là dove il Cancro apre e distende                                             | 7    |
| b 2                                                                                | Le   |

#### DELLA SIFILIDE DEL

| Le arcate branche, a custodire inteso         | 3   |
|-----------------------------------------------|-----|
| Del grande Olimpo le lucenti soglie.          |     |
| Quindi si mostreran crudeli aspetti,          | 290 |
| Quindi presagj di malor diversi:              |     |
| Vedrai del ciel sotto quest'una parte         |     |
| Gli ardenti rai delle maggiori stelle         |     |
| Confusi e misti congiurate siamme             |     |
| Vibrar per l'aere: fiamme a cui dall'alta     | 295 |
| Tomba della Sirena i lumi alzando             |     |
| Il saggio Vate cui guido per tutte            |     |
| Le stanze degli Dei la Diva Urania,           |     |
| E a cui scoperse le future cose:              |     |
| Celesti, ei disse, l'infelice terra           | 300 |
| Voi difendete; inusitato io veggio            | · · |
| Volar contagio per l'aereo vano,              |     |
| E corromper del ciel gl'immensi campi:        |     |
| E guerre io veggio, dispietate guerre         |     |
| Nella misera Europa, e tutta intorno          | 305 |
| Correr sangue l'Italia. Ei disse, e in carte  | •   |
| De' vaticinj suoi fece conserva.              |     |
| Costume è di lassù, dappoi che'l Sole         |     |
| Di certe etadi have compiuto il corso,        |     |
| Stabilirsi da Giove i fati, e tutte           | 310 |
| Disvelarsi con ordine le cose                 |     |
| A cui dee soggiacer la terra e il cielo.      |     |
| Essendo questo tempo al secol nostro          |     |
| Omai vicin, Giove, fattor del tutto,          |     |
| E Re de' Numi, a se chiamo davante            | 315 |
| Saturno, e Marte suoi compagni all'opra.      |     |
| Apre le soglie bipatenti il Cancro,           |     |
| E agl' immortali Dei gli atrį disserra.       | •   |
| S'adunan quei c'hanno in governo i fati.      |     |
| Pronto Marte guerriero agli altri innanzi     | 320 |
| Vassene in lucid' armi, e in fiamme avvolto,  |     |
| A cui fitte nel cor vendette e guerre         |     |
| Stanno, e la strage, che nel sangue esulta.   |     |
| Placido in vista in aureo cocchio assis       | ,   |
| Siegue il Re Giove, (se destin nol vieta)     | 325 |
| Padre a tutti cortese . Ultimo giunge         |     |
| Dalla via ritardato, e dalla etate            |     |
| Il falcifero Veglio, il qual serbando         |     |
| L'odio nel cor contra del figlio, e al figlio |     |
| Ricusando ubbidir, spesse siate               | 330 |
| Si volse indietro, e le vestigia torse,       |     |
|                                               | Pur |

| Pur minacciando molte cose, e molti           |         | i<br>F: |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| Sdegni volgendo nell'iniqua mente.            |         | 1       |
| Ma il sommo Giove dal superno seggio,         |         |         |
| In cui sol' egli ha di seder costume,         |         | 335     |
| Rivede i fati, e l'avvenir risolve,           |         |         |
| Della terra infelice i danni rei              |         |         |
| Assai commiserando, e l'empie guerre,         |         |         |
| Gli umani casi, e le rovine estreme           |         |         |
| Degl'imperj, e le prede, e il varco aperto    |         | 340     |
| A morte; e più ch' ogn' altra cosa il nuovo   |         | •       |
| Pestilente malor: malor, cui nullo            |         |         |
| Mansuefar potrà soccorso umano.               |         |         |
| Consentir gli altri: i ciel tremaro, e cadde  |         |         |
| Novello influsso nell' eteree piagge.         |         | 345     |
| Pe' vuoti spazj dell' aerea chiostra          |         | 0.17    |
| Contagio appoco appoco si diffuse,            |         |         |
| E un insueto marciume gio                     |         | -       |
| Per lo vano dell'aure, e in tutto il cielo    |         |         |
| Infezion pestifera disperse.                  | •       | 350     |
| O che, stelle diverse concorrendo             | . : 6 . | 3,      |
| Col Sol, del foco abbia la forza tratti       | * .     |         |
| Dalla terra e dal mar molti vapori,           |         |         |
| Che mescolati con l'aure leggiere             | 1.1     |         |
| Guasti da nuova infezion, si rara             | 1       | 355     |
| Pestilenza a vedersi abbian prodotta:         |         | ,       |
| O ch' altra cosa giù dall' alto Olimpo        | 1 4 "   |         |
| Discesa abbia corrotti largamente             | 3       |         |
| Dell'aere spazioso i vasti campi.             |         |         |
| Bench' io sia certo ch' è dissicil cosa       |         | 360     |
| Il dir ciò ch' opri, ed in che modo il cielo, |         |         |
| Ed in tutto cercar le cagion certe:           |         |         |
| Così talor col lungo andar de tempi           |         |         |
| Tragge effetti diversi, e alcuna volta        | 100     |         |
| (Quel che ingannar ci puote) in ogni cosa     |         | 365     |
| Si mescola la sorte, e i varj casi.           | ¥       |         |
| Or t'è d'uopo saper, che de'contagj           |         |         |
| Maravigliosa e varia è la natura              |         |         |
| Sopra ogni cosa . Perocchè sovente            | 11      |         |
| Agli arbor soli è l'aere nocivo,              | •       | 370     |
| E'l molle germe, e i vaghi fiori infetta:     |         | ٠,      |
| Talor le biade, e i lieti seminati,           |         |         |
| Le fatiche d'un anno invade; e abbrucia       |         |         |
| Con ruggine scabrosa il gambo; e guasti       |         |         |
| Partorisce la terra i semi anch' essa.        |         | 375     |
| Jean James James                              |         | Alcu-   |

#### DELLA SIFILIDE DEL

| Alcuna volta gli animai la pena              | . 1           |      |
|----------------------------------------------|---------------|------|
| Soli portaro, o molte spezie insieme,        |               |      |
| Oppur d'essi taluna. Io stesso vidi          |               |      |
| Lussuriar malignamente l'anno,               |               |      |
| Ed al lungo soffiar dell' umid' Austro       |               | 380  |
| L'autunno molle, onde perir fra gli altri    |               | , •• |
| Animai sol le capre. Allegre ai paschi       |               |      |
| Scorgeale il buon pastor dal chiuso ovile:   |               |      |
| E mentre egli sedea sicuro all'ombra         |               |      |
| Cantando a el guerra con Cottila espena      |               | 204  |
| Cantando, e al gregge con sottile avena      |               | 385  |
| Porgea sollazzo, ecco di loro alcuna         |               |      |
| Di repente assalir tosse inquieta;           |               |      |
| Nè tardava a morir : che in giro volta       |               |      |
| L'ultima vomitando aura di vita,             |               |      |
| Fra le compagne moribonda al suolo           |               | 390  |
| Con salto ruinoso ella cadea.                |               |      |
| Ma nella primavera e nella state             |               |      |
| Che poi seguiro, (maraviglia a dirlo!)       |               |      |
| Orrida peste con maligna febbre              |               |      |
| L'infermo vulgo de' belanti armenti          | ,             | 395  |
| Quasi tutto rapio. Si varj i semi            |               | ,,   |
| Sono del cielo infetto, e varie tanto        |               |      |
| Delle cose le spezie, e tanto certa          |               |      |
| E' l'armonia scambievole che passa           |               |      |
| Tra le cose moventi e tra le mosse.          |               | 400  |
| Non vedi tu, che gli occhi ancorchè sieno    |               | 700  |
| Più del petto anelante esposti e molli,      |               |      |
| Non però gli occhi il rio contagio tocca,    |               |      |
| Ma nell' interno del polmon s' immerge?      |               |      |
|                                              |               | 405  |
| E benchè sia de' pomi assai più molle        |               | 405  |
| L'uva, da quei già non riceve oltraggio,     |               |      |
| Ma livida si fa per l'uva istessa.           |               |      |
| Che forza altrove manca, altrove il pasto;   |               |      |
| Altrove poi di maggior spazio ha d'nopo;     |               |      |
| E n' hanno in ciò gran parte i pori istessi, |               | 410  |
| Che qui più rari, e son colà più densi.      |               |      |
| Dunque perchè si varia è de contagi          |               |      |
| La natura e la spezie, e molti i semi,       |               |      |
| C'hanno virtù maravigliose e strane,         |               |      |
| Contempla questo ancor, che i suoi principj  |               | 415  |
| Trasse dal cielo: e nell'aeree piagge        |               |      |
| Maraviglioso e inusitato apparse.            |               |      |
| Questo già non assalse i muti pesci,         |               |      |
| Non già del mar la nuotatrice turba,         | 6             |      |
|                                              | $\mathcal{N}$ | on   |

| Non i volanti augei, non già le fere          | 420     |
|-----------------------------------------------|---------|
| Che van pe' monti, e per le selve errando,    |         |
| Non i buoi, non le pecore, o i cavalli;       |         |
| Ma l'uom, ch'è solo di ragion possente        |         |
| Fra tutti: e i nostri membri a lui fur pasto. |         |
| Però di tutto l'uom, prima corruppe           | 425     |
| Le sozze e lente, e le più crasse parti       | 0       |
| Del sangue, e si pascea d'uligin pingue.      |         |
| Eran di tal natura il morbo, e il sangue.     |         |
| Or io ti vo'l' affezioni, e i segni           |         |
| Tutti spiegar del misero contagio:            | 430     |
|                                               | 400     |
| Ed o conceder tanto a me potesse              |         |
| La Musa, e tanto m'aitasse Apollo,            |         |
| Che volge i tempi, e che de' carmi ha cura,   |         |
| Che queste mie memorie avesser vita           |         |
| Per lunghe etati: che ai nipoti nostri        | 435     |
| Peravventura gioverebbe un giorno             |         |
| E d'aver letti in carte, e visti i segni,     |         |
| E l'aspetto crudel di questa peste:           |         |
| Imperocchè col variar degli anni              |         |
| Tempo verrà, quando sarà destino,             | 440     |
| In cui dal bujo di profonda notte             |         |
| Si giacerà sepolta, e in tutto estinta;       |         |
| Poi sorgerà dopo cent' anni, e cento          |         |
| Questa medesma a riveder le stelle            |         |
| Un' altra volta, e un' altra volta ancora     | 445     |
| Questa vedranno le future etati.              |         |
| Primieramente era mirabil cosa,               |         |
| Che l'introdotta infezion sovente             |         |
| Segni non desse manifesti appieno,            |         |
| Se quattro corsi non compia la Luna:          | 450     |
| Che ricevuta nell'interno, tosto              | 7,7     |
| Non appare al di fuor, ma si rimane           |         |
| Per certo Chazio alcola a appoco appoco       |         |
| Per certo spazio ascosa, e appoco appoco      |         |
| Prende col pasto e nutrimento e sorza.        | A 24 29 |
| Da insolito torpor gravati, e vinti           | 455     |
| Da spontaneo languor gli uomini intanto       |         |
| Venien più tardi all' opre, e da pigrizia     |         |
| Eran le membra tutte oppresse e vinte.        |         |
| Cadea dagli occhi il natural vigore,          |         |
| E il natural color dal mesto viso.            | 460     |
| L'intarlamento invitto a mano a mano          |         |
| Nato tra i sozzi genitali intorno             |         |
| L' utero divorava, e l'anguinaja.             |         |
|                                               | m.:     |

#### DELLA SIFILIDE DEL

| Poi si vedean più manifesti segni                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Del contagio apparir: perocchè quando                                         | 160    |
| L'alma luce del di fuggendo, il denfo                                         | 465    |
| Suo velo distendea l'ombra notturna,                                          |        |
| E l'innato calor, che suol la notte                                           |        |
| Al di dentro ritrarsi, avea l'estreme                                         |        |
| Parti lasciate, e, dalla massa involto                                        | 470    |
| De' pigri umor, non fomentava il corpo;                                       | 470    |
| Sentiansi allor pe'l grave duolo i membri,                                    |        |
| Gli omeri lacerar, e braccia, e gambe;                                        |        |
| Che la contagion dappoi che corsa                                             |        |
| Era di vena in vena, e in un col sangue                                       | 475    |
| Il nutritivo umore infetto avea,                                              | т/)    |
| Natura usata a separare il male,                                              |        |
| Discacciava al di fuor l'infetta parte                                        |        |
| Da tutti i membri: ma fendo ella tarda                                        |        |
| Per la crassizie sua; tenace e lenta,                                         | 480    |
| In molta copia tra le membra esangui                                          |        |
| Si fermava in fuggendo, e tra i lacerti.                                      |        |
| Distendendosi poi, crudele ai nodi                                            |        |
| Dolor recava. Ma con l'altra parte,                                           |        |
| Ch' era più lieve, ed all'uscir più pronta,                                   | 485    |
| Investiva la cute, e i membri estremi.                                        |        |
| Tosto pe'l corpo tutto ulcere informi                                         |        |
| Usciano, e orribilmente il viso e il petto                                    |        |
| Bruttavan: specie di malor novella.                                           | ,      |
| La somma parte della dura ghianda                                             | 490    |
| Imitavan le pustule, ripiene                                                  |        |
| Di putrefatto e pingue umor; le quali                                         |        |
| Poscia tra brieve spazio aperte e scisse,                                     |        |
| Molto versavan di corrotto sangue,                                            | 404    |
| E di marcia mucosa. Anzi rodendo                                              | 495    |
| Insino al fondo, e penetrando adentro                                         |        |
| Miseramente si pascean de' corpi:                                             |        |
| Che della carne sua spogliati i membri                                        |        |
| Vid'io stesso talor, squallide l'ossa,<br>E la corrosa bocca aprirsi in sozzi | 500    |
| Modi: e render sottili e fioche voci                                          | ,00    |
| E la bocca e la gola. In quella guisa                                         |        |
| Che si vede il ciregio, o'l tronco infausto                                   |        |
| Di Filli fuor dell' umida corteccia                                           | ,      |
| Stillar pingue licor, che in lenta gomma                                      | 505    |
| S'indura poi: cotale in questo morbo                                          | • •    |
| Correr suole pe' corpi umor mucoso:                                           |        |
|                                                                               | F con- |

| E condensarsi alfine in callo immondo.       |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| Onde talun de' suoi verd' anni il fiore,     |     |     |
| E la sua bella giovanile etade               |     | 510 |
| Sospirando, e volgendo i torvi lumi          |     |     |
| Alle membra deformi, al gonfio viso,         |     |     |
| Misero spesso i Dei chiamo crudeli,          |     |     |
| E crudeli chiamò spesso le stelle.           | •   |     |
| Frattanto ogni animal che in terra alberga,  |     | 515 |
| In placida quiete, e in dolce sonno          |     |     |
| Stanco dal faticar traea le notti:           | •   |     |
| Essi già non dormian; ch' ogni riposo        |     |     |
| Ne portavano i venti: a loro ingrata         |     |     |
| Sorgeva in ciel la rosseggiante aurora:      |     | 520 |
| A lor nemico il giorno, a lor nemica         | b . |     |
| Era la notte, nè porgean ristoro             |     |     |
| Lor di Cerere i don, ne i don di Bacco:      |     |     |
| Non i dolci conviti, o delle cose            |     |     |
| La copia, o quante altrui donan ricchezze    | •   | 525 |
| Cittadi, e ville, non diletto alcuno.        |     |     |
| Benche sovente cristalline fonti,            |     |     |
| Amene selve, e placid' aure in cima          |     |     |
| Ricercasser de' monti. Ai Numi ancora        |     |     |
| Sparser preghiere, e profumaro i templi      |     | 530 |
| D'incensi, e ricchi offrir doni agli altari: |     |     |
| Ma non mosser gli Dei doni o preghiere.      |     |     |
| Ove con l'onda del Sebino irriga             |     |     |
| I paschi de' Cenomani fecondi                |     |     |
| L'Oglio, insigne garzone io stesso vidi,     |     | 535 |
| Chiaro, e felice il più ch' Italia avesse:   |     |     |
| Della crescente giovanile etate              |     |     |
| La primavera in lui fioriva appena,          |     |     |
| Ricco, e d'avi possente, e di bel corpo:     |     |     |
| Per suo diletto avea frenare il corso        |     | 540 |
| Di corridor veloce, o ornar la fronte        |     |     |
| D' elmetto, e in arme folgorar dipinte,      |     |     |
| Od in grave palestra i giovanili             |     |     |
| Membri indurar, ed inseguir le fere          |     |     |
| In caccia, e superar correndo i cervi:       | ,   | 545 |
| Lui desiar tutte le Dee dell'Oglio,          |     |     |
| E del Po le fanciulle, il desiaro            |     |     |
| Le di boschi e di ville abitatrici           |     |     |
| Fanciulle e Dee: ne sospiro ciascuna         |     |     |
| Le caste nozze desiate tanto.                |     | 550 |
| Forse alcuna di lor chiamo, negletta,        |     | 1   |
| Tom. II.                                     | С   | Νè  |

#### 18 DELLA SIFILIDE DEL

| Nè indarno già, vendicatori i Numi,                                      |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| E co' suoi voti mosse i Dei pietosi.                                     |   |             |
| Però 'l meschin, che troppo altero avanti                                |   | 40.         |
| Sen giva, ne temea pene si gravi,                                        |   | 555         |
| Peste assalì, di cui più cruda unquanco                                  |   | ,,,         |
| Non fu, ne in avvenir giammai vedrassi.                                  |   |             |
| Quell'aurea primavera appoco appoco,                                     |   |             |
| Quel vago fior di gioventu disparve,                                     |   |             |
| Quel vigor dello spirto: indi le membra                                  |   | 560         |
| Misere ricoperse ( orribil cosa!)                                        | - | ,00         |
| Squallida infezione: e le grand' offa                                    |   |             |
| Per li sordidi absessi insino al fondo                                   |   |             |
| Gonfiarono. Pascean l'ulcere informi                                     |   |             |
| (O pietà degli Dei!) gli occhi suoi belli,                               |   | 565         |
| E lor togliean l'amor dell'alma luce,                                    |   | 1.,         |
| E con piaga crudel rodean le nari:                                       |   |             |
| E finalmente per si acerbo caso                                          |   |             |
| Il misero lasciò dopo non molto                                          |   |             |
| L'aure del cielo, e l'odiata luce.                                       |   | 570         |
| Pianser l'Alpi vicine, e i vaghi siumi:                                  |   | 11-         |
| Piansero lui tutte le Dee dell' Oglio,                                   |   |             |
| E del Po le fanciulle, il pianser tutte                                  |   |             |
| Le di boschi e di ville abitatrici                                       |   |             |
| Fanciulle e Dee, e dal profondo letto                                    |   | \$75        |
| Mando gemiti all' aure il gran Sebino.                                   |   | 311         |
| Un tal contagio adunque il rio Saturno                                   |   |             |
| Per le terre infelici iva spargendo,                                     |   |             |
| Nè men crudel destino il siero Marte                                     |   |             |
| Traea con questo in un confuso e misto.                                  |   | 580         |
| Però cred'io, che all'apparir di tale                                    |   | •           |
| Contagion l'Eumenidi spietate                                            |   |             |
| Tutti insieme i crudeli, e tristi eventi                                 |   |             |
| N'abbian predetto; e che d'Averno i laghi                                |   |             |
| Abbiano tratti dai profondi abissi                                       |   | 585         |
| Tutti gli amari suoi, tutti i suoi toschi,                               |   | •           |
| Peste, fame, disagi, e guerre, e morti.                                  |   |             |
| O Patrii Dei, ch' Italia in cura avete,                                  |   |             |
| E tu, Saturno, tu del Lazio padre,                                       |   |             |
| Per quale error pene si grandi i tuoi<br>Popoli meritaro? e ch'altro mai |   | 590         |
| Popoli meritaro? e ch'altro mai                                          |   |             |
| Di barbaro e di grave unqua effer puote,                                 |   |             |
| Che non abbian sofferto? evvi altra gente                                |   |             |
| Al Ciel così nemica, e in odio tanto?                                    |   |             |
| Dinne primiera tu gli affanni tuoi,                                      |   | 59 <b>5</b> |
| •                                                                        |   | Parte-      |
|                                                                          |   |             |

| Partenope, de' Re dinne le morti,                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E le prede, e de' tuoi l'acerbo giogo.                                           |       |
| Forse raccontero l'infande stragi,                                               |       |
| E'l sangue sparso con egual periglio                                             |       |
| D' Itali e Galli, allor che al Po sen corse                                      | 600   |
| Sanguigno il Tarro, che volgea sossopra                                          |       |
| D'uomini e di cavalli estinti corpi,                                             |       |
| E che seco traea con rapid' onde                                                 |       |
| Celate ed arme? e te spumante e gonfio                                           |       |
| Per la strage de'nostri, Adda, nel grembo                                        | 605   |
| Il medesimo Po misero accolse                                                    |       |
| Tra brieve tempo, e si condolse teco                                             |       |
| Forte, e te consolò con l'onde amiche.                                           |       |
| Povera Italia! ecco il valore antico,                                            |       |
| E'l superbo del mondo avito Impero                                               | 610   |
| La discordia ove trasse. Havvi in te forse                                       | 010   |
| Angolo alcun, che barbare sofferto                                               |       |
| Non abbia servituti, e prede, e morti?                                           |       |
| Ditelo, avvezzi a non sentir tumulti                                             |       |
| Voi, vitiferi colli, ove trascorre                                               | 615   |
| L' Ereteno gentil con le bell' acque,                                            | 01,   |
| E d'unirsi all'Euganee onde s'affretta                                           |       |
|                                                                                  |       |
| Per declinar con piene corna in mare.                                            |       |
| O Patria, o più ch'altra cittate a lungo                                         | 620   |
| Queta, ed a lungo fortunata, o Patria                                            | 020   |
| Álbergo degli Dei santo, e possente<br>Di ricchezze, e d'Eroi feconda, e lieta   |       |
| Per li campi ubertosi, e pe'l veloce                                             |       |
| Adige, e per le linfe del Benaco,                                                |       |
| Chi i tuoi disastri, e chi potrà la somma                                        | 625   |
| De' tuoi mali contare? e i dolor nostri                                          | ,     |
| Spiegare in detti alla materia eguali,                                           |       |
| Il barbarico impero, e l'onte infami?                                            |       |
| Omai, Benaco, il capo afcondi, e al lago                                         |       |
|                                                                                  | 630   |
| Dentro ti attuffa, nè rigar più, o Nume,<br>Con le tue linfe i trionfali allori. | • , • |
| Ed ecco ancor, quasi tra noi nessuno                                             |       |
| Facesse crudeltà barbaro strazio,                                                |       |
| Nè regnasser tra noi lagrime e pianto,                                           |       |
| Ecco perir tra tanti duri affanni                                                | 635   |
| La speranza del Lazio, e degli studi,                                            | ~))   |
|                                                                                  |       |
| E la cara di Pallade speranza:                                                   |       |
| Dal dolce sen delle Castalie suore                                               |       |
| Meschin pria di compire i giorni tuoi,                                           | To Md |

#### 20 DELLA SIFIL. DEL FRAC. LIB. I.

| Te rapir, MARCO ANTON, morte crudele         | 640 |
|----------------------------------------------|-----|
| Vedemmo, e in sul fiorir de' tuoi verd' anni |     |
| Giacere estinto in sulla riva estrema        |     |
| Del Benaco, la qual tra' sassi rotta         |     |
| L'onda del Sarca mormorando bagna.           |     |
| Te piansero dell' Adige le sponde,           | 645 |
| E te chiamar s'udiro in su la notte          |     |
| E l'ombra, e 'l genio di CATULLO, e nuova    |     |
| Sparger dolcezza per li patrii boschi.       |     |
| In quel tempo la pingue Ausonia terra        |     |
| Volgea sossopra il Re de' Galli armato,      | 650 |
| E i Liguri tenea sott' aspro giogo.          | •   |
| Cesare in altra parte a ferro e a fuoco      |     |
| Mettea gli Euganei, e il ribellante Carno,   |     |
| Ed il placido Sile: e il Lazio tutto         |     |
| Giacea nel pianto e nel dolor sepolto.       | 655 |





# S I F I L I D E

#### FRACASTORO

LIBRO SECONDO.



R, qual vita menar, qual porre in uso Contro a tanta rovina opra si deggia, Ciò che convegna ancor di tempo in tempo, (Che è l'altra parte dell'impresa nostra) D'insegnar m'apparecchio, e le scoperte Maravigliose de'mortali industri: Che, pe'l nuovo accidente sbigottiti,

Pria molte cose invan tentate avendo, Nulladimeno ne' difficil casi La solerzia maggior, l'esperienza, Che per lung'uso più s'avanza e cresce, Vinsero alfine: e fu concesso a loro Sparger soccorsi in region lontane, E in saldi nodi ritener la peste, Sè vincitori oltra le nubi alzando. Io credo inver che molte cose a noi Abbia scoperte la divina aita, La mente ignara conducendo i fati. Che se ree le stagioni, e gli astri iniqui Furo, del tutto a noi propizj Numi Pur non mancar, nè ciel placido e amico. Se un insolito morbo abbiam veduto, Se triste e crude guerre, e se del sangue Degli antichi signor le case sparse, E castella, e cittadi arse, e distrutti

10

15

20

2

Regni

#### DELLA SIFILIDE DEL

| Regni, ed i templi violati, e l'are              |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Con sacrileghi furti, e su le rotte              |       |
| Sponde correndo traboccanti i fiumi              |       |
| Volger sossopra i seminati e i campi,            |       |
| E le ville rapite, e svelti i boschi,            | 30    |
| E gli armenti, e i pastor nuotar per l'onde,     |       |
| E la terra assediar fame nemica:                 |       |
| Contuttocio questa medesma etade                 |       |
| (Quel che agli antichi dinegaro i fati )         |       |
| Questa potéo tutti solcar con navi               | 35    |
| Quei ch' abbraccia Ansitrite immensi campi.      |       |
| Ne a lei basto sin dall'estremo Atlante          |       |
| Di penetrare in seno ai più riposti              |       |
| Golfi d' Esperia, e sotto altr'Orsa il Prasso,   |       |
| E di Rapto mirar gli alpestri lidi,              | 40    |
| E di condur doviziose merci                      |       |
| Dall' Arabico mare e dal Carmano:                |       |
| Ma si stese pur anche infra le genti             |       |
| Della Titania Aurora oltra Indo e Gange,         | -     |
| U' Catigara al mondo allora noto                 | 45    |
| I confini poneva un tempo: e Ciambe              |       |
| Lasciossi a tergo, e le felici selve             |       |
| D'ebano ricche e di moscata noce.                |       |
| Scorti dai Numi con remigio audace               |       |
| Alla fine toccammo un nuovo mondo,               | 50    |
| Vario d'abitator, vario di cielo,                |       |
| E rilucente per maggiori stelle.                 |       |
| Un insigne Poeta anco vedemmo;                   | ,     |
| Al cui cantar dai cavi spechi applauso           |       |
| Fè Partenope, e il placido Sebeto,               | 55    |
| E il genio di Marone, e l'ombra sacra:           |       |
| Delle stelle costui gl'immensi globi,            |       |
| Dell' Esperidi gli Orti, e i campi tutti         |       |
| Del ciel vario descrisse ed incostante.          |       |
| Or benchè te, Bembo, io qui taccia, e gli altri, | 60    |
| Cui dopo il muto cenere la fama,                 |       |
| E le future età mettere a paro                   |       |
| Cogli antichi vorran, tacer non deggio           |       |
| Quel fra i doni del cielo a noi concesso         | ( .   |
| Magnanimo LEON, per cui la fronte                | 65    |
| Il Lazio estolle, e Roma augusta e grande;       |       |
| E dagli argini suoi sorgendo il Tebro            |       |
| A lei festosa mormorando applaude.               |       |
| Di cui sotto l'impero omai sicuro                | Dagli |
|                                                  | Dagu  |

| Dagl' influssi maligni il mondo posa,         | 70  |
|-----------------------------------------------|-----|
| E in pacifico regno omai tranquillo           |     |
| Alberga Giove, e rai di pura luce             |     |
| Sparge sereno il ciel'. Egli fu solo          |     |
| Dopo lunghe fatiche, e tanti affanni,         |     |
| Che richiamo le fuggitive Muse                | 75  |
| Agli ozj amati, e ritorno nel Lazio           |     |
| L'antiche leggi, e la pietade, e 'l retto.    |     |
| Egli è che giuste nel pensier rivolge         |     |
| Guerre in favor della Romana gente,           |     |
| E del culto divino. Onde l' Eufrate,          | 80  |
| L'ampie foci del Nilo, e 'l vasto Eussino     |     |
| Tremano a si gran nome: onde l'Egea           |     |
| Dori ver gl' Istmi suoi timida: fugge.        |     |
| Finch' altri adunque a sì gran cose il canto  |     |
| Rivolgeranno, e i di lui fatti illustri       | 85  |
| Accoglieranno insieme, e insino attanto       |     |
| Che tu quelli a narrar forse t'accingi,       |     |
| E a dargli vita eternamente in carte,         |     |
| Io, cui non chiama a sì grand' opra il cielo, |     |
| Seguiro la comincia umile impresa,            | 90  |
| Quanto concede a me mio basso stile.          |     |
| Prima, poiche diversa è la natura             |     |
| Del sangue infetto, abbi maggior speranza     |     |
| In quel malor che le radici ha fitte          |     |
| In puro sangue; ma in color cui d'atra        | 95  |
| Bile son gonfie, e per lo sangue denso        |     |
| S' alzan le vene, durerai fatica              |     |
| Maggior'; e più tenace ivi è la peste.        |     |
| Però sarà mestiere incontro a questi          |     |
| Tutti i rimedj usar validi e forti,           | 100 |
| Nè risparmiarla alle infelici membra.         |     |
| Anzi tutti sperar puote i successi            |     |
| Miglior colui che sul principio istesso       |     |
| Conobbe il morbo, che alle interne parti      |     |
| Tacitamente va serpendo intorno.              | 105 |
| Perocchè quando dopo lungo pasto              |     |
| Fatto egli avrà di maggior forza acquisto,    |     |
| E radicato adentro il suo veleno,             |     |
| Ahi quanta, e qual fatica è d'uopo avanti     |     |
| Di ricovrar la libertà perduta!               | 110 |
| Nei piccioli principj adunque opponti         |     |
| Con ogni studio, e questi miei precetti       |     |
| Altamente riposti in petto serba.             |     |

#### 24 DELLA SIFILIDE DEL

| Pria ti configlio ch' abitar non usi         |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Sotto ogni ciel, ma che di là ten fugga      | 115    |
| Ove perpetuo è lo spirar dell' Austro,       | ,      |
| E di là 've trasuda il grave puzzo           |        |
| O di fango, o di livida palude.              |        |
| Delle aperte campagne i larghi tratti        | 1      |
| Piacciono a me pinttosto, e l'aure lievi     | 120    |
| Che van pe'i colli aprici errando, e i dolci |        |
| Zeffiri, e'l' aer d' Aquilon commosso.       |        |
| Qui vo' che l'ozio e la quiete in bando      |        |
| Tu ponga. Rompi ogni tardanza, e franco      |        |
| Turba i cignali con assidue caccie,          | 125    |
| E con assidue caccie agita gli orsi.         | 12)    |
| Ne ti sia greve degli aerei monti            |        |
| Col corso i forti superar dirupi,            |        |
| Ed i rapidi cervi entro le valli             |        |
| Ime cacciare, e ricercare intorno            | 130    |
| Con lungo studio i folti boschi. Io vidi     | 1,0    |
| Finir spesso talun, sudando, il male,        |        |
| E la peste lasciar per l'alte selve.         |        |
| Nè ti caggia in pensier, che si sconvegna    | •      |
| Sommettendo la destra al curvo aratro        | 135    |
| Lunghi i solchi tirar, e con la vanga        | -))    |
| Romper la terra, e l'indurate zolle,         |        |
| Ne l'alta quercia d'atterrar con forte       |        |
| Scure, ne di spiantar dalle radici           |        |
| L'orno sublime. Anzi, perchè tu in casa      | 140    |
| Ancor ti possa affaticar, con palla          |        |
| Picciola in sul mattin giuoca e la sera.     |        |
| E puoi saltando, e in faticosa lotta         |        |
| Sudar. Vinci il malor: nè ti lusinghi        |        |
| Il desio delle piume e del riposo,           | 145    |
| Che di continuo al faticar succede.          | • •    |
| Nè credi al letto mai, nè al sonno credi.    |        |
| Con questi il morbo si nutrica; e sotto      |        |
| Dolce immagin di pace egli t'inganna,        |        |
| E trae fomento alla quiete in seno.          | 150    |
| Ogni tristo pensier discaccia intanto,       | •      |
| Che la mente tranquilla agita e punge:       |        |
| Fa che lungi da te vadan le cure,            |        |
| Il pallido timore, e l'ire ultrici,          |        |
| E l'amor degli studi di Minerva:             | 155    |
| Ma i carmi sol, sol ti sien grati i cori     |        |
| Di giovani e fanciulle insieme accolti.      |        |
|                                              | Da Ve- |

| Da Venere però t'astieni, e'l molle                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ultimo suo piacer più ch' altro schiva;                                         |       |
| Ultimo suo piacer più ch' altro schiva;<br>Null'ha di più nocivo: e Vener bella | 160   |
| Lo schifoso contagio ha in odio anch' essa;                                     |       |
| In odio l'han le tenere fanciulle.                                              |       |
| Poscia viver tu dei con somma cura,                                             |       |
| Nè studio aver di questo altro maggiore.                                        |       |
| In prima i pesci tutti, e quei che i siumi,                                     | 165   |
| E quei che le paludi, e quei che i laghi                                        |       |
| Liquidi, e quelli che nutrica il mare,                                          |       |
| Ti vieto, pur talun ve n'ha cui puote                                           |       |
| Con liberta maggior conceder l'uso,                                             |       |
| Quando sforzi il bisogno. Hanno la carne                                        | 170   |
| Bianca, non dura, nè tenace quelli                                              |       |
| Che de' fiumi e del mar con gran fatica                                         |       |
| Nuotano incontro all' onde, e tra' le pietre.                                   |       |
| Tai vanno in mar le ficidi, e l'orate                                           |       |
| Splendenti, e i ghiozzi, e d'albergar tra'sassi                                 | 175   |
| Vaghe le perchie. Tal fra tutti i pesci                                         | _ ′′  |
| Lo scaro sol va ruminando in riva                                               |       |
| Ai dolci fiumi le pasciute erbette.                                             |       |
| Nè lodar ti poss' io pure gli augelli                                           |       |
| C'hanno in stagno, in palude, o in siume albergo,                               | 180   |
| E ch' aman di cercar nell' onde il cibo.                                        |       |
| Schiva l'anitra pingue, e la crud'oca:                                          |       |
| Ella pinttosto alla custodia vegli                                              |       |
| Del Campidoglio: e schivu anco la tarda                                         |       |
| Quaglia per la pinguedine soverchia.                                            | 185   |
| Tu le grasse interiora, e'l ventre fuggi,                                       | ,     |
| Ah fuggi il tergo della curva scroffa,                                          |       |
| E i lombi del cignal, quantunque in caccia                                      |       |
| N'abbi uccisi sovente. Anzi ne il duro                                          |       |
| Cocomer, nè il tartufo ti lusinghi:                                             | 190   |
| Nè col carciofo, o col salace bulbo                                             |       |
| Mai la fame discaccia. Io dell' aceto                                           |       |
| L'uso non lodo, nè il desio del latte,                                          |       |
| Nè i fumosi bicchier di puro vino                                               |       |
| Spumanti, quali le Cirnee pendici,                                              | 195   |
| Od i Falerni campi, ovver la Puglia                                             | - ,   |
| A noi trasmette: o quai sui colli nostri                                        |       |
| Ne dispensa da picciolo racemo                                                  |       |
| La Retic'uva. Il vin Sabino io lodo                                             |       |
| Piuttosto, o quelli che il terreno acquoso                                      | 200   |
| Produsse, e che le Najadi con larghe                                            |       |
| Tom. II.                                                                        | Linfe |
|                                                                                 |       |

| Linfe tempraro. E se degli orti i cibi                                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ti fieno grati, e degli Dei le mense,                                        |     |
| E degli erbaggi il semplice e non compro                                     |     |
| Piacer, la verde menta a te non manca,                                       | 205 |
| Non il lieto sisimbrio, o la cicorea,                                        | 20) |
| E'l sonco che siorisce in tutto il verno,                                    |     |
| E'l sio ch'ama le fonti, e la soave                                          |     |
|                                                                              |     |
| Timbra, e l'odorosa calaminta:                                               |     |
| E la lieta melissa, e la buglossa                                            | 210 |
| Cogli dall'umid' orto, ed a man piene                                        |     |
| L'erucola ferace, e 'l salso eritmo,                                         |     |
| Il rombice, ed il cavolo. Fra gli aspri                                      |     |
| Dumi il lupolo nasce: indi tu i primi                                        |     |
| Asparagi raccogli, e quei raccogli                                           | 215 |
| Della vitalba, che non aggia spante                                          |     |
| Le braccia in giro, nè tessusi ombrelli,                                     |     |
| Nè da cui verdi ancor pendan corimbi.                                        |     |
| Ma l'altre tutte annoverar fatica                                            |     |
| Lunga e vana sarebbe, e ad altra impresa                                     | 220 |
| Già chiamato son' io. le Muse io voglio                                      |     |
| Dall' ombre Aonie in nuove di Natura                                         |     |
| Selve condur; che se alla fronte intorno                                     |     |
| Tessermi non vorran serti di Alloro,                                         |     |
| Nè alle tempie intrecciar si gran corona,                                    | 225 |
| Degno mi stimeran per tanti mille                                            | ,   |
| Uomini ch'io salvai, che cinto almeno                                        | •   |
| Con le frondi di Quercia io porti il crine.                                  |     |
|                                                                              |     |
| Se nella nuova primavera alcuno<br>La peste opprime, o nell'autunno istesso, | 220 |
|                                                                              | 230 |
| S'è robusta l'età, se il sangue abbonda,                                     |     |
| Incider gioverà la regal vena,                                               |     |
| O quella pur che dei lacerti è in mezzo,                                     | *   |
| Ed indi tragger fuori il sangue infetto.                                     |     |
| Poscia, in qualunque tempo il mal t'infesti,                                 | 235 |
| L'umor corrotto, e 'l fordido contagio                                       |     |
| Non t'incresca di estrarre, e suor dal ventre                                |     |
| Lubrico di cacciar la sozza peste.                                           |     |
| Ma ciò che dei purgar, disponi avanti,                                       |     |
| Difciogli i condenfati , e i crassi umori                                    | 240 |
| Attenua, e frangi li tenaci e lenti.                                         |     |
| Dunque di cuocer prima a cuor ti stia                                        |     |
| Ed il Coricio, ed il Pamfilio timo,                                          |     |
| Che alla timbra simil, ma più legnoso                                        |     |
| Di lei se n'esce, e le volubil frondi                                        | 245 |
|                                                                              | Del |

| Del lupolo, il finocchio, l'apio, e'l germe    |      |
|------------------------------------------------|------|
| Del capno amaro. A questi il polipodio,        |      |
| Che le trecce del polpo ispide imita,          |      |
| Aggiungi, e l'adianto, che ricusa              |      |
| Esser tocca dall'acque: e la dipinta           | 250  |
| Filite aggiungi, e l'infecondo aspleno.        | -,-  |
| Di cui poscia che avrai più giorni avanti      |      |
| Il decotto bevuto, e'l crudo umore             |      |
| Concotto, allor l'amara colloquintida,         |      |
| E l'acre scilla, e 'l grave ellebor sia        | 255  |
| Tua medicina, e quella ancor che sorge         | ~))  |
|                                                |      |
| Sul lito, ove del mar scherzano l'onde;        |      |
| Che tre volte il color cangiando, e al giorno  |      |
| Tre volte variando i fior, la cosa             |      |
| Manifesta col nome, erba che accoglie          | 260  |
| La sua virtù nella radice, a cui               |      |
| Il suo gengiovo aggiungi, aggiungi ancora      |      |
| Il cocomer, che all'angue s'assomiglia,        |      |
| L'incenso Nabateo, la mirra, il bdellio,       |      |
| L'ammoniaco liquor, il panaceo                 | 265  |
| Sugo, e'l Colchico rio, che dolce ha il bulbo. |      |
| Se raffreddato il cor , ciò fatto , a sorte    |      |
| A te rimane, e l'animo languente,              |      |
| Nè ti piaccia tentar prima gli acerbi          |      |
| Rimedj, onde la peste in breve estingua,       | 270  |
| Ma oprar con dolci, e i lievi usar a tempo;    |      |
| Ai lasciati fomenti allor t'è d'uopo           |      |
| Volger la mente, e del contagio cieco          |      |
| Al sottil seme, che in mirabil forme           |      |
| Ha di serper costume. Adunque tutti            | 275  |
| Gioveran gli essiccanti, e tutti quelli        |      |
| Che resinosi son, vagliono a opporsi           |      |
| Al putrido marciume. Della mirra               |      |
| Tai le lacrime son, tal' è l'incenso,          |      |
| E l'aspalato, e il cedro, e l'immortale        | 280  |
| Cipresso, e l'odorifero cipero                 |      |
| Col calamo odorato. Adunque sia                |      |
| Pronta la cassia, e pronto sia l'amomo,        |      |
| E la moscata noce, e l'odoroso                 |      |
| Cinnamomo, e l'agálloco. Nei prati,            | 285  |
| O presso le paludi, havvi pur quello           |      |
| Scordeo che ai venen tutti ostar cotanto,      |      |
| Ed al contagio suole, erba che puoi            |      |
| Con lieve studio ricercar: la chioma           |      |
| con neve juato ricercar: la chioma             | Ello |

#### DELLA SIFILIDE DEL

| Esso verdeggia, ed il camedrio imita;             | 290          |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Rosseggia il fiore, ed il sapor dell'aglio        |              |
| Porta col nome. All'apparir dell'alba             |              |
| E le radici, e la comata fronda                   |              |
| Cuoci di questo, indi con larga beva              |              |
| T' inonda il sen. Ma neppur te negletto           | 295          |
| Fia mai che ne' miei versi io taccia, o cedro,    |              |
| Dell'Esperidi selve, e delle Mede                 |              |
| Gloria e Splendor . Se pur da' Sacri vati         |              |
| Cantato in questa region non hai                  |              |
| D'una medica Musa il canto a sdegno.              | 300          |
| Così sempre ti sia verde la chioma,               |              |
| E opaca sempre, e così sempre olezzi              |              |
| Per nuovi fiori, e sia tu sempre onusta           |              |
| D'aurei pomi pendenti in verde selva.             |              |
| Ma quando egli è mestier che t'affatichi          | 30 <b>5</b>  |
| Per opporti del morbo al cieco seme,              | ,            |
| L'arbor di Citerea ti dona aita                   |              |
| Con mirabil valor. che Citerea,                   |              |
| Quando pianse il suo Adon, di molti doni,         |              |
| E di molte virtu possente il seo.                 | 310          |
| Fu chi trovo nel concavo d'un vase                | <b>J</b> = - |
| Di vetro, a cui ben lungo è il collo, e il ventre |              |
| Si gonfia in giro, cuocere dell'edra,             |              |
| O del dittamo Ideo le foglie, o quelle            |              |
| Dell'Illirica ireos, o del ramno                  | 315          |
| L'atre radici, o l'enula: disciolto               | 3-7          |
| Si sublima il vapor, e il vacuo tutto             |              |
| Sottil riempie, ma dappoi che il vetro            |              |
| Dall' aere ambiente raffreddato ha tocco,         |              |
| Egli si aduna, e in umida rugiada                 | 320          |
| Liquido si condensa, e in vaghi rivi              | <b>J</b>     |
| Per gli aperti canali in giù discorre.            |              |
| Del distillato umor' impon' che quando            |              |
| Di Lucifero appare il primo raggio,               |              |
| L'egro beva un bicchiero, e poscia in letto       | 325          |
| Si procacci il sudor. ne tal soccorso             | - 3 /        |
| E' vano al certo: util virtute ha quello          |              |
| I tenui a dissipar del morbo avanzi.              |              |
| In questo mezzo, se il dolor maligno              |              |
| Alle membra convulse acerbo affanno               | 330          |
| Recasse, a raddolcir t'affretta il duolo          | ,            |
| Con l'esippo, e con l'olio masticino,             |              |
| A cui dell'oca aggiugner puossi il lento          |              |
| and the modern Court Lucht of the court           | Graffo,      |

| Grasso, e la mucilagine dal seme             |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Del lino estratta, l'enula, il narcisso,     | 335         |
| Liquido il mele, ed il Coricio croco,        | ٠           |
| E un composto formar di morchia in guisa.    |             |
| Ma se le fauci l'erpete maligno              |             |
| Radesse, e tu col nitro il tocca, e abbrucia |             |
| Il seme rio con l'acqua medicata             | 340         |
| Nel verderame, e struggi il mal che serpe.   | • •         |
| Ma l'ulcere stirpar potrai col solo          |             |
| De' caustici soccorso; a cui di pingue       |             |
| Alcuna cosa aggiugner dei, che seco          |             |
| L'essiccante virtute adentro porti.          | 345         |
| Questi medesmi ancor, se i membri infermi    | 717         |
| Qualc'ulcera pascesse, a via cacciarla       |             |
| Varranno, e a sciorre gl'indurati calli.     |             |
| Pur se tai cose aver tentate indarno         |             |
| Vedessi, e a sostener vaglion le forze       | 350         |
| Tutti i rimedj vigorosi e forti,             | 3)0         |
| Nè ti piaccia indugiar, anzi t'affretti      |             |
| Gli acerbi a tollerar, onde consunta         |             |
| Vegga in breve la peste, or altri nuovi      |             |
| A narrarne m'appresto, i quai potranno       | 355         |
| Quanto più fieri son, vie più per tempo      | 311         |
| Finir le angosce, e del malor le pene:       |             |
| Che il contagio crudele, in su le prime      |             |
| Tenace, e per molt'esca vigoroso,            |             |
| Non sol rendersi vinto ai dolci e miti,      | 360         |
| Ma ricusa ogni cura, ed ostinato             | 500         |
| Mansuefarsi egli ripugna . Adunque           |             |
| Havvi chi pria la storace, il cinabro,       |             |
| Ed il minio, e lo stimmo, ed il minuto       |             |
| Incenso mesce, e con profumo acerbo          | 36 <b>5</b> |
| Vapora il corpo, onde consuma e strugge      | J° <b>J</b> |
| La miserabil peste, e il rio contagio.       |             |
| Ma perchè parte egli è crudele e forte       |             |
| Tal medicina, e parte anco fallace,          |             |
| Poiche lo spirto intra le fauci accolto      | 370         |
| Affanna, e uscendo con isforzo, appena       | 3/0         |
| Può l'alma ritenere egra e languente,        |             |
| Io non configlio alcun ch' usarla ardisca    |             |
| In tutto il corpo: util sarà ben forse       |             |
| Per certi membri, i quai pascon l'informi    | 375         |
| Pustule, e di Chiron l'ulcere immonde.       | 3/1         |
| Meglio il tutto compir col vivo argento      |             |
| TIMES OF THE COUNTY TOR TOUR MISCHED         | can la      |

| Verdeggiante gramigna . E così detto         |      |
|----------------------------------------------|------|
| Per soverchio calor lasso si assise          |      |
| All'erba in grembo. Qui la Dea Calliroe,     |      |
| Che si lavava alla vicina fonte,             | 425  |
| Scorrendo dalla liquida caverna              |      |
| Giù per muscosi s'drucciolanti sassi,        |      |
| Il giovane con placido susurro               |      |
| A lusingar si diede, e in sen Letco          | •    |
| Sonno gli mise, e di sopor lo sparse         | 430  |
| Nell' erbosa riviera, e intra la selva       | 13   |
| Di salci ombrosa: ed ei la vide in sogno     |      |
| Dal sacro fiume alzarse, e a lui dinanzi     |      |
| Parlar pietosamente in tai parole:           |      |
| Ilceo, mia cura, alfin dai Numi udito        | 435  |
| Nel tuo estremo dolor, nulla salvezza        | 77)  |
| Sull'ampia terra, ovunque mira il Sole       |      |
| Sperar ti si convien. Questo gastigo         |      |
| Il ti mando Diana, e di Diana                |      |
|                                              | 440  |
| Alle preghiere Apolline commosso,            | 710  |
| Pe'l sacro cervo, che tu lungo il fiume      |      |
| Percuotesti di strale, e per la sitta        |      |
| Nei tronchi nostri orribil testa. Ch'ella,   |      |
| Dappoiche vide sopra l'erba estinta          | 4.15 |
| La fera, e tronco il capo, e i campi sparsi  | 445  |
| Del sacro sangue, per le selve tutte         |      |
| Pianse, e chiamò sull'uccisor ben mille      |      |
| Sventure. Apollo della suora ai tanto        |      |
| Barbari voti accorse; onde ambedue           | 450  |
| Contro di te crudeli, a te meschino          | 450  |
| Mandar peste nefanda; anzi vietaro           |      |
| Che ovunque mira il Sol non truovi aita.     |      |
| Dunque nell'ima terra, v' sempre annotta,    |      |
| Se qualche speme di salute avanza,           |      |
| Chieder la dei. Sotto vicina rupe            | 455  |
| Giace d'arbori chiusa d'ogn' intorno         |      |
| Orrida e venerabile spelonca,                |      |
| Là 've di Giove un folto bosco assiede,      |      |
| Che rauco mormorio per l'aure spande         |      |
| Dalla chioma de' cedri . Or là t'appresta    | 460  |
| Di gir tosto che sia sorta dall'onde         |      |
| La nuova Aurora, ed una negra agnella        |      |
| Nell' entrata consacra, e, A te, grand' Ope, |      |
| Dirai, l'ancido. indi la fosca Notte         |      |
| Venera, e l'ombre quete, e i Dei dell'ombre, | 465  |
|                                              | 10   |

#### DELLA SIFILIDE DEL

| Le Ninfe ignoti numi; ed il funesto           |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Cipresso accendi, e l'odorosa tia.            |        |
| Quivi in narrando tu l'alte cagioni           |        |
| De' tuoi malori, ed in chiedendo aita,        |        |
| Dea sarà che ti guidi entro alle sante        | 470    |
| Tenebrose caverne della terra,                | .,     |
| E che ti dia pronto soccorso. Or via          |        |
| Sorgi, ne ti pensar ch' un sogno vano         | •      |
| Sia questo. I' son colei che suor del vago    |        |
| Fonte discorro per li pingui colti,           | 475    |
| Dea per l'onde vicine a te già nota.          | 7/3    |
| Disse; e tosto nel siume ella tussossi.       |        |
| Ma poi che cesse il placido sopore,           |        |
| Egli lieto fra sè gli augurj accolse,         |        |
| E devoto prego l'amica Ninfa:                 | 480    |
| O, dovunque mi chiami ecco ti seguo,          | 400    |
| O bellissima Dea del vicin fonte              |        |
| Calliroe. E poi che in ciel montando, il seno |        |
| La nuova Aurora aperse, alla dimostra         |        |
| Spaziosa caverna intra la folta               | ۰, ۷ م |
| Selva di Giove sotto l'alte rupi,             | 485    |
| Egli avviossi, e nella prima entrata          |        |
|                                               |        |
| Fermò la negra agnella, e lei tremante        |        |
| Confacro alla grand' Ope: e, A te confacro    | 400    |
| Questa, disse, o grand' Ope. Indi la Notte,   | 490    |
| E le Dee della Notte, ignoti numi,            |        |
| Prega: e già insieme l'odorosa tia,           |        |
| E'l funesto cipresso ardeva, quando           |        |
| Per le vuote caverne della terra              | 40.5   |
| Raggirando la voce, ando da lungi             | 495    |
| Delle Ninfe a ferir le sacre orecchie,        |        |
| Di quelle Ninfe che i metalli ascosi          |        |
| Nel suolo hanno in governo. Incontinente      |        |
| Si commossero tutte, e i suoi lavori          | 400    |
| Riposero; che a sorte allora intese           | 500    |
| Erano a maneggiar liquidi zolfi,              |        |
| E vivo argento, affin che in lucid' oro       |        |
| S' induraffero poscia; e in gelid' onde       |        |
| Premendo li cuocean. Di spesso suoco          |        |
| Cento raggi, e di adusto etere cento,         | 505    |
| E cento e cento mescolate aveano              |        |
| Della terra e del mar misture insieme,        |        |
| Invisibili semi agli occhi nostri             |        |
| Lipare intanto, Lipare cui furo               | - 125  |

| Dell' argento e dell' oro in cura dati       | 510      |
|----------------------------------------------|----------|
| I semi, e d'arder nelle fiamme il sacro      | <b>,</b> |
| Bitume, ad Ilceo se ne va tantosto           |          |
| Per inaccessi sotterranei spechi,            |          |
| E così confortandolo comincia.               |          |
| Ilceo (poichè il tuo nome, e il tuo malore   | 515      |
| M'è noto, e a che tu vieni ) il core omai    | ,-,      |
| Spoglia d'ogni timor. la mia diletta         |          |
| Calliroe qui non mi ti manda invano.         |          |
| La salute per te sotto al profondo           |          |
| Suolo sia in pronto. Ardisci, e m'accompagna | 510      |
| Per l'opaco silenzio della terra.            | 520      |
| Io saro teco, e il mio savor possente        |          |
|                                              |          |
| Per guida avrai. Si disse, e passeggiando    |          |
| Vassene prima in la caverna oscura.          |          |
| Egli sottentra, e maraviglia il prende       | 525      |
| L'ampie in veder voragin della terra,        |          |
| E i larghi spechi ove non è che luca,        |          |
| D'eterna muffa, e di squallore ingombri,     |          |
| Ed i correnti sotterranei fiumi.             |          |
| Lipare allor: Quantunque Spazio appare,      | 530      |
| Quest'è la terra immensa, e tutto questo     |          |
| Globo privo di luce, e questi luoghi         |          |
| Alla notte soggetti son da' Numi             |          |
| Abitati: le stanze ime ritiene               |          |
| Proserpina ; ritengon le supreme             | 535      |
| I fiumi, i quali con veloce corso            |          |
| Fuor da sacre spelonche al mar sen vanno     |          |
| Per larghe vie rumoreggiando: in mezzo       |          |
| Hanno le ricche Ninfe i seggi loro,          |          |
| Onde creansi i metalli, e il lucid' auro,    | 540      |
| Ed il rame, e l'argento origin'ave:          |          |
| Delle quali sorelle una io medesma           |          |
| Ora a te vegno del tuo mal pietosa,          |          |
| Io quella ch' alla tua Calliroe noti         |          |
| Versar del monte per le aperte vene          | 545      |
| Soglio i fumanti zolfi. In questa guisa      | ,        |
| Di terra, e di caligine coperti              |          |
| Moveano i passi. Gia s'udiano intorno        |          |
| Le fiamme crepitar pe'zolfi, e i chiusi      |          |
| Fochi, e strider metalli entro i camini.     | 550      |
| Questa è la vasta regione in cui,            | .,       |
| La vergin disse, di metai diversi            |          |
| Pregno ha la terra il sen, per cui cotanto   |          |
| Tom. II.                                     | Il defio |
|                                              |          |

#### DELLA SIFILIDE DEL

| Il desio cruccia voi, che le superne                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mirate aure del ciel. Fra cieche grotte                                  | 555 |
| Questi luoghi abitiamo in mille Dee,                                     | ••• |
| Dee della Terra, e della Notte figlie,                                   |     |
| Che possediam mill'arti, e mille doni.                                   |     |
| Chi d'inviare al chin si studia i rivi,                                  |     |
| Chi di cercar scintille, e sparsi in tutte                               | 560 |
| Le viscere profonde della terra                                          |     |
| Semi di fiamme, e di splendente foco:                                    |     |
| Chi la materia mescola, e la massa                                       |     |
| Di ripari circonda , e quella sparge                                     |     |
| Di molta e gelid' acqua. Han le fucine,                                  | 565 |
| Che mandan fumo dai camini aperti                                        | •   |
| Di qui non lunge gli Etnei Ciclopi ,                                     | •   |
| Onde rivolgon, cuocono, stridendo                                        |     |
| Vulcano, e batton su le salde incudi                                     |     |
| I sonanti metai. Questa via manca                                        | 570 |
| Per occulto cammin conduce a quelli:                                     | •   |
| Ma la diritta guideratti all' onde                                       |     |
| Del sacro fiume, alle di vivo argento                                    |     |
| Onde correnti, ove sperar tu dei                                         |     |
| Salute. e già sotto aurei tetti, e stanze                                | 575 |
| Irrorate di spodio ivano, e sotto                                        |     |
| Alle spelonche in varie guise ingombre                                   |     |
| Di fuliggine oscura, e glauco zolfo.                                     |     |
| E già dappresso ai larghi ondanti laghi,                                 |     |
| E correnti di liquido metallo                                            | 580 |
| S' eran fermati, e già tenean le rive.                                   | •   |
| Qui, Lipare soggiunse, êssi trovato                                      |     |
| A' tuoi gravi dolor soccorso: poi<br>Che tre volte sarai sparso del vivo |     |
| Che tre volte sarai sparso del vivo                                      |     |
| Fiume, tu lascerai nell'onde sacre                                       | 585 |
| Tutto il malor. Così diss' ella, e insieme                               |     |
| Lo sparse del salubre argenteo fonte                                     |     |
| Tre volte, e tre con le virginee palme                                   |     |
| Gli versò l'onde in su le membra, e il corpo                             |     |
| Del giovane lavò tutto altrettante,                                      | 590 |
| Che stupiva in veder le brutte spoglie,                                  |     |
| E del contagio rio spogliarsi i membri,                                  |     |
| E la peste lasciar dentro del siume.                                     |     |
| Dunque su via, tosto che tu sia giunto                                   |     |
| A respirar del ciel l'aere più puro,                                     | 595 |
| Ed il lucido giorno, e 'l Sol vedrai,                                    |     |
| Sacrifizj prepara, e in atto umile                                       |     |
|                                                                          | •   |

| La pudica Diana, e i Dei nativi                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Venera, e il Nume della fonte amica.           |     |
| Detto così, la Vergine conduce                 | 600 |
| Fuor della notte nell'eteree piagge            |     |
| Il giovane, che a lei per tanto dono           |     |
| Grazie rendeva, e lo accommiata allegro,       |     |
| E lo ritorna alla bramata luce.                |     |
| Fede acquisto la nuova fama, e nota            | 605 |
| La non fallace medicina a tutte                | •   |
| Si fe le genti, e incominciò da prima          |     |
| Colla sugna di scroffa a mescolarsi            |     |
| Il fluido argento. Poscia anco la ragia        |     |
| Del terebinto Oricio, e del sublime            | 610 |
| Larice insieme vi si aggiunse. alcuno          |     |
| Havvi, che 'l grasso di cavallo, o d'orso,     |     |
| E del bdellio, e del cedro opra il liquore.    |     |
| Altri la mirra, il maschio incenso, e il minio |     |
| Rosseggiante vi mesce, e il vivo zolfo.        | 615 |
| Ne mi dispiacería, se alcun volesse            |     |
| Il trito melampodio, e l'ireos secco,          |     |
| E mescolarvi in un la fetid'assa,              |     |
| E il galbano, e il salubre di lentisco         |     |
| Olio, e l'olio di zolfo, che l'ardore          | 620 |
| Delle fiamme provato unqua non aggia.          |     |
| Con tai rimedi adunque il corpo tutto          |     |
| Non pensar che sia brutta e immonda cosa       |     |
| Ungere e ricoprir: con questi il male          |     |
| Si toglie, e cosa esser non può di lui         | 625 |
| Più sozza. Al capo nondimen perdona,           |     |
| Ed a' molli ipocondrj. e sopra poi             |     |
| Fasce distrigni, e insieme anco vi annoda      |     |
| Velli di stoppa: indi t'adagia in letto        |     |
| Con più coperte, a tal, che sudi, e impure     | 630 |
| Corrano gocce per le membra. Questo            |     |
| Cinque giorni iterar ti basti, e cinque.       |     |
| Dura cosa sarà: pur dee soffrirsi,             |     |
| Che che n'avvegna. Ardisci. in su le soglie    |     |
| Stando daratti la salute aperti                | 635 |
| Segni e sicuri: del malor vedrai               |     |
| Per la bocca ondeggiar i liquefatti            |     |
| Escrementi ad ogn' or con sputi immondi,       |     |
| E di marcia vedrai con istupore                |     |
| Un largo fiume ai piedi tuoi davanti.          | 640 |
| Roderanti però sozze ulcerette                 |     |
| € 2                                            | La  |

#### 36 DELLA SIFIL. DEL FRAC. LIB. II.

La bocca: e tu col latte le fomenta, Col decotto di citimo, e di verde Ligustro. Io non consento in altro tempo, Che tu i bicchier di generoso Bacco 645 Prenda, e'l puro Falerno, e'l Chio liquore, E in larghe tazze il Retico spumante. Ma su via vincitor con la vicina Salute omai, t'allegra: a te rimane Quest'ultima fatica, e questa stessa 650 Placidissima fia: le parti tutte Netta e lava del corpo, e i membri purga Con stecade, e con frondi amaracine, Con rosmarino, e con verbena sacra, E con molto odorifera eraclea. 655





# SIFILIDE

D E L

# FRACASTORO

#### LIBRO TERZO.



A GIA' mi chiaman le beate selve
D' un altro Mondo, e gli stranieri boschi:
Lunge rimbomba oltre l' Erculee mete
Il mar', e lunge i più riposti lidi
Applaudono. Cantar gli alti soccorsi
De' Numi or deggio, e il santo arbor condotto
Da ignota region, che solo impose

Modo e requie al dolor, fine ai travagli. Venera adunque la beata selva, Urania, e il crin di nuova fronde ornata Per mezzo al suol Latino avvolta in veste Medica passeggiar, Diva, ti piaccia, E ai popoli mostrar i santi rami, E ti piaccia narrar cose non viste Pria da nostr'avi, nè membrate unquanco.

Onde rapito alcun forse da questa Di novità maravigliosa immago, Alte imprese a cantar uso, ed Eroi, Con auspici maggior canti le prore Ch'ebbero ardir d'un Oceano intatto I perigli a tentar. e insieme conti Le varie terre, le cittadi, e i siumi, Le varie genti, i ritrovati mostri, Le misurate piagge, e in altro cielo Astri nascenti, e per maggiori stelle

10

5

15

20

25 [[n

| Un' Orsa insigne . nè le nuove ei taccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Guerre, e i segni spiegati in tutto il nuovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |
| Mondo, e l'imposte leggi, e i nomi nostri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| E canti ancora ( quel che fede appena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Ritroverà nelle future etadi )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30  |
| Tutto ciò che con l'ampie ondose braccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| Cinge l'Oceano, misurato e corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Sol da una nave. Fortunato, a cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Darà cotanto il Ciel! A me il valore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| E l'uso palesar d'un arbor basta :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35  |
| E com' egli trovossi, e sotto al nostro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Polo per tanti mari estranio venne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Nell'Ocean, sotto l'ardente Cancro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| La 've quando è tra noi la notte al mezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Il Sol s'ascende, insino ad ora ignota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40  |
| Una di lungo tratto isola giace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Chiamolla Spagna l'inventrice gente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Terra fertile d'or ; ma di gran lunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Per un arbor più ricca , Iacco detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Nella patria favella. Egli rotondo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45  |
| E grande sempremai, dall'alta cima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Larga diffonde verdeggiante selva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| E di foglie al corbezzolo simili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Sempre comata. da' suoi rami pende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50  |
| Picciola noce ed acre, e numerosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,  |
| Alle frondi s'attiene. E' la materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Dura, intrattabil, forte a tal, che puote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Quasi il ferro emular, la quale accesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Suda ragia tenace. un sol colore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Aperta ella non ha. di fuor la scorza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55  |
| E' liscia, e verdeggiante il lauro imita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| L'altra parte il pallor del bosso mostra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Ma di negro color la parte interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Tra l'ebeno, e la noce ingombra appare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Che s' indi rosseggiasse, ai color varj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60  |
| L'Iride affomigliar potrebbe. Questa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Coltiva quella gente, e con gran cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Si studia d'allevar: di questa i colli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| E l'aperte campagne, e d'ogn'intorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| Son vestite le ville: ne vi ha cosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65  |
| Che di questa fra lor più santa sia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Oppur d'uso miglior: che tutta in essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| La speme contro a questa peste giace,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Ch' l'vi è perpetua per celeste insusso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| The state of the s | Via |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| Via gettata la scorza i forti rami                                           | 70    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pestano con gran lena, od in minute                                          | ,     |
| Segature gli limano; e la polve                                              |       |
| Immergon dentro a pura fonte, insino                                         |       |
| A tanto che l'umor da quella afforto                                         |       |
| Notte e giorno la maceri. Dipoi                                              | 75    |
| La cuocono; ed insieme oprano ogn' arte,                                     | 1,    |
| Che infuriata per l'ardente foco                                             |       |
| L'acqua dal vaso non trabocchi, e spanda                                     |       |
| In su le fiamme l'ondeggiante spuma.                                         |       |
| Ch' ungon di questa, se nel corpo nasce                                      | 80    |
| Sozza postema, o se le membra rode                                           | •     |
| Maligno umore. La metà consunta,                                             |       |
| Il liquor che riman metton da parte.                                         |       |
| Anzi, come da prima, un'altra volta                                          |       |
| Cuocono le rimaste segature,                                                 | 85    |
| Aggiungendovi il mel liquido e dolce.                                        | ٠,    |
| Questa sola bevanda in su le mense                                           |       |
| Che si deggia ripor, la stessa legge                                         |       |
| Comanda, e imponlo il sacerdote ancora.                                      |       |
| Ma il serbato liquor', e del primiero                                        | 90    |
| Decotto due bicchier per ciascun giorno                                      | 90    |
| Prendono, allora quando alto sen poggia                                      |       |
| Lucifero dall'orto, e quando fuora                                           |       |
|                                                                              |       |
| Vespero su l'Olimpo esce la sera.                                            | 0.5   |
| Ne lascian tal bevanda se la Luna<br>Pria fornito non ha d'un mese il corso, | 95    |
| To tutto amondo il aino Cuo cometito                                         |       |
| E tutto errando il giro suo compito,                                         |       |
| E giunto un'altra volta il solar cocchio                                     |       |
| Emula del fratello. In cieche stanze                                         | 100   |
| Stanno racchiusi intanto, ove non entri                                      | 100   |
| Forza di vento, neppur soffio d'aria;                                        |       |
| Che col freddo spirar danno non porti.                                       |       |
| Come poss' io così mirabil cosa                                              |       |
| Rammemorar, e quanto scarso il vitto,                                        | 204   |
| Quanto lungo il digiun più ch' altra cosa                                    | 105   |
| Ricchieggan essi? che bastar suol tanto                                      |       |
| Che si nutrichi il corpo, e che la vita                                      |       |
| Si ferbi, e non isvengano le membra.                                         |       |
| Ma tai disagi ah non temer; che quella                                       |       |
| Sacra beva il vigor fomenta e avviva,                                        | 110   |
| D'ambrosia in guisa, e pasco occulto apporta                                 |       |
| Alle membra digiune. Indi che due                                            |       |
| Dopo il nettar bevuto ore son corse                                          | 02 1. |

#### 40 DELLA SIFILIDE DEL

| S' adagiano sul letto, affin che dentro       |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Vie più la medicina si disfonda,              | 115      |
| E fuor tragga il sudor dal caldo corpo.       | ,        |
| Per lo vano dell'aure si disperde             |          |
| La peste intanto, e (maraviglia a dirlo!)     |          |
| Già non appar pustula alcuna, e tutte         |          |
| L'ulcere si sgombrar: già il duol si parte    | 120      |
| Dai forti membri, e col fior primo riede      |          |
| La gioventute; e già nuova la Luna            |          |
| Torna a girarsi alla sua spera intorno.       |          |
| Or' io dirò, qual Nume aggia quest'uso        |          |
| Manifestato a quella gente: e a noi           | 725      |
| Quai casi, o fati lo portaro alsine,          | 125      |
|                                               |          |
| Ed onde venne il fortunato dono               |          |
| Dell'arbor santo. Le mandate navi             |          |
| Di Nereo a ricercar gli occulti regni,        |          |
| Inver l'occaso, ove si corca il Sole,         | 130      |
| Lunge lasciando il patrio lido, e Calpe,      |          |
| Dell'immenso Ocean fendeano i flutti          |          |
| Del calle ignare, e in lunghi errori avvolte. |          |
| Intorno ad esse frettolose uscendo            |          |
| Fuor d'ogni gorgo ivan nuotando mille         | 135      |
| Nereidi e mille, dell'ignoto mare             |          |
| Mostri novelli, con stupor mirando            |          |
| Correr l'eccelse prue, volanti sopra          |          |
| Ai salsi campi con dipinte vele.              |          |
| Era la notte, e risplendea la Luna            | 140      |
| Dal ciel sereno, diffondendo i raggi          |          |
| Per le marine onde tremanti, quando           |          |
| Il magnanimo Eroe dai fati seelto             |          |
| A tanta impresa, condottier dei legni         |          |
| Che giano errando pe' cerulei campi,          | 145      |
| O Luna, disse a cui soggeiacion questi        |          |
| Umidi regni, che dell' aurea fronte           |          |
| Hai curvate due volte, ed altrettante         |          |
| Le corna empite, dacche terra a noi           |          |
| Erranti non appare, il lito alfine            | 150      |
| Dacci veder, dacci toccare il porto           | ,        |
| Dianzi sperato, o della notte onore,          |          |
| Ornamento del ciel, Vergin Latonia.           |          |
| Lui supplicante udi la Luna, e scesa          |          |
| Dall'alto ciel la stessa forma prese          | 155      |
| In cui soglion nuotar Cimotoe, e Cloto,       | ,,,      |
| E a lui si presento presso la nave            |          |
| - in the Lealanna Lealla na masa              | A fior   |
|                                               | 0 ± 7.00 |

| A fior d'acqua nuotando, e così disse:                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Non dubitate, o nostre navi : il giorno                                       |     |
| Avvenir terra mostreravvi, e in sido                                          | 160 |
| Porto vi scorgerà. ma voi su i primi                                          |     |
| Lidi non vi fermate: oltra i destini                                          |     |
| Vi chiaman da gran tempo: in mezzo al mare                                    |     |
| Havvi un'isola grande, Offire detta;                                          |     |
| Là drizzate il cammino: a voi dovuta                                          | 165 |
| Quivi è la sede, e dell'imperio il capo.                                      |     |
| Tosto che fine ebbe il suo dir, la nave                                       |     |
| Sospinse: e quella con leggiero corso                                         |     |
| Rapidissima fende i salsi campi.                                              |     |
| Spiran' aure propizie, e già dall' onde                                       | 170 |
| Chiaro sorgeva il Sol, quando da lunge                                        |     |
| Sorger ombrose collinette umíli ,                                             |     |
| E la terra a veder vie più vicina                                             |     |
| Incominciossi . Applaudono i nocchieri,                                       |     |
| E la terra salutano, la terra                                                 | 175 |
| Già sospirata : amicamente il lido                                            |     |
| E il porto poscia gli raccoglie, e i voti                                     |     |
| Sciolgono sopra il lito ai Dei pietosi .                                      |     |
| Alle navi sbattute, ai corpi lassi                                            | 0   |
| Porgon ristoro . indi ove il quarto giorno                                    | 180 |
| Sul mar' apparse, ed invito le navi                                           |     |
| Susurrando a spiegar Noto le vele,                                            |     |
| Vogando a tutta forza, il mar profondo                                        |     |
| Tentan di nuovo, ed i cerulei campi                                           | 0.  |
| Solcan giulivi. Antilia addietro refta,                                       | 185 |
| La quale ondeggia su l'instabil flutto,                                       |     |
| Ed Agia, e l'alta Ameria, e degli infami                                      |     |
| Cannibali la terra, e Giane opaca                                             |     |
| Per le selvose verdeggianti rive.                                             | Ŧ00 |
| Nell'Oceano con eccelfe torri                                                 | 190 |
| Tosto si scuoprono isole infinite;                                            |     |
| Tra le quali ondeggiar cinta di boschi<br>Ne veggion'una, che risuona intorno |     |
| Per le mormoreggianti acque d'un fiume,                                       |     |
| Che con onde spumanti in ampio letto,                                         | ¥95 |
| Fulgida arena d'oro al mar conduce.                                           | ٤)) |
| Alle foci di questa ad essi piace                                             |     |
| Con le poppe approdar, ne fanno inviti                                        |     |
| E le selve, e le dolci acque del fiume.                                       |     |
| E già festanti dell' erboso suolo,                                            | 200 |
| E della riva impadroniti, in prima                                            |     |
| Tom. II.                                                                      | La  |
|                                                                               |     |

#### DELLA SIFILIDE DEL

| La Terra ignota, e le native Ninfe,                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ed il Genio salutano del loco,                                             |       |
| E te, qual che ti sii, Fiume secondo                                       |       |
| D' oro, che al mar ten' vai con limpid' onde.                              | 205   |
| Quinci la dura Cerere, e i hicchieri                                       |       |
| Del natio Bacco in su le verdi sponde                                      |       |
| Apprestano: dipoi cercan, se alberghi                                      |       |
| Mortale alcun: parte del fiume l'onde                                      |       |
| Fulve ammira, e con l'or mista l'arena                                     | 210   |
| Ricerca. A sorte per gli ombrosi rami                                      | •     |
| Della selva volavano maisempre                                             |       |
| Larga copia d'augelli, i quai dipinti                                      |       |
| Di ceruleo color le vaghe piume,                                           |       |
| E variati di purpureo il rostro,                                           | 215   |
| Per l'aspre vie della nativa selva                                         |       |
| Ivan sicuri. Come vider questi                                             |       |
| Uno stuolo di giovani per l'alte                                           |       |
| Selve, tosto pigliaro i cavi bronzi                                        |       |
| D'orrido e spaventevole rimbombo,                                          | 220   |
| E i siammiferi fulmini imitanti;                                           |       |
| Stromenti che da te furo inventati                                         |       |
| Quando armasti, o Vulcano, i sier Tedeschi,                                |       |
| Quando recasti all' uom di Giove il telo.                                  |       |
| Senza punto indugiar ciascun mirando                                       | 225   |
| Uno di quegli augei, con la favilla                                        |       |
| Serbata in fune la rinchiusa polve,                                        |       |
| Di cenere di salcio, e zolfo, e nitro                                      |       |
| Composta, accende. Subito del foco                                         |       |
| La ristretta virtù preso somento                                           | 230   |
| S' infuria, e spande, ed, i ripari infranti,                               |       |
| Presta caccia al di fuor l'intrusa palla:                                  |       |
| Essa stridendo va per l'aure a volo:                                       |       |
| E quinci e quindi per li larghi prati                                      |       |
| Giaceano estinti gli atterrati augelli:                                    | 235   |
| L'aer fiammeggia, e dall'orribil tuono                                     |       |
| Le curve ripe, i boschi, e il mar percosso                                 |       |
| Fin dall' imo suo sondo rimbombo.                                          |       |
| Gli augelli in parte dal terror sospinti                                   | 240   |
| Si ricovran tra il bosco, e tra gli scogli;                                | ~7`   |
| Ed un di quei dalla più alta cima<br>(Maraviglia a contarlo!) orribilmente |       |
| A cantar prende, e di tremendi accenti                                     |       |
| Empie l'orecchie, e in guisa tal prorompe.                                 |       |
| Voi che del Sole i sacri augelli osate,                                    | 249   |
| The same of the same of the same of the same of                            | Espe- |
|                                                                            | ~ 4   |

| Esperia gente, violare, or voi                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ciò che vi canta il grande Apollo udite,                                    |        |
| E ciò che per mia bocca egli vi annunzia.                                   |        |
| Voi , benche ignari , col favor de' venti                                   |        |
| I lungo tempo ricercati lidi                                                | 250    |
| D'Offire alfine ritrovati avete.                                            |        |
| Ma non vi sia concesso imporre il giogo                                     |        |
| Alli nuovi paesi, ai popol queti                                            |        |
| Per lunga libertà, fondar cittadi,                                          |        |
| Indur novelli sacrifiz e riti,                                              | 255    |
| Se dopo aver sofferti in terra e in mare                                    | -,,    |
| Perigli estremi, e dopo varie guerre                                        |        |
| Non lascerete prima in terre estrane                                        |        |
| In gran copia sepolti i corpi estinti.                                      |        |
| I navigli perduti , al patrio lido                                          | 260    |
| Faran pochi ritorno: altri i compagni,                                      | 200    |
| Invan tornando a navigare i mari,                                           |        |
|                                                                             |        |
| Ricercheran: nè mancheranno al nostro                                       |        |
| Mondo i Ciclopi . la Discordia istessa<br>I vostri legni di rabbiose guerre | 265    |
|                                                                             | 20)    |
| Empierà: nè a venir fia tardo il giorno                                     |        |
| In cui bruttati da un ignoto morbo                                          |        |
| Verrete a ricercar miseri aita                                              |        |
| Da questa selva istessa infin che il vostro                                 | 270    |
| Grave fallir v'incresca, e più non disse.                                   | 270    |
| Stridendo orribilmente indi fra dense                                       |        |
| Ombre s'ascose. A quei per l'ossa scorre                                    |        |
| Tofto un gran freddo, impallidisce ognuno,                                  |        |
| E il sangue per la gelida paura                                             | 2.75   |
| Si fugge. E poscia i sacri augelli, e i Dei                                 | 275    |
| Pregando, e prima il Sole, e i Numi agresti,                                |        |
| Sotto la cui tutela è il sacro bosco,                                       |        |
| Mossero a venerar con voti umili:                                           |        |
| Pregano pace; ed Offire di nuovo                                            | 280    |
| E salutano il Fiume. Inver le navi                                          | 200    |
| Concorre intanto dalla selva inerme                                         |        |
| Turba di non più visti uomini, il volto                                     |        |
| Neri ed il crine, e ignudi il petto, e cinti                                |        |
| Di pacifiche frondi: i quai la mole                                         | 285    |
| Stupendo in rimirar dell'alte navi,                                         | 20)    |
| Degli uomini le vesti, e le fulgenti                                        |        |
| Arme, la vista saziare appena                                               |        |
| Si ponno: e incerti se dal Ciel discesa                                     |        |
| Sia mortal zente, o Eroi sieno, o sien Numi,                                | A lor  |
| f 2                                                                         | JI 101 |

| A lor divoti, e in Supplichevol' atto                                       | 290 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Porgon saluti, e sopra tutti al Rege,                                       | •   |
| Cui lieti doni, ed oro in su le rive                                        |     |
| Raccolto, e pane, e del nativo suolo                                        |     |
| Frutti, e liquido mel portano. I nostri                                     |     |
| Dan vesti ad essi, ed altri larghi doni,                                    | 295 |
| E presentano vin, che loro infonde                                          | -// |
| Piacer nel sen non più sentito avanti.                                      |     |
| Come avvien se alle mense degli Dei                                         |     |
| Ammesso alcuno de' mortai, l'eterno                                         |     |
| Nettar, bewanda de' celesti Numi,                                           | 200 |
| Custa haden in desiration madifements                                       | 300 |
| Gusta, beato in avvenir maisempre.                                          |     |
| Dunque, poiche sicuri e gli uni e gli altre                                 |     |
| S' unir con nodo d'amicizia, e insieme                                      |     |
| Prese l'una a trattar con l'altra gente,                                    |     |
| I Re medesmi tra di lor sul lito                                            | 305 |
| S'abbraccian lieti, e giunta palma a palma                                  |     |
| Conferman l'alleanza. Uno le cosce,                                         |     |
| E'l petto ha cinto di sottil bambagia,                                      |     |
| Che di verdi smeraldi ha pinto il lembo:                                    |     |
| Nero la faccia, di pungente dardo                                           | 310 |
| Porta armata la destra; e la sinistra                                       |     |
| Sostien la spoglia di squamoso drago.                                       |     |
| Ma l'altro intesta d'or regale ammanta                                      |     |
| Porpora , e sotto gli fiammeggian l'arme :                                  |     |
| In testa ha l'elmo, a cui la cima adorna                                    | 315 |
| Il ventilar delle dipinte piume.                                            |     |
| Il candido suo collo aureo lucente                                          |     |
| Monil circonda, e giù dal fianco pende                                      |     |
| L' Ibera spada. E già confuse e miste                                       |     |
| Fra lor le genti, e fra gli alberghi accolte,                               | 320 |
| Queste nei tetti e nelle case, e quelle                                     | •   |
| Entro le navi in allegrezza, e in giuochi                                   |     |
| Traggono fra i bicchieri i di felici.                                       |     |
| Solenne giorno era nel loco a sorte,                                        |     |
| E gli annui sacrifizj in bosco ombroso                                      | 325 |
| A celebrare al Sol vendicatore                                              | 3-7 |
| Già disponeansi . D'Offire , e d'Esperia                                    |     |
| Erasi ragunato il popol tutto.                                              |     |
|                                                                             |     |
| Qui in ima valle , d' una verde riva<br>Giacea full' erba numerofa e fcelta | 220 |
|                                                                             | 330 |
| Turba, e mogli e mariti, e plebe, e padri,                                  |     |
| Fanciulli e vecchi mescolati insieme,                                       |     |
| Tutti l'animo afflitti, e'l corpo sozzi,                                    | C+1 |

| Stillanti marcia, e squallidi per croste: I quali il sacerdote avvolto in bianchi Lini espiando va con acqua pura, E con un ramo di frondoso Iacco.                                                                                               |    | 335         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Quinci davanti ai sacri altari ancide<br>Giusta il costume candido giovenco,<br>Ed asperge un pastor che gli sta a lato<br>Col sangue dell' anciso, e con la tazza<br>Lo irriga: e al Sol possente armoniosi<br>Inni canta: la turba il sacerdote |    | 349         |
| Segue, e pecore ancide, e ancide porci,<br>E delle carni lor cotte in ispiedo<br>Fanno banchetti sopra l'erba assis.<br>Reco stupor de sacrifiz ji l rito<br>Alle genti d'Europa, e in altro tempo                                                |    | 34 <b>5</b> |
| Il contagio crudel non visto altrove.  Ma'l Capitan molti pensier volgendo  Nella tacita mente, E' questo, disse,  (Allontanate, o Dei, l'acerbo caso)  Il morbo ignoto, che d'Apollo a noi                                                       |    | 350         |
| Vaticinò l'interprete funesto.  Al Re di quella gente allor richiese, (Che l'uso del parlare omai comune: Era tra lor) a quale Iddio si faccia Cotal solennità; perchè mai tanto                                                                  | 0  | 355         |
| Popolo miserabile e languente<br>Si stia nell'ima valle; a che del sangue<br>Del toro anciso ai sacri altari innanzi<br>Si stia sparso il pastor'. Incontro a cui,<br>O dell'Esperia gioventute Eroe                                              |    | 360         |
| Fortissimo, soggiunse il Re, tai riti,<br>E cotai sacrifizj in ciascun anno<br>A un Dio vendicator giusta il costume<br>Noi celebriam: d'essi l'origo è antica,                                                                                   | ζ. | 365         |
| E gli fer de' nostr' avi i prischi padri.<br>Che se ascoltar di popoli stranieri                                                                                                                                                                  |    | -           |
| I costumi ti giova, e le sventure, Dei sacrifiz j dall' origin prima T' aprirò la cagione, ed il principio Della misera peste. Ai vostri orecchi Forse giunto sarà d' Atlante il nome,                                                            |    | 379         |
| E della stirpe da colui discesa<br>Per ordin lungo. Di tal sangue è fama<br>Che nati siam per lunga serie d'avi,                                                                                                                                  |    | 37 <b>5</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Gan-        |

#### 46 DELLA SIFILIDE DEL

| Gente ah felice un tempo, e al Cielo amica,   | ,    |
|-----------------------------------------------|------|
| Mentre i Numi onorar soleano i buoni          |      |
| Maggiori, e grati dei favor concessi          | 380  |
| Mostrarsi lor: ma poi che il lusso e 'l fasto |      |
| Comincio de' nipoti i sommi Dei               |      |
| A dispregiar, quai disventure e quante        |      |
| Vennero sopra gl'infelici, appena             |      |
| Spiegare unqua il potrei. L'isola poi         | 385  |
| Atlantia detta dall'antico rege,              | 3-,  |
| Crollando per terribile tremuoto              |      |
| Precipito, dall' Oceano afforta:              |      |
| Cui regina del mare e della terra             |      |
| Tante volte solcò con mille navi.             | 390  |
| Da indi in qua perir gli armenti, e i grandi  | 3,70 |
| Quadrupedi per sempre, e non potero           |      |
| Riaversi giammai: però s'ancide               |      |
| Vittima estrana in sacrifizio, e bagna        |      |
| Sangue estrano gli altari. ed anco questa     | 395  |
| Peste ria, che vedete i nostri corpi          | 371  |
| Pascer, la qual di noi pochi o nessuno        |      |
| Schiva, per l'onte degli Dei, per l'ira       |      |
| D' Apollo fu dal Ciel tra noi mandata         |      |
| A strugger le cittati. onde da prima          | 400  |
| Questi solenni sacrifiz ji padri              | 7    |
| Con nuovo rito instituir, de' quali           |      |
| Esser questa l'origine si conta.              |      |
| Per questi paschi a questo siume in riva      |      |
| (Siccome è fama) Sifilo pastore               | 405  |
| Mille pecore bianche, e mille buoi            | 70,  |
| Pasceva al rege Alcitoo: e Sirio i campi      |      |
| Peravventura nel solstizio ardeva,            |      |
| Ardea le selve: e nessun' ombra i boschi      |      |
| Porgevano ai pastor: nessun ristoro           | 410  |
| L'aura lor dava. Egli a pietà commosso        | 7-0  |
| Del gregge, spinto dall'ardore intenso,       |      |
| Incontro al Sole il volto e i lumi alzando,   |      |
| A che mai, disse, o Sol, noi ti chiamiamo     |      |
| Padre e Dio delle cose; a che t'alziamo       | 415  |
| Noi rozzo volgo sacri altari, e buoi          | 1-7  |
| T' offriamo, e t' adoriam col pingue incenso, |      |
| Se nè punto di noi ti cal, nè punto           |      |
| Cura ti prende de' regali armenti?            |      |
| Io mi credo, o Celesti, anzi che voi          | 420  |
| D' invidia ardiate, come neve bianche         |      |
|                                               | Si   |

| Si pajcono da me mille giovenche,                              |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Da me pecore mille: appena un Toro,                            |        |
| Un Ariete appena hai tu nel ciclo,                             |        |
| Ed un arido Can ( se il ver si dice )                          | 430    |
| Alla custodia di cotanto armento.                              |        |
| A che stolto non porgo al rege mio                             |        |
| Piuttosto i sacrifizj? a cui cotante                           |        |
| Campagne, e tante genti, e vasti mari                          |        |
| Servono, ed in poter di molto avanza                           | 435    |
| Ed i Numi ed il Sol'. Egli soavi                               | TJ)    |
| Aure ci donerà, de' verdi boschi                               |        |
| Il fresco spirerà caro agli armenti,                           |        |
| Farà lieve l'ardor. Ciò desto altari                           |        |
| Tosto su i colli al Rege Alcitoo innalza,                      | 440    |
| E sacrifica a lui. Fanno lo stesso                             | 440    |
| Di villani una schiera, e de' pastori                          |        |
| Esono lo Bosso l' slave soule : : : : :                        |        |
| Fanno lo stesso l'altra turba incensi                          |        |
| Ardono, e il sangue gli offrono de' tori,                      |        |
| Ed abbrucian le viscere sumanti.                               | 445    |
| Le quali cose poiche il rege intese,                           |        |
| Mentre cinto dai popoli soggetti,                              |        |
| E da corona numerosa in trono                                  |        |
| Sedea, de porti a lui divini onori                             |        |
| Godendo, impon che non s'adori in terra                        | 450    |
| Nessuno Iddio sotto aspre pene, in terra                       |        |
| Non esservi di lui cosa maggiore:                              |        |
| Lor seggio aver nel Ciel superno i Dei,                        |        |
| Nè loro appartener ciò ch'è quaggiuso.                         |        |
| Tai cose vide il Sol, che vede il tutto,                       | 455    |
| E il tutto alluma, ed in suo cor sdegnoso                      |        |
| Vibrò nemici raggi , e lume sparse                             |        |
| Maligno. al qual' aspetto i campi ondosi                       |        |
| Del mar, la terra, e l'aria di veneno                          |        |
| Si accese. Immantenente ignota apparve                         | 460    |
| Contagion su la profana terra.                                 |        |
| E Sifilo, che al Re col sangue sparso                          |        |
| Instituiti i sacrifizj, e alzati                               |        |
| Su i colli avea gl' infami altar, fu il primo                  |        |
| Nel corpo a dimostrar l'ulcere immonde.                        | 465    |
| Ei fu il primo a sbandir dalle sue notti                       | • •    |
| Il sonno, ed a sentirsi i membri attratti,                     |        |
| Onde il malor trasse dal primo il nome,                        |        |
| E la peste Sisilide chiamaro                                   |        |
| Da lui gli abitatori. E omai diffusa                           | 470    |
| and and an analysis and an | S' era |

| S'era per tutte le città la peste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nè crudel perdonato al Re medesmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Aveva. In la Carteside foresta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Vassi alla Ninfa America , de' boschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| America cultrice, che sublime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 475   |
| Interprete, de' Numi le risposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Rendea dall'alta selva. A lei qual sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Del malor la cagion chiedono, e quale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Sperar cura si deggia. Ella risponde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     |
| Voi, voi del Sole l'oltraggiato Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480   |
| Gastiga: egual non dee farsi agli Dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Mortale alcun: gl'incensi offrite al Dio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| I consueti sacrifizj, e il Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Placate: ei tosto deporrà lo sdegno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Timente. et tojto deporta to jaegno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .0    |
| Eterna irrevocabile per sempre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 485   |
| La peste sia ch'egli vi diede in pena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| La sentirà qualunque nasca in questo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Suolo. Ei per Stige, e pe'l severo Fato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Giuro. Pur se rimedio aver sicuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *     |
| Voi desiate, una vitella bianca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490   |
| Alla gran Giuno offrite, e una vitella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Nera sacrificate alla gran Terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Seme beato spargerà dall'alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Quella, e quest'altra dal beato seme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Farà che cresca verdeggiante selva,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 495   |
| Onde salvi n' andrete. E qui si tacque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| Entro lo speco, e il bosco indi si scosse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| There Come Come and the state of the state o |       |
| E corse un sacro orror per ogni parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Quei furo ad esequir pronti il comando:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Ersero al Sol l'are dovute, e offriro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500   |
| A te, gran Giuno, una vitella bianca,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| E una nera vitella a te, gran Terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Maraviglie dirò ( ma pure io giuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Ed i Numi, e le ceneri degli avi )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| T' when Come of the late in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | × 0.5 |
| L'arbore sacro, che vedete in tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505   |
| Il bosco, che non fu mai noto avanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| In questo suol, tosto le verdi fronde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| A mandar comincio fuor della terra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| E in larga copia germogliar nei campi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Al Sol vendicatore il sacerdote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510   |
| Subito intima sacrifizj nuovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Da farsi ogn' anno. Vien cavato a sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Sifilo istesso, il quale a prò di tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Deggia solo cader appiè dell' are.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Già   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Già il farro, già le bende preparate,                                          | 515  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Stava per tinger di purpureo sangue                                            |      |
| Il ferro: ma il vieto di lui tutrice                                           |      |
| Giunone, e Apollo omai fatto pietoso,                                          |      |
| Che invece del meschin condotto a morte                                        |      |
| Sopposero un giovenco, ostia migliore,                                         | 520  |
| E di sangue ferin bagnaro il suolo.                                            |      |
| Dunque perchè di cotal fatto eterna                                            |      |
| La memoria restasse, i padri antichi                                           |      |
| Voller ch' ogn' anno s' offervaffe questo                                      |      |
| Rito di sacrifizj. Il tuo delitto                                              | 525  |
| Rappresenta il pastor, Sisilo, ai sacri                                        | • •  |
| Altar vittima vana addotto innanzi.                                            |      |
| La turba che tu vedi egra infelice                                             |      |
| E' dal Nume percossa, e i falli sconta                                         |      |
| De' prischi padri: a cui con voti umili,                                       | 530  |
| E con preghiere e canti il sacerdote                                           | ,,   |
| Concilia i Numi, ed il cruccioso Apollo.                                       |      |
| Poiche purgati son, dell'arbor santo                                           |      |
| Portano ai tetti i grandi e forti rami,                                        |      |
| Con la di cui bevanda il rio contagio                                          | 535  |
| Con mirabil virtù caccian dai membri.                                          | ,,,  |
| Per lungo tempo in queste ed altre tali                                        |      |
| Cure spendeano i di le insieme accolte                                         |      |
| Genti da varie region del mondo.                                               |      |
| Le navi intanto che agli amati lidi                                            | 540  |
| Fur d' Europa mandate, omai solcato                                            | 77   |
| Novellamente il mar, mirabil cose                                              |      |
| Narran: che sotto il ciel d' Europa ( o fati                                   |      |
| De' Numi occulti!) si dilata e stende                                          |      |
| La medesima peste, e ch' essa infesta                                          | 545  |
| Le attonite città prive d'aita.                                                | ノイッ  |
| Anzi più grave per le navi tutte                                               |      |
| Romor si sparge, che l'armata il morbo,                                        |      |
| E della gioventù parte non lieve                                               |      |
| Opprima, e infetti lor tutte le membra.                                        | 550  |
| Memori adunque, che gl'infausti augelli                                        | ,,,, |
| Vaticinar, che verrà un giorno in cui                                          |      |
| A quella selva chiederan soccorso,                                             |      |
| Tota la Minta nia puesan de a il Sola                                          |      |
| Tosto le Ninfe pie pregando e il Sole,                                         |      |
| I forti rami dell'intatto bosco<br>S'annestano a condume e come è l'uso        | 555  |
| S' apprestano a condurre , e , come è l'uso<br>Della gente , la medica bevanda |      |
|                                                                                |      |
| Prendono, e alfine col di lei soccorso                                         | Di-  |
| Tom. II.                                                                       | D,-  |

#### 50 DELLA SIFIL. DEL FRAC. LIB. III.

| Disgombraro da sè la cruda peste.             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Anzi, in obblio non posto il patrio suolo,    | 560         |
| De' Numi i doni, e l'arbore felice            | •           |
| Vogliono che si porti ai lidi nostri,         |             |
| Se a caso anche valesse in questo clima       |             |
| Simil peste a sugare. A lor secondi           |             |
| Concedono i destin Zeffiri, e amico           | 565         |
| Gli aita Apollo. Voi primi accoglieste        | , ,         |
| I don de' Numi, o Iberi, ed ammiraste         |             |
| L'opportuno soccorso: oggi l'Iacco            |             |
| Ai Galli è nota, ed ai Germani, e ai Sciti;   |             |
| E del Latino ciel godendo, omai               | 570         |
| Per tutta Europa s'è condotta e sparsa.       |             |
| Salve pianta gentil, figlia del sacro         |             |
| Seme che di sua man sparsero i Numi,          |             |
| Di bella chioma adorna, e per novella         |             |
| Virtute illustre : de' mortai speranza,       | 57 <b>5</b> |
| Nuova gloria ed onor del nuovo mondo.         |             |
| Felice appieno, se piaciuto ai Dei            |             |
| Fosse che tu nascessi in questo clima,        |             |
| E crescessi fra genti al Ĉielo amiche         |             |
| Coi sacri rami in sempiterna selva.           | 580         |
| Ma se la Musa mia, mercè de' carmi,           |             |
| Potrà far si che il nome tuo sen voli         |             |
| Per le bocche degli uomini, tu stessa         |             |
| In queste parti ancor nota sarai,             |             |
| E celebrata sotto il nostro cielo.            | 585         |
| Se le tue lodi non udranno i Battri,          |             |
| E la soggetta all' Orsa ultima terra,         |             |
| Se non Meroe, ed Amon' arso e combusto        |             |
| Per le Libiche arene; udralle il Lazio,       |             |
| Le verdi rive l'udiranno e l'onde             | 590         |
| Del gran Benaco, e i placidi recessi          |             |
| Dell'Adige corrente. E fia che basti,         |             |
| Se alle rive del Tebro alcuna volta           |             |
| Legga, e racconti i tuoi gran pregi il BEMBO. |             |

#### IL FINE.



# ANDREÆ CHIOCCHI MED. ET PHIL. VERONENSIS APOLOGIA

Pro divina HIERONYMI FRACASTORII V. C. SYPHILIDE, vel Libris de Morbo Gallico, adversus Julii Cæsaris Scaligeri censuram.

Primum in lucem edita a Bernardo Chiocco Auctoris fratre, Veronæ, apud Hieronymum Discipulum. 1598.



CLARISS. arque EXCELLENTISS. D. D.

#### JOANNI BAPTISTÆ BUSETTO IURISCONSULTO,

Illustrissimi, & Reverendiss. D. D. Cardinalis, & Principis Tridenti Consiliario, & Illustrissimi D. D. Fortunati Baronis Madrucii Avii, & Brentonici, &c. Commissario Generali meritissimo

Bernardus Chioccus Veronensis S. P. D.

Anta est virtutis vis, Clarissime atque Excellentissime Vir, tantus splendor ex ea emicans, ut sæpe cum aliquid præclare gestum audimus, (quod Romanæ eloquentiæ Parens memoriæ prodidit) etiam quos numquam vidimus, diligamus; quod quidem & verissimum est, & in me ipso sum facile expertus. Nam cum primum Verona in hæc

loca Tridentinæ ditioni subdita me contuli, ubi fortasse vitæ meæ curriculum sum transmissurus, eas de te voces fama ad aures meas pertulit, que me tui maximo amore incenderint, tuique non parvam in animo meo reverentiam, & observantiam excitarint. Et deinde præclaris virtutum ornamentis insignitus vir, Perzini Cancellarius dignissimus, jurisdictionis Caldonatii Vicarius benemeritus, & olim Capitaneus Nobilis D. Matthæus Hoffpergher mei amantissimus, quem ego in amando, colendo, & observando nemini concedo, cui tu arctissimo amicitiæ vinculo es conjunctus, & de eo optime meritus; quapropter is te unice etiam diligit, tibique est addictissimus; ille, inquam, sæpe ac sæpius tuas mibi laudes, tua merita, tuas virtutes prædicavit, quarum ipse maximum splendorem, ex quo bic vitam dego, & antea semper sum admiratus, atque adeo quotidie magis admiror. Quamobrem cum mecum ipse diu cogitassem, qui possem aliquod bujus meæ erga te observantia argumentum ostendere, res sane mibi ex voto cecidit'. Venit enim mibi in mentem, a D. Andrea Chiocco fratre meo Philosophia, & Medicina Doctore, ( quem plurimum tamquam me natu majorem, amo, & observo ) alias Apologiam quamdam contra Julium Casarem Scaligerum pro HIERONYMI FRACASTORII viri præstantissimi Syphilide confectam esse, quam

quam numquam antehac, licet ab amicis obnixe rogatus, in lucem edere sibi in animum induxit, sed illam bucusque apud se supprimendam censuit. Quare precibus apud ipsum nuper egi, ut illam mibi sub tua tutela typis mandandam concederet. cum præsertim animo perpenderim, atque optime intellexerim, te, omni virtutum genere cumulatissimum, maxime idoneum esse, qui & FRACASTORIUM, (bone Deus, qualem virum!) & fratris mei pro ipso justissimum susceptum patrocinium, ab invidorum, & Zoilorum, qui nullo umquam tempore defuerunt, dentibus protegeres. Solent enim lividi quidam & àusobrepot homunciones ea promte carpere quæ non intelligunt, cum per iniquam obtrectationem baud desperent futurum, ut apud vulgus doctioribus æquales censeantur, licet ipsi nibil interim e proprio promant penu, sed, fucorum instar, ex alienis floribus non suave mel, ut apes, sed virus tantum, probis tamen minime noxium, colligant. Quocirca nec frater meus, Apologia scriptor, honesta petitioni mea gravate satisfecit, quin immo tantum a me illi Patronum compertum, valde est lætatus. Verum boc in loco quid consilii capiam? an tuas, & FRACASTORII eximias laudes, & merita commemorabo? Multa quidem de te, eaque summa, & egregia recensere possem; Te nimirum Illustrissime Madruciorum familiæ esse acceptissimum, quæ te cum aliis plurimis honorum gradibus, tum Consiliarii, & Commissarii dignissimo munere cohonestavit. Possem etiam in medium proferre animi tui probitatem, vitaque integritatem; de tua eloquentia, & præstantium disciplinarum cognitione loqui, & de aliis innumeris animi tui dotibus verba facere, ac denique certo assirmare, te inter omnes alios immortali gloria dignos viros apud omnes esse conspicuum. Quid vero de FRACASTORIO nostro? quam late per apertum ejus laudum campum possem excurrere! in quo Philosophia, Medicina, Poesis, Astronomia, & quamplurimæ aliæ præstantes artes ita efstoruerunt, ut veluti Heroem, & clarissimum litterarum omnium lumen, omnes venerentur Europæ litterati viri: Patria vero mea tanto cive, & alumno mirifice in omnem posterorum memoriam sit illustrata, atque supremum gloriæ apicem attigerit. Sed bæc omnia, & singula, quoniam magnum ingenii acumen, magnam dicendi vim, & prope divinum eloquentiæ flumen requirerent, silentio libens prætereo. De Apologiæ scriptore (quoniam plurimi refert, qualis sit tanti Poetæ defensor ) dicendum sane aliquid videretur, prout dici permulta vere possent': sed, quod vereor, ne quis fortas-se suspicetur fraterno amore deceptum, me ipsum mibi in eo laudando

dando indulsisse, omittam dicere, id quod omnibus satis patere arbitror, virum esse illum eruditissimum, qui Philosophia, Medicinæ, atque optimis quibusque disciplinis accuratam operam navaverit, in illisque specimen sæpe dederit, & magnam ex iis laudem semper retulerit. Hæc, inquam, quæ possem vere dicere, omittam, atque illud affirmabo, FRACASTORII illum, si quis umquam alius, esse, ac fuisse semper studiosissimum; quo factum est, ut a multis præstantibus viris, Academicis præcipue Philarmonicis, bujus opusculi contexendi labor mirifice fuerit probatus; ut a te etiam, Vir clarissime, cui ipsum do, dono, & consecro, merito illius suscipi patrocinium debeat, cum in eo Vir ille magnus defendatur qui de Illustrissima Familia Madrucia & præclare sensit, & optime est meritus; præsertim cum de generosissimo illo Aliprando Madrucio, quo nullus fuit Carolo V. in tra-Etandis armis acceptior, nullus bellicæ laudis bonore præstantior, pulcherrima illa effudit carmina (in quibus Virgilium ipfum spirare dixeris) quibus Cæsarem Augustum illius fortissimi viri obitum deplorantem fingit, cum egregiam sibi semper operam in bellis gerendis navasset. Carmina vero sunt:

Impositum quum te pheretro, miserande Madruti, Cerneret illacrimans Cæsar, circumque videret Et spolia, & victis erepta ex hostibus arma, Et modo victrices juxta mœrere phalanges, Quantum, inquit, tua mors nostris inimica triumphis Lætitiæ, decorisque adimit! spes quanta suturi Tecum, Aliprande, cadit! Sed non tua vivida virtus, Ut te hunc aspicerem, tua non promiserat ætas: Sed fore, qui Solymis mecum atque Oriente subacto, Barbaricis regum spoliis & mille trophæis Olim magna tui decorares templa Tridenti. Invidit mors tanta tibi. Vos nobile corpus Ferte Ducis vestri, juvenes, & reddite matri Exanimi: sed & hæc miseræ solatia serte, Tantum ipsam peperisse Virum, qui Cæsaris usque

Et comes, & bene gestarum pars maxima rerum, Cæsaris ex animo nullo delebitur ævo.

Accipe igitur qua soles bumanitate, Vir præstantissime, exiguum boc munus tibi debita animi submissione dedicatum: si enim, ut olim Philosophus ille optabat, in pectore nostro fenestra aliqua esset posita, profecto animum meum tibi propensissimum, tuique observantissimum aperte perspiceres. Vale, & me in tuorum, clientum numerum adscribe; quod ut facias, te etiam atque etiam rogo atque obsecro, tibique & tuis a præpotenti Deo perennem salutem, & felicem incolumitatem ex animo precor.



#### AD CANDIDUM LECTOREM.

ECREVERAT hoc tempore Frater meus, optime Lector, quamvis variis occupationibus districtus (omissis aliis quæstionibus Medicis, & Philosophicis, quarum complures bactenus erat molitus, quatuor disputationes curiosas profecto, & a se magnis vigiliis confectas, in lucem seorsim edere (idque amicorum cobortationibus permotus ) unam de Fulminis natura, & caussis: alteram de Iridis ortu, & caussis: tertiam de Mari adversus novatorem Telesum pro Aristotele: quartam de Fontium origine, & caussis: quibus etiam quintam erat adjecturus de Ventorum natura, & caussis, quam nuper ad umbilicum perducturus erat; quibus in tractationibus ne latum quidem unguem, quoad ejus fieri potuit, ab Aristotelis sententia recessit. Sed cum ego banc curiosam, & eruditam Apologiam meo quodam jure ab ipso impetrassem, censui etiam, illius editionem ceteris omnibus prævertendam esse. Hæc igitur in præsens lucem experietur; quam si tibi baud injucundam esse significaveris, pro certo babeas, te baud exiguos eidem Fratri meo additurum stimulos ad cetera quæ supersunt, Deo duce, evulganda. Vale.

#### AD ANDREAM CHIOCCUM

MEDICUM EXCELLENTISS.

VALERIUS PALERMUS

In Apologiam pro HIERONYMO FRACASTORIO adversus Jul. Cæsarem Scaligerum.

SCALIGER est nostras, ut FRACASTORIUS; atque Artibus ex iisdem nomen uterque refert.

Scaliger at, censor dum vult nimis acer haberi,
Sæpe sui civis nobile stringit opus.

Nunc tu itidem e nostris, instructus & artibus iisdem,
Hoc pro cive capis, Chiocche, patrocinium.

Quam bene! magni etenim par est hunc pendere, & illum,
Verùm, quod verum est, pluris id esse decet.

# AD HIERONYMUM FRACASTORIUM BERNARDUS CHIOCCUS.

O Decus eximium, o Patriæ lux vivida nostræ, O prope divinæ lucis honore micans, Magnæ FRACASTORI, qui claros inter olores Permessi circum fontis amœna volas: Quæ quondam ingenii nobis monumenta feracis Liquisti, & sophiæ scita diserta tuæ, Pæoniæque artes, & cultæ carmina venæ, Quæ te Virgilio constituere parem: Tum quæ marmorea in celebri sublimiter urbe, Lauro evincta comas stant simulacra viro; Te certe ante alios celebrant, & nomen in orbe Dant volitare tuum docta per ora virûm: Sed quod ab invidiæ te protegat ore Busettus, Astrææ columen, Thespiadumque decus; Hoc te unum exornat supremis laudibus; hoc te Tollit ad ætherei sidera celsa poli.



AD EXCELL VIRUM D.

#### ANTONIUM BARBARANUM

VICETINUM

ANDREAS CHIOCCUS.



UOD scribis, mi BARBARANE, te totum denuo divinum SYPHILIDIS Poema HIERONYMI FRACASTORII perlegisse, sane pro eo ac debui sum summopere lætatus; exspectabamque ut pro tua consuetudine aliquid in medium afferres quod vel in eo opere tibi negotium sacesseret, vel saltem quod te in admirationem raperet; cum

constanti hominum eruditorum prædicatione haud paucis in locis præstantiam ille suam ostenderit, atque adeo ad vivum expresserit: verum dum in lectione tuarum litteratum progredior, id a te postulari comperio quod viribus meis impar, per se arduum & difficile sit, & acrius judicium requirat, quam meum. Dicis enim, tibi vehementer displicere, tam egregium opus a Julio Cæfare Scaligero, viro alioquin doctissimo, vellicari, idque levissimis rationibus; quod sibro sexto suæ Poetices, quem Hypercriticum inscripsit, exsequitur, dum is recentiores Poetas omnes eadem judicii trutina, & censura perstringit, & severe admodum complura in iisdem reprehendit. Quare cum nemo hactenus defendendi Fracastorii provinciam susceperit, jure mihi id oneris injungendum esse; conterraneum enim me esse hujus gravissimi viri, & iisdem studiis quibus ille, apprime addictum: fas vero esse civi, & medico de cive optimo, medico, & Poetarum omnium, post Virgilium, coryphæo, in defensionis caussa justissima bene mereri. Hæc tu quidem pro tuo in Fracastorium studio singulari, & maxima tua erga me benevolentia. Quæ tametsi vel pigerrimo cuique stimulos adhibere possent ad patrocinium hoc libentissimo animo suscipiendum, me tamen potius deterruerunt ab hoc munere, tum tenuitatis meæ conscium, tum præsertim quia in hac amplissima urbe non defuturi erant qui

præclare hanc operam navare possent, si cam necessariam existimarent. Jam vero quoniam in epistolæ calce rogas me ut tibi saltem per litteras breviter, & privatim significem, qua ratione divinum opus vindicari posse a censura Scaligeri existimem, aperiam tibi summatim opinionem meam, ut saltem videar amicis honesta petentibus, pro viribus morem gerere. Servabo tamen in diluendis objectionibus ordinem quem ille in objiciendo sibi præscripsisse videtur, consusum illum sane, quique argumento sit, Scaligerum raptim censuram hanc esse molitum, & loca prout in mentem veniebant ad castigandum delegisse.

Fatetur Scaliger, divinum opus esse Fracastorii Syphilida, At quid nobis agendum est, inquit, si ipse a sua magnitudine discessisse potest? aliqua igitur in rebus, aliqua in legibus Poeseos se animadversurum, idque tamquam vestigatorem, non tamquam censorem. Primum igitur carpit sententiam illo versu compre-

hensam:

Aer quippe pater rerum est, & originis auctor.

Falsum esse ait, aerem esse principium materiale, vel caussam effectricem, hoc enim est patrem esse. Facile diluitur objectio; Poetis enim semper licuit quamlibet Philosophorum sectam, & disciplinam sequi: cum hæc igitur fuerit Hipponis, & Diogenis de aere sententia, ut Aristoteles docuit, non est mirum si a. Fracastorio nostro pro tempore, & occasione recipitur; vult enim, Gallicam contagem ab aere ortum duxisse; quare merito aeris necessitatem, ac momentum ad vitam commode transigendam exaggeravit: quæ altera poterit esse responsio. Appellat igitur patrem aerem ab altero patrum officio, quod est prolem susceptam ac genitam conservare: vocat originis auctorem, quoniam principia materialia, & efficientia ortus nostri, ut physice loquar, calida, & humida exfistunt; semina quippe parentum; quæ, ex decretis Philosophorum ac Medicorum, aeris naturam obtinent. Unum vero admonebimus, quod cognitu utilissimum erit ad reliquam Apologiæ partem recte elaborandam; Poetas nimirum non rerum veritatem præcipue, sed verisimilitudinem in fabulis, ac sententiis suis sectari, & præsertim cum de rerum natura sermo incidit; quod Virgilius satis indicat, modo Platonicum, modo Epicureum agens: & de se id alibi Fracastorius fatetur, cum multa in hoc Poemate scripsisse dicat, quantum Poeticæ leges patiebantur; velle tamen serio de iisdem in libris de Morbis Contagiosis rursum differere .

Damnat præterea Scaliger Fracastorium, quod apsidem, quam augem appellant, oblitus sit esse sub Cancro, cum inquit:

Idem ubi nos Cancro propior spectavit ab alto.

Sed defensionem adjungit: Dixit, alto, propter apsidem;

#### PRO FRACASTORII SYPHILIDE. 61

propior, ob radiorum directionem. Haud recte igitur carpit quæ apertissimam, & facillimam admittunt desensionem. Nos e penu nostro desensionem, qualis qualis sit, adjiciemus. Propior, dixit, quoniam regio nostra, & clima, ut vocant, versus Cancrum sita sunt; nobis igitur proximus Sol cum ad Cancrum pervenerit; quam propinquitatem etiam radiorum directio consequitur. Comparantur enim ibi Solis adversi recessus, & transcursus ad Austrum, & ad Septemtriones, ut norunt qui hæc tractarunt aliquando. sed in re aperta longior oratio sumenda non est. Illa vero præter animi moderationem dicta clamat Scaliger:

Verum etiam Sol ipse novum (quis credere possit?) Curret iter, sua nec per tempora diffuet annus.

Cum vero ob censoriam dignitatem, & munus, nullam rationem erroris commissi adscripserit, nos quibus rationibus rectissime omnia gesta sint, paucis enarremus. Quotiescumque aliqua res mirabilis, & veluti paradoxa a Poeta sub oculos ponenda est, non debet frigida, & jejuna oratione explicari: sed, si unquam amplificatio necessaria est, tunc temporis magno est usui. Hoc egregie præstitit Virgilius in amplificanda Cæsaris nece, & signis post ejus obitum exaggerandis: in filii Pollionis ortu, deplorato Galli Poetæ amore, atque aliis hujusmodi argumentis. Et præclare Poeta noster initio secundi libri: post varias enim laudes Leonis Decimi Pontificis Maximi eleganter expressas, tamquam sastigium, addit has etiam iis divinis Carminibus expressas:

Unde etiam Euphrates, etiam late ostia Nili, Et tantum Euxini nomen tremit unda refusi; Atque Ægæa suos confugit Doris in Isthmos.

Non est igitur mirum, si hic etiam rerum mutationem docens ex illo maximo siderum coitu, vel disjunctione, Solis etiam cursum mutari posse subjunxerit. Sed ea accommodatior erit responsio, si dicamus, ex hypothesi hanc sententiam proferri. In suis enim Homocentricis Capite octavo, caussam quærens cur Solis declinatio ab æquinoctiali continenter minuatur, docet, necessarium esse, ut Sol per latitudinem circum agatur, ut omnis ejus virtus in omnes terras impartiatur, ut quæcumque fieri possunt in natura, aliquando fiant. Hinc explicat, quomodo Ægyptii dixerint, Solem ortum olim esse unde occiderat, & e contrario; id enim non de diurno ortu & occasu, sed de annuo Solis proprio intelligit; diurnus enim cum a prima sphæra pendeat, mutari non potest. Verum hæc fusius apud Fracastorium loco citato, quemconstat sententiam hanc in suum Poema transtulisse ex Homocentricis, ubi rationem novam servandi apparentias docuit. Hoc idem præclaris Carminibus alibi expressit, cum enim dixisset in

Homocentricis, Utrum autem hac circa Solem futura sint, nepotes nostri videbunt; de his verba faciens, inquit:

Mirenturque vias cum jam non tramite sueto Curret iter solitum Titan, sed purpureum ver, Et juwenem signis conversis invehet annum.

Non erat igitur damnandus eximius vir, sed maxima potius admiratione, & laude prosequendus, quod sententiam illam de Solis cursus mutatione loco opportuno expresierit, atque eleganter suo more descripserit: quamquam illud etiam addi potest, nihil affirmando dictum esse a Fracastorio hoc in loco, sed cum dubitatione: Forsitan & tempus veniet, & quæ sequuntur; ideo non erat a Scaligero oppugnandum, aut vellicandum, tamquam serio dictum.

Illud etiam reprehendit Scaliger, quod solum humanum genus contage Gallica infectum scribat; nam testatur se vidisse canem ea lue captum, quod heri sui emplastrum linxisset. At quibus argumentis eam vere luem Gallicam suisse in cane deprehendit? Dicam ego aliud mali genus suisse ex vorato, vel lincto emplastro. Præterea unica illa observatio rem communem sacere non debet: si enim verum suisse quod dicit, id in pluribus etiam visum esset; multæ autem ejusdem rei memoriæ unius experientiæ vim habent, ut docet Aristoteles in Metaphysicis. Accedit, Poetam nostrum de primordiis hujus luis tunc loqui, quæ in homine præ ceteris animantibus primum apparuere; inquit enim:

Contemplator & hanc, cujus caleftis origo est: Qua, sicut desueta, ita mira erupit in auras.

Præterea utitur verbo præterito, infecit; quibus declarat se de primo ortu verba sacere: magis tamen nobis probatur prior defensio. Certa enim contagis ratio certo animantium generi convenit, quemadmodum venena plura sunt quæ, teste Galeno lib. 4. Theriacon ad Pisonem, certis corporis partibus tantummodo sunt inimica, ut lepus marinus pulmonibus, cantharis vesicæ, & cetera hujusmodi. quare non est mirum, si homines soli hac labe Gallica corripiendi erant, cum cetera animalia ejus solam imaginem & adumbrationem admissura essent.

Graviter etiam peccari censet cum scribit, morbum hunc exstinctum iri, & deinde fore ut renascatur. Objicit, Poema igitur, & Pocmatis Auctor idem renascetur; quod absurde deducitur ex mundi æternitate, sicuti ex mundi creatione mutatio in. Deo. Paucis agam. non loquitur Poeta assirmando, sed, ut & supra, dubitanter:

Forte etenim nostros olim legisse nepotes.

Quod si dicit, fore ut aliquando morbus intereat, mox renascatur, non dicit idem fore de suis carminibus, sed ut semper illa

permaneant, quæ nepotes legant. Absque mundi enim æternitate, sola annorum longa serie supposita, sententia hæc Fracastorii vera esse potest. Cum enim omnia orta durationis suæ periodum aliquam obtineant, ut Aristoteles etiam testatur, Lues Gallica principio, incremento, statu, & declinatione peractis ad nihilum redigi potest; quæ denuo post longa temporum spatia reviviscere, & renasci valeat, cum eadem illa siderum constitutio redierit, quæ superioribus temporibus eam invexerat: suum vero præclarum Poema non ita censet revicturum, cum occubuerit; ab humana enim electione, judicio, & libera voluntate ejus confectio, & duratio pendet. Poetæ vero, aut alia quæpiam res cogitatione, & libera eligendi vi prædita, nullum hujusmodi privilegium funt sortita, ut certa siderum constitutione e mortuis eadem numero resurgant, nisi cum Deo placuerit, id hominum generi concedere. Quocirca vides, hoc etiam a Fracastorio in The umobiosog dici, qui luem hanc ex astrorum influxu genitam esse voluit; quam sententiam in hoc Poemate clarissime profitetur.

Neque illis in verbis defendi posse existimat:

Lux alma diei

Cesserat, & tristes noctis adduxerat umbras.

Non enim recedens dies noctem adducit, sed hæc ex ejus decessione subit. Argutiolæ sane, quas sectari tanto viro non conveniebat. Quis nescit, sucem decedentem noctem afferre, idest permittere ut subeat nox? hic igitur modus erit loquendi poeticus, ut cum dicimus, unius rei ortum esse interitum alterius, idest occasionem interitus: sic dicimus, Mors tua vitam attulit nobis. Hinc patet, Philosophorum etiam loquendi vulgatam esse consuetudinem: quales tamen maxime critici isti videri volunt. Sed nonne dicimus etiam, nautæ absentiam navi exitium afferre? quare

futilis omnino & inanis illorum objectio.

Insimulant etiam, Clarissimum Medicum imprudentiæ in praxi medica, cum Erucam, & Crithmum Gallicano exhibet. Primum non est silentio prætereunda Fracastorii sententia de Morbo Gallico in libris de Morbis Contagiosis; oriri enim ex seminariis profundæ & sordidæ humorum putredinis prodidit, potissimum tamen melancholicum humorem, tum pituitosum labem hanc sovere. Mucci vero illi, unde Gummata, Arthritides, atque alia ejustem generis mala, nonnisi pituitam sapere videntur; inique igitur calidis, & siccis Gallicanos interdicunt; hæc enim vehementius & essicacius humiditatem, putredinis matrem, absumunt, exsiccantque superfluentes humores. Siccitatem vero in iis herbis a calore juvari, & augeri putamus; frigida enim, & sicca licet inhibendæ putresactioni inserviant, calorem igneum exstinguendo, non tamen muccos illos phlegmaticos, aliamque copiosam humidita.

ditatem, quæ putredinis est somes, adeo valenter absumunt, & dissipant; quæ tamen indicatio, & scopus præcipuus est in lue hac adimenda. Adde, Erucam licet Erysimo, & Nasturtio temperamento persimilem faciant auctores, ac proinde in summo gradu calidam, & siccam, non tamen agrestem sumit Fracastorius, sed sativam, hortensemque: ita etiam Crithmum; dixerat enim ante bunc herbarum catalogum:

At tibi si ex horto victus, mensaque deorum, & quæ sequua-

tur. deinde:

Lata Meliphylla, & riguo Buglossus ab horto Carpatur, plenisque ferax Erucula palmis.

Nemini tamen dubium est, herbas hortenses longe humidiores esse, & agrestibus minus esticaces; quod præclare etiam traditum est a Dioscoride, veterum Herbariorum principe. Præterea si quis sit ad acuendos muccos in his herbis fervor, abunde temperatur frigidis herbis admixtis Intybo, Soncho, Sio, Buglosso; neque ambigendum est, cum hæc tamquam cibaria concedantur, ex condimenti ratione omnem noxium fervorem, vimque adversariam deponere. Ex his, ni fallor, facile intelligitur, Poetam nostrum Medici ossicio prudentissime sunctum este, & Criticum illum, alioquin acutum, ad pauca admodum spectasse, quod vitium veteribus

etiam Philosophis Aristoteles objecit.

Errorem etiam dicunt esse, quod Turbith Arabum, Serapionem sequutus, Tripolium Dioscoridæ putarit. Defendi tamen potest vir præstantissimus; nam ea tempestate forte fortuna vixit, in qua nondum Medica ars a Barbarorum, Arabumque situ, & quisquiliis evocata, & ad politiorem Græcorum formam redacta erat; quod annis posterioribus felicissime contigit, vel saltem suo tempore expoliri cœpit : qua in re ipse etiam cum æqualibus suis Medicis gravissimis egregiam operam navavit. Quare antea tum aliarum rerum, tum etiam herbarum cognitio ab Arabum libris magna ex parte superstitiosis, & ineptis petebatur; licuit igitur Poetæ communem opinionem sequi (licet ipse forsitan aliter sentiret ) & præsertim in eo quod potius nominis controversiam secum afferebat, quam rei. Quis enim prohibebat, Turbith Arabum Tripolii nomine nuncupari? At dicent, errorem este in re; quoniam Tripolii descriptionem Turbith accommodat: ita enim apud Diolcoridem lib. 4. ταύτης ἰςορείται, πό ἄνθω ζίς τῆς ἡμέρας μεπα: σαλλειν το λεώμα, ωρωί με λουκόν, κατά ο τίω μεσημβείων πορφυείζον, όψε δε φοινικοιώ. είζα λουκή, διώδης, θερμαντική γολομβώω. hoc est: Historia perhibetur, hujus herbæ florem ter quotidie colorem mutare; mane enim est albus, meridie purpureus, vespere puniceus sit. Radix illi alba, odorata, gustanti fervida. Fracastorius ad hæc alludens ait, cum post præparantia medicamenta purgantia exhibet:

Helle-

#### Pro Fracastorii Syphilide. 65

Helleboroque gravi, necnon qua in litore surgit, Qua ludit maris unda, ter evariata colorem, Ter flores mutata die, rem nomine signat

Herba potens radice.

Quid si dicamus, vere Tripolium intelligi a Poeta nostro? Cujus radix duarum drachmarum pondere pota καπί κοιλίας ύδωρ йуыч, д вра dicit Dioscorides, idest, per ventrem aquas, O urinas ducere; aperte enim ex hoc intelligimus esse e purgantium medicamentorum numero, & cenfu: neque hoc præter rationem erit, si per aquas, & urinas humorum ichores intelligamus corruptos, & virulentos, qui per sudorem etiam a ligni Guajaci potione educuntur. Memini etiam, alias Hieronymum Capivacceum Patavinum, præceptorem meum doctissimum, & de me optime meritum, ita de Guajaci ligni, quo præclare expugnatur lues Gallica, facultate censuisse, ut id naturalem vim cujusque partis expultricem roborare vellet, quæ modo per sudorem, modo per lotium, modo per dejectionem pro humorum propensione eosdem e corpore expelleret. Placet tamen magis, virum gravissimum communem sententiam de Turbith, quæ Serapionis auctoritate nitebatur, sequutum esse, cum præsertim a Tripolii natura elegantissimæ descriptionis occasio ei suppeditaretur, ob eam mirabilem colorum mutationem, quam diximus. Est enim apud Poetas in more positum, ut eam sententiam probabilem & verisimilem statuant, quam probatum quempiam auctorem sequi vident. At Serapio apud multos magnam semper in herbarum tractatione est auctoritatem adeptus. Hujulce rei pulcherrimum apud Virgilium exemplum exstat, quem unicum Fracastorio præceptorem in Poesi fuisse fatemur. Ille quippe contra Homeri auctoritatem Typhæi sepulcrum Inarimem, insulam nimirum Pithecusam, esse decernit, cum tamen scribat Homerus ci αθίμοις τυφώε Φ, ε'μμβραι δίνας; in Arimis scilicet cubilia esse Typhæi; idque ex communi hominum consensu affirmet: ii vero, teste Strabone, Syriæ, vel Ciliciæ sunt populi: Ceterum Virgilius aliam opinionem, celebrium auctorum firmatam testimoniis, sectari voluit, quæ Pithecusæ Typhæi sepulturam adscripsit; quam sententiam Apollonii interpres, Valerius Flaccus, Silius Italicus, & demum Petrarcha sunt amplexi.

Ex usu etiam vulgi dictum volunt sussitum acerbum, cum de susfumigio stibii, cinnabaris, & minii loquitur; acer enim potius odor, quam acerbus. Sed ipsi nolentes, epithetum tuentur, cum hos odores dicunt interesse Medici, ac Philosophi distinguere: ergo non Poetæ, qui communem loquendi consuetudinem sectatur. Sed non vidit Scaliger, acerbum hic non esse epithetum ad signisicandam odoris illorum naturam allatum, sed solum denotare ingratum, molestum, & grave; nam & paullo superius dixerat:

Tom. II. i Quin

Quin te committere acerbis Festines, &c. hoc sensu etiam epithetum acre, accipit, cum ait:

At vero & partim durum est medicamen, & acre.

Hactenus quæ ad eruditionem spectant se castigasse prositetur Scaliger: ad Poesim denuo se confert excutiendam, & castigandam. Primum male sactum queritur, quod post interrogationem in invocatione, Dic, Dea, non Musæ, ut alii Poetæ saciunt, sed suum interponat judicium, cum inquit:

At vero si rite fidem observata merentur.

Hoc sane vel tetricis superciliis risum movere possit; quis enim suam potius, quam Musæ, hanc narrationem esse convincat? Sic, Urbs antiqua suit, Tyrii tenuere coloni, apud Virgilium, quis Musæ potius, quam præclari Poetæ? At loquendi ratio id declarabat. At vero, dicendum igitur, hoc a Fracastorio, veteres Poetas sequuto, sactum suisse ex Platonis sententia, qui in Ione, numinis assatur Poetas agitari edisserit, non quoscumque versuum consectores, & plastas, quorum infinitus propemodum numerus; Apollinis vero assatum in ipsismet residere qui scribunt. Sic enim Ovidius:

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo, &:

Sedibus athereis spiritus ille venit.

Et iccirco non esse vitio vertendum Poetis, si ipsi respondeant post invocatum numen, cum ipsi non sint qui tam mira narrent, sed Musarum numina, vel Phæbi afflatus in ils residens, ex ipsius Platonis sententia, qui rem hanc illo Dialogo est prosequutus, ubi illud etiam præ ceteris docet, Poetas nihil aliud esse, quam Musarum interpretes, dum sunt surore correpti; & proinde Tynnichum Chalcidensem pulcherrimum hymnum in Apollinem cantasse sola Musarum inspiratione adjutum : præclaraque hæc Poemata, divina potius, quam humana, hominumque esse opera. Ex quo etiam illud sequitur, quod tradit, bonos Poetas non arte fretos scribere, sed divina vi, & sorte excitatos; quod elegantissimo exemplo magnetis, vel lapidis Heraclii comprobat, qui lapis non solum serreos anulos trahit, sed vim etiam anulis iplis infundit, qua hoc idem efficere possint, &, perinde ut lapis, alios anulos trahere. Ita Musa divino instinctu Poetas concitat, Poetæ conciti alios furore corripiunt. quare ex his omnibus veluti catena quædam contexitur. quam sententiam ejus etiam discipulus Aristoteles sectatus videtur, cum in Poetica scripsit, Poetam debere esse veluti extasi quadam correptum versatilis ingenii, & afflatu quodam captum. Verum de his hactenus.

Incusant etiam epithetum in eo Carmine: Sic elementa modis variis se grandia vertunt; dicunt enim, sonum esse in voce grandia: ideo reponunt mutua. Summo tamen consilio usus est eo epi-

#### PRO FRACASTORII SYPHILIDE. 67

theto Poeta noster. Primum enim loquitur de elementis, ut a cælorum vi mutantur: cum vero idonea sint tota elementa ut ab hujusmodi caussis superioribus permutentur, jure dixit grandia, ob eorum vastam magnitudinem, ne tantulam eorum partem illi cælesti virtuti obnoxiam existimaremus: deinde scite grandis epithetum elementis congruit, quoniam grandem mundi molem constituunt. Sic præclare Poetarum Coryphæus:

Totamque infusa per artus

Mens agitat molem, & magno se corpore miscet.

Artus enim elementa vocat, quod magnum mundi corpus compingant. Sonus igitur in voce rerum naturæ explicandæ egregie, ni fallor, respondet. Ceterum, epithetum grandia conjunctum cum elementis est etiam apud Ovidium primo Metamorph. Denfior his tellus elementaque grandia traxit. Ex quo intelligimus, hujusmodi epitheta non temere consicta, aut usurpata a nostro auctore, sed optimorum Poetarum exemplo, & auctoritate delecta esse, & prudenter, ubi res postulabat, rebus adjuncta.

Quocirca illa etiam ineptissima est censura, cum Olympum summum potius, quam magnum, ut Cancri locus notaretur, dictum

vellent eo verfu:

Adspice candentes magni qua Cancer Olympi Excubat ante fores, & brachia pandit aperta.

Primum non fuit necessarium exprimere hunc cæli locum. Quis enim ignorat, cæli summum Cancro deberi; præterea supra explicarat, cum dixit:

Idem ubi nos Cancro propior spectavit ab alto.

Epithetum tamen magni cum Olympo, est etiam Virgilii decimo Æneidos: Magni regnator Olympi. Objiciunt etiam iisdem carminibus, quod Cancro tribuantur fores cali; ibi enim arx potius cali: in Ariete, & Capricorno fores. Hinc enim, dicunt, redux est annus. Male etiam statui pro excubitore Cancrum; melior enim Scorpius, atque hoc Leo: ignava vero, aut otiosa verba illa, & brachia pandit aperta. Sane deus ab aliqua machina evocandus, ut nodi isti solvantur. Non vidit vir ille magnus, fores cæli hic alias describi, quam Solis sint ad nos remigrantis; paullo enim post, Cancrum dicit Poeta noster limina portarum bipa-, tentia diis aperire, cum fatale illud deorum concilium poetice describit. Quare istæ omnes sunt Poeticæ descriptiones, nec ad Astrologicam normam revocandæ, ne nimis intelligendo, nihil forte intelligamus; nam si uspiam, hic sane dictum hoc verissimum est. Quæ si vera sunt, ut certe sunt, vides, nullum aptiorem Cancro excubitorem statui potuisse; cur enim Scorpium, infaustum sidus? quem jure nonnulli poetica fictione e cælo trudi, & ejus vicem longe meliora sidera explere voluerunt. Sed etiam id muneris

Cancro rite tribuitur, quoniam influxus ille quem poetice (ut compertum est ) Fracastorius noster fingit , nostris sub Cancro regionibus incubuit; quare nec Scorpio, nec Leoni apte tribui poterat. Quod vero Cancrum malunt dici in arce cæli, quam ad fores habitare, vix intelligi potest, quid ipsos moveat. nam si in arce, quia in altiore parte cæli, etiam in arce fores fint necesse est, & ubi fores, excubitor; ideo subdit eximius Vates bipatentia... Cancer Limina portarum reserat. Cur ignava illa verba, & brachia pandit aperta? Quid si in ignavia, maxima sit artificii virtus? Cum enim Cancer tardum sit animal, & brachia illa tarde moveat, mirifice exprimitur hac loquendi forma & ratione ejus natura; suapte enim sponte aperta sunt brachia, panduntur tamen adhuc magis tarda illa agitatione, & motione; non igitur otiosa, aut ignava, sed efficacia sunt ea verba ad Cancri illius naturam poetice, & physice exprimendam. Dicere etiam verissime possumus, phrasim esse poeticam pro pandendo, aperit. Hinc intelligas, nec rerum naturam, nec Fracastorii scopum ab his censoribus, aut vestigatoribus (quales profecto videri volunt ) suisse expensum; quod eorum proprium est qui veluti cæci detrahendi bonis auctoribus desiderio ducuntur. Ita pro grandia, mutua, in carmine superius citato reponunt; nec vident, Fracastorium non de mutua elementorum permutatione loqui, sed de ea quæ siderum vi & esticientia esticitur. Non asteram de hac re egregia Poetæ nostri carmina, quoniam in primo libro satis omnibus sunt obvia. Cujus etiam sententia Aristotelis doctrinæ est consentanea, qui primo libro Meteorologicorum aperte docet, mundum hunc elementarium superioribus cælorum motionibus necessario esfe connexum, ut omnis ipsius virtus inde gubernetur. unde enim motus principium omnibus inest, putandum est cam primam caussam exlistere.

In eo etiam versu: Bellipotens Mavors, animis cui prælia & arma, male poni arma post prælia, ajunt; nam in præliis arma sunt. Dicemus, hoc vel figurate dici, ut pateris libamus & auro; vel posse etiam sic adduci, quoniam disjuncta a præliis arma reperiuntur, ut in privatorum rixis, quæ pariter Mavorti curæ sunt. Præterea etiams in præliis sint arma, tamen Marti sunt curæ arma etiam cum prælia non siunt. ergo sive tractentur, sive non tractentur arma, separatim poni possint. Sequens porro carmen, Vindistaque manent, locutionem Homericam continere, hoc est, ut ipsi censent, obsoletam orationis formulam ægre ferunt, ut illa est: Ax & A ¿ είδη Α γαμέμνονι ηνδανε θυμώ; quasi piaculum sit, aut vitio vertendum sit alicui, si ab Homeri operibus aliquam eloquendi rationem mutuetur; quod Horatius, & Virgilius sæpe præstiterunt. Et sane contra omnium antiquissimum, & nobilissimum

simum Vatem conceptum odium, in quinto libro Critico expressum, non potuerunt hic celatum continere.

Nec placet illis sopor post somnum, ubi Fracastorius scribit:

Interea dulces Somnos noctifque Soporem Omnia per terras animalia fessa trahebant .

Sed nullam rationem cur displiceat attulerunt. nos igitur soporem quietem noctis intelligimus, quæ ad dulces somnos conciliandos est accommodata. Post somnum etiam additus noctis sopor poetice ad rem amplificandam; ista enim amplificatio somni, & noctis pertinet ad ostendendam eorum calamitatem qui propter morbum quiescere non possunt. Dicunt etiam, se nescire an alius dixerit trahere soporem: at Fracastorius, a quo omnis posteritas recte scribendi normam discere debet, ea locutione est usus. hoc igitur esto satis emunctæ naris viro. Sed quid? nonne trahere somnum Ovidius lib. 2. Amorum Elegia 19. dixit illo carmine: Nil metuam? per nulla traham suspiria somnos? Nulla profecto phrasis, aut elocutio sapientissimum Poetam nostrum fugit quæ a probato auctore esset usitata; quamquam illud etiam observari velim, genus eloquendi sublime & heroicum minutulas quasdam dicendi formulas spernere: quod enim proprietati deest, venusta quadam gravitate, & concinna analogia compensatur.

Vellent etiam in eo versu, Omnia per terras, non omnia, sed cetera, dictum esse; nam & ipsi animalia erant: sed non viderunt, multa litteræ, r, geminatione offendi aures, Cetera per terras. Objectio etiam inanis; nam per dictionem omnia, cetera animalia possunt significari, quasi omnia alia animantia quiete fruerentur. præterea (quod censores isti non observarunt) ad rem magis amplisicandam poetice dictum est potius omnia, quam cetera animalia, sicuti dulci somno adjectus est nostis sopor ob eam.

rationem quam paullo ante tetigimus.

Decrescere etiam orationem docent iis verbis:

- - Summisque voluti montibus amnes Præcipites secum silvas, secum aspera saxa, Secum armenta trabunt.

Minore enim labore trahitur armentum, quam silva. Dicemus nos, hac ratione a Fracastorio commiserationem cum admiratione junctam moveri; id enim probabile, vel verisimile, quod simul admirabile est, proprium Poeseos exsistit, ut & Aristoteles, & ipse in suo pulcherrimo Dialogo de Poetica testantur. miseratione autem dignius est, si res anima præditæ vi torrentium aquarum pertrahantur, atque abducantur, quam si silvæ, & saxa. Quare optime crescit oratio, vegetamque vim habet, si non ad trahendi facilitatem, sed ad detrimentum, jacturamque miserabilem spectemus; quod apprime conveniebat, ut magna cælestis in-

fluxus vis significaretur. ob eam ctiam caussam dixit super nemora alta, domosque Turbidus, licet silvis domus sint fere depressiores. Addo, spectasse Poetam in torrentibus ordinem dum ruunt; incipiunt enim a montibus, & per silvas, saxa, & armenta trahunt, mox etiam & domos. Exstat Virgilii locus lib. 7. quem Fracastorius imitatus videtur: Dat Silva locum & mágno cedunt virgulta fragore. etenim quis non videt longe facilius este, ut cedant currenti amni virgulta, quam silva. Neque vero hæc Fracastorii fententia rerum naturæ adversatur; fluminum enim, & marium aquæ cælesti virtuti ex multorum philosophorum sententia videntur apprime obnoxiæ; quod a reciproco maris æstu satis ostendi docent, quem plerique omnes in Lunæ vim & efficientiam ex Aristotelis etiam sententia, referre contendunt: de quo nos alias luculentam disputationem conscripsimus. Tempore belli Mithridatici apud Apameam Phrygiæ urbem novos Iacus, paludes, & fontes emersisse proditum est. in Caria etiam persimilem aquarum copiam, cum antea nusquam conspiceretur, e terra exsiliisse, immensamque piscium turbam in tenebris saginatorum secum attulisse. Narrat & Cardinalis Contarenus, vir doctissimus, & nobilissimus Philosophus, secundo de Elementis, se apud Valentiam in Hispania sereno cælo repentinam aquarum affluentiam, & inundationem conspexisse, quæ versus urbem delata, nisi, clausis portis, compositisque obicibus, in mare divertisset, magnam civitati calamitatem illatura erat. Hæc co dicta esse velim, ut intelligamus, longe admirabiliora posse ex vi illa siderum contingere, dum nimirum subjectas aquas varie afficit, atque agitat. quare nec πιθανδν, verisimile poeticum, & philosophicum hic desiderari.

Improbant etiam modorum mutationem, quod dicunt esse pauperis ingenii, aut negligentis, aut considentis, cum ait Fraca-

storius:

Quis status illorum fuerit, quæ signa dedere Sidera, quid nostris cælum portenderit annis.

Cum vero nullam rationem afferant, nec se melius declarent, parum de hoc laboramus; libentius enim Poetæ nostro, Viro Clarissimo, quam Censoribus hisce Pythagoricam illam prærogativam concesserim, wire se qua. Tria ibi sane consideranda proponuntur inter se distincta, & consideratu dignissima; constitutio siderum, signa ab hac exhibita, & præterea quid hæc portenderint.

Eadem censura traducunt illud: Stygiaque ab sede laborem,

Pestemque, horribilemque famem, bellumque, necemque.

Corrigunt ita: Stygiaque ab sede furorem, Pestemque, horribilemque samem, bellique labores. ubi vides, carmen præ illo optimo Fraca-storii languescere; qui, præter orationis incrementum servatum,

#### PRO FRACASTORII SYPHILIDE. 71

illa Virgilii præclare est imitatus: Terribiles visu forma, letumque laborque: & Fulgores nunc terrificos, sonitumque, metumque. quod censores hos latuisse mirum profecto videtur, cum tamen in Virgilii Poesi maxime se versatos oftendant, eumque unicam Phonicem poetarum nuncupent. Is igitur, si recte scribendi est norma, & idea, nemo, nisi aut pervicax, aut invidus, distitebitur, proximum post Virgilium esse Poetam nostrum, cum ceteris omnibus post illam Phænicem vere imitationis laudem præripuerit: quæ sententia jam eruditorum virorum calculo est comprobata. Nullo modo sibi hoc carmen placere, dixit Scaliger, nec rationem affert: etiam ceu nos agerent crudelia nulla. Mihi tamen hoc carmine ad excitandam commiserationem nihil videtur accommodatius, aut magis affabre factum. Simplex enimest, purum, languidius etiam, veluti gementis, & lamentantis proprium; vult enim Fracastorius Marci Antonii Turriani sibi conjunctissimi obitum deplorare. Illa igitur in versu, qui lamentationis initium est, fractio, ac veluti depressio, lamentantis decore exprimit affectum. Est enim aureum Aristotelis præceptum in Poetica; quod a Criticis his (ut pleraque alia ad artem pertinentia) non videtur esse animadversum: Ornamenta nimirum, & orationis lumina non esse temere in iis locis a Poeta usurpanda in quibus sententia, mores, & πάθος, affectus scilicet sunt exprimenda: natura quippe suopte nutu ea omnia verba videtur abunde suppeditare quæ ad ea tractanda sunt accommodata. sic enim præclare Aristoteles: 717 75 λεζα δά θαπονάν οἰ τοῖς αργοῖς μέρεσι, η μήτε ήθικοῖς, μήτε θανοητικοῖς. hocest: Oratione elaborata utendum est in otiosis Poeseos partibus, non autem in iis in quibus mores, aut sententia est exprimenda. Quocirca etiam Hermogenes prudenter, & acute præcepit, ne in eam orationis partem quæ confirmatio dicitur, ornamenta conjiciantur; cum enthymemata tunc temporis vim maximam, & robur orationi conciliant. cui & Aristoteles adstipulatur in Rhetorica, prohibens. in eadem orationis parte probationes, affectus, & mores simul esse permiscenda. Ubi tamen nullus est probationibus, aut affectibus locus, tunc plena manu aspergi possunt ornamenta, & elocutionis lumina, & venustates: quæ præcepta ad Poeticam etiam transferunt viri doctissimi.

Haud posse dici, capita, in numero plurali de uno cervo, contendunt: nam si dicimus, pestora, usus hoc extorsit. Quicquid hac de re dixerint viri eruditissimi, censeo & hunc loquendi modum ab usu posse extorqueri. Cæpit aliquis probatus austor uti, pestora, alii inde sequuti sunt, atque imitati: sic nos Poetam optimum imitemur, quem & in gravioribus studiis præceptorem, & judicem habere semper par est. Ora etiam dixit Virgilius in plurali numero: Unguibus ora soror sædans, lib. 6. Alta etiam Capitolia

apud eumdem Poetam legimus; quod tamen de uno tantum colle intelligendum est. similitudo autem magna inter capita, & Capitolia intercedit. Damnant etiam illa carmina: Hic dea vicino; & quæ sequuntur. Quomodo enim dea fluens? quomodo fluens lavet se sonte? Miror viros gravissimos qui Poeticam ad tam severas regulas traducant. nonne fluvii vocantur dii apud Virgilium, & alios classicos sæpissime? Callirhoe igitur, ut fluens, sons est, ut se lavans, dea est: quæ miracula apud bonos Poetas comperies, nec præter verisimilitudinem illam poeticam, cum de deorum suorum potentia majora credi posse velint. Illa etiam non contemnenda desensionis ratio, Fracastorium ad nomen allussise; Callirhoe enim pulchre suens significat: ideo etiam dixit per lubrica saxa.

Ibi quoque exuberare dicunt: Qui Solis violatis aves sacrasque volantes; nec vident esse Pleonasmum figuram elegantissimam: præterea melius exponi quæ sint illæ aves; sunt enim non omnes, sed Soli sacræ, quasve tamquam sacras Phæbus ab omnibus coli velit. Opportunus igitur est illius figuræ usus, & volucrum illarum conditionem venustius nobis ante oculos ponit. At recurrunt iterum ad influxum ex rara illa siderum constitutione, damnantque cam sententiam: Nascentur pecudesque feræque Sponte sua; nam hoc pacto & ad fortuitam hominis generationem progredi licebit. Nos supra hisce etiam satis responsum putamus. Est enim exaggeratio quædam hyperbolica Poetis familiaris, sed quæ in nostro Poeta agitatam quæstionibus physicis rationem obtineat, & eleganter præferat. Præterea Fracastorius non ita loquitur quasi affirmet, sed cum dubitatione proponere videtur; etenim dicit prius: Forsitan & tempus veniet; & post etiam : Forsitan & majora audens producere Tellus.

Et faciles ortus habet, & primordia prasto. Hunc versum carere numero ajunt, iccirco displicere, degenerem videri; caussam cur videatur, nescire; non esse nævum in tam bello Poemate, sed luxationem. quasi non hæc sit gravior affectio: quæ ipsis sane cognita esse debuit; erant enim maximi Medici. Nævus solam. turpitudinem doloris expertem affert: at luxatio magnos dolores, febres, actionum offensiones, intolerabilem cruciatum; quare nescio an hoc bellum poterit esse Poema. Dicimus itaque, physica posse interdum remissius tractari, omissa tantisper Heroici Carminis majestate; quod a Lucretio præstitum cernimus, cum Philosophiam Epicuri describit; quem sæpenumero imitatur Fracastorius. Res enim ad se orationem sæpe trahit, sibique uni servire cogit, ut non liceat sensum physicum sub quacumque elocutionis formula describere. quod etiam a M. Tullio memoriæ proditum est. Nobis etiam pusillis scriptoribus idem usu venit in nostris libris Psoricis, vel de Scabie; maluimus enim magnam nervorum, &

#### Pro Fracastorii Syphilide. 73

numeri partem omittere, quam a germana sententia simpliciter expressa recedere; quod Poematium, me propemodum invito, superioribus annis ab amicis in lucem est editum. Divinum esse dicunt istum: Nec monumenta patrum seri videre nepotes; malunt tamen, sensere; ubi aperte vides, quam molesto syllaba se, obstrepat sonitu. Laudant vero judicium in eo, Via prima patescet, potius quam patebit; visum est enim verbum illud magis poeticum. Minus tamen satisfacere hunc dicunt: Equabit pelago freta lata sonante: plus ipsis arridet, Vastis freta lata ruinis. Cum vero ob gravitatem censoriam ( arbitror ) nullibi objectionum afferant rationes, vel saltem rarius quam par esset, nos Fracastorii versum longe meliorem esse monstrabimus. Unaquæque res spectatur ex sibi insita vi & natura, omnisque agens caussa naturalis agit quantum suis viribus potest, atque proinde hoc pacto rite suum finem assequitur. Fluvii igitur spectari debent ex magnitudine aquarum decurrentium, & sese propagantium; & præterca, dum quantum possunt pelago, unde originem ducunt, assimilantur; quæ fuit etiam Scaligeri nostri contra Cardanum sententia. Padus igitur & Ganges ex ea siderum constitutione exundantes, jure admirationem parient nobis si pelago sonante freta lata æquare dicantur; hoc enim plus est nescio quid, quam vastis ruinis æquare; hoc enim effectus est, illud caussa: Fluviorum autem natura copia potius aquarum, quam vastis ruinis mari appetit æ-quari. Ceterum, ut planius, quæ tum hoc in loco, tum supra de poetica Fracastorii imitatione, & sictione a nobis desensa, & explicata sunt, percipiantur, observandum est pulcherrimum Platonis dictum in decimo de Republica, quod est hujusmodi: Ilas μιμητής ζίτου δοτό της άληθώας; omnem scilicet imitatorem a veritate tertium effe. Quod licet obscure videatur enuntiatum, ita tamen commode declarari potest: Artes nimirum omnes ( ut in eodem dialogo Plato docet ) ex tribus subjectis rebus distingui, idea... nempe, opere, & idolo. Quæ ideam rei efficiendæspectant, Utentes ab ipso, ab Aristotele Architectonica nuncupantur; qualis est ars equestris, cui etiam primus veritatis gradus debetur, dum rei fabricandæ, & construendæ naturam, & vim intimius, & solidius cognoscit, & tenet. Quæ opus efficit (fabricatricem vocat Plato) secundas veritatis partes obtinet, ut ars frænorum confectrix, quæ non perinde fræni conficiendi vim, & rationem tenet, ac equestris. Superest quæ idolum fræni facit, cujus unicam imitationem spectat, nec præterea quicquam aliud; propterea imitatrix appellatur, cui tertius veritatis gradus convenit, vel potius quæpiam ejus umbra; tales sunt Pictura, & Poesis, quæ dummodo idolum præclare, & venuste fingat ad probabilitatem, & admirationem accommodatum, suum finem se optime assequutam profitetur. Tom. II.

Nec animum, nec aures expleri dicunt illo: Sidere sub certo fieri, o per sacula longa. malunt, per sacula gigni. At non rite fic exprimitur temporis longinquitas: explebit tamen animum & aures, sic hoc pacto, ut quamplurima Lucretiana, legatur; tanguntur enim novorum morborum caussæ ex sideribus primum, tum ex temporis longinquitate; de qua mox sequitur: Bis centum fluxere anni. hac ratione sane expletur animus: explentur etiam magis aures duabus illis vocalibus o, & a, in longa, quam duobus ii, in gigni. Vellicari acrem auditorem eo carmine autumant: Europam, partimque Asia, Libyaque per urbes; ultimam enim primæ vocis syllabam sequitur altera similis secundæ: ii tamen sunt qui superius, Seri sensere nepotes, scriptum malebant. nonne satis interjectum comma, spiritum legentis interpellans, ac veluti dirimens, omnem tollit vellicationem? Quod sane in, Seri sensere, non evenit. quare (ni fallor) tanti censoris judicium hac etiam in parte claudicavit. quin hac syllabarum complosione delectatus est maxime Virgilius, ut sexcentis in locis observavit Erythræus: ut Dorica castra, Fama malum, Neque te teneo. Adverbium etiam, partim, minus consulto attribui Asiæ contendunt; melius esse, Diresque Asia. quare, optime Vir? si Fracastorius noster sua tempestate novit, hanc luem per omnem Asiam non fuisse grassatam? Præterea illo adverbio fit numerosior, & nervosior versus; quas tamen dotes (adjecto candore, & venustate) mire in Poematibus probas.

At profecto majore ingenii contentione conantur alium versum ad bonam frugem revocare: Quarta luce frequens sato perdebat acerbo. Nec epithetum placet, nec eadem consonans in syllabis postremis utriusque vocis, denique versus plebejus videtur: substituunt alium, quem dicunt esse longe deteriorem: Fato instructa sero paucis lux quarta pepercit; quod consulto se facere ajunt, ut intelligeremus, quam parum sibi in bene scribendo plaudant. Quod pertinet ad tria objecta vitia, cum nulla ratione sulciantur, posfemus facile siccis pedibus ea præterire, cum desendendi ratio ad eriminis objecti naturam ratione explicatam semper dirigatur. Dicemus tamen, id epithetum proprium esse, quoniam præmatura mors significatur, nec consonans eadem offendere potest aures nostras, cum syllabæ longe sint diversæ, nec versus plebejus, immo nobilis, & heroicus, candidus etiam, & non sine siguris. Multa pariter objiciunt iis carminibus:

Ecce aliquam tussis subito irrequieta tenebat, Nec longe mora mortis erat; namque acta repente Circum pracipiti lapsu, revomensque supremam Ore animam, socias inter moribunda cadebat.

Inprimis dicunt, hujus ultimi verbi sonum non placere. cut quæso? cur magis in illo versu placuit; Et sus ore Dejettus color

#### PRO FRACASTORII SYPHILIDE. 75

hand læta de fronte cadebat? Nesciunt deinde quid sit suprema anima, nos dicemus esse extremum spiritum, qui a moribundis exhalatur. Mirorque vehementer, virum doctissimum tunc oblitum efse illorum verborum Annæ apud Virgilium in quarto Æneid. Et extremus siquis super halitus errat, Ore legam. Anima vero pro halitu hoc sæpe numero a Poetis usurpatur; ut apud Politianum de exfilio, & morte Ovidii : Aut legeret summam qui pius ore animam; & Lucretius: Plena anima vesicula parva. Non cohærere dicunt subito, & tenebat; teneo enim 2000 18 reiver, subitum autem tenorem habet nullum. Nos Poetam nostrum Galeni præsidiis tuebimur. Ipse enim in lib. Artis Medicæ cap. 6. Quod dicitur, nunc, latius accipi docet, quam pro temporis momento; ita subito hic ( ut arbitror) accipiendum est, vel ponitur tenebat pro corripiebatur, ita enim aptissime tussim inexspectatam significare videtur, quæ improviso invadebat. Nec enim tam severe verborum proprietas Poetis observanda est; alioquin & Virgilius eidem censuræ erat

subjiciendus; & personarum acceptator exstitisset Scaliger.

Improbant etiam illud : Nec longe mora mortis erat; quod falfum dicunt; quem enim prope mors est, ab eo procul est mora mortis: sed hic locus candide erat exponendus, & librandus. Mora enim sumitur a Fracastorio pro cessatione, sicut illud, longe, vim temporis significatricem obtinet, ut nimirum hic sensus sit: Nec procul erat cessatio mortis, idest multorum dierum non erat, sed extemplo peribant; nec enim diu morabatur mors venire. Est autem hoc Virgilianum lib. 12. Neque enim Turno mora libera mortis. Hujusmodi igitur sensus clarus est, & facilis; ille humilior, & abjectior quem reponunt, Nec certe mora mortis erat. Quod vero dicunt, favendum esse civi optimo, & Poetæ præstantissimo post Virgilium, recte faciunt, & patriam communem procul dubio, & nobilitatem suam extollunt. At inique sane agunt cum pro illis quatuor versibus alios substituunt deteriores; eum præsertim: Pulso Pectore corda quatit; quo quid asperius? quid strigosius? Pro, supremam, recentem (vel, ut alii Scaligeri codices habent, ruentem) reponunt; quod participium severitatem potius militarem, & asperioris Poeseos stylum redolet. Omittunt etiam perperam vocem, aliqua, in repositis versibus. Damnant vomitum a pectore, a quo tussis emanat. qua objectione quid inanius? Aphoris. 12. lib. 5. Galenus sic scriptum inveniri testatur: οπόσοι αίμα άφρωθες έμένσι; ubi Hippocratem verbo evomere in exspuitione sanguinis a pectore abusum asseverat. Quid ergo? non Poetæ pariter abuti licebit? Vomitus etiam animæ apud Virgilium est: Purpuream vomit ille animam; ubi etiam anima exemplum habemus clarissimum. Nolumus tamen ampliorem censuram in repositis Scaligeri versibus moliri, ne forte eadem culpa rek

#### 76 A. CHIOCC. APOL. PRO FRAC. SYPHIL.

darguamur, & eodem luto hæreamus. Eos versus non adscribimus, quoniam apud Scaligerum fatis omnibus patent. Nam quod spectat ad varietatem lectionis, longe; quam obtrudit Scaliger; nos codicem habemus Romæ impressum anno M. D. XXXI. qui longe adverbium habet: & ita omnino legendum este opinor. Cum vero deinde maximi Poetæ judicium laudant, quod primo versu secundi libri, qua cura adhibenda potius dixerit, quam petenda, candide agunt, atque ipsi etiam magnam judicii laudem merentur. Verum enimyero sonum infelicem in eo versu dictitant: Ille subit, magnos terra miratus hiatus; & verbi tempus præsens potius, quam præteriti participium convenire. Malunt sic: Ille autem vastos terra miratur hiatus. vel : Ille autem subiens, vel more Pontani adhibendam esse conjunctionem: Ille subit magnos terra, & miratur hiatus. sed facile divini Poetæ versum tuebimur. Nam. præteriti participium congruentius est; priusquam enim subiret, miratur Ilceus magnos terræ hiatus. Iccirco etiam in meo veteri exemplari post subit, comma positum est. nec sonus est infelix, cum eo vis quædam admirationis eleganter exprimatur, quæ ex inspectione vastæ molis, & incredibilis magnitudinis exoritur. Quare vel dedita opera dixerim hunc versum a Fracastorio confictum, & claboratum, ut præ oculis nostris hominem admirabundum a Lipare Nympha in loca illa subterranea perductum concinne admodum poneret. Sed de his hactenus.

Hæc habui, Amice, quæ tuis hortationibus impulsus raptim, ut vides, pro tanti viri, civis mei, Poemate tuendo elucubrarer; quem fane laborem jam peractum, & expletum ( ni fallor ) non me pœnitet suscepisse, tum ut tibi efflagitanti morem gererem, tum ut de maximo post Virgilium Poeta pro viribus aliqua ex parte bene mererer. Nec tamen propterea Scaligerum nostrum ( quod hac in re forte deceptus fuerit) contemtui habeas; fuit enim omnium bonarum litterarum, & scientiarum mirificum lumen: nosque ab ejus doctissimis libris plus haurire emolumenti possumus, quam a magna illa quotidie excuntium librorum copia, a qua (ut quidam eruditus vir ait ) potius impediuntur, quam adjuvantur studia nostra. Jam vero si qua in brevi hac Apologia sunt prætermissa, quæ ad illustranda magis verborum, & sententiarum Fracastorii sensa videbantur opportuna, ea pollicemur nos uberius tractaturos in iis Commentariis quos in præclarissimum hoc Poema, atque alia Fracastorii philosophica opuscula meditamur. Concludam verbis cujuldam viri eruditissimi: Ista nec pueris scripsimus, nec detortis, & varis quibusdam judiciis, quibus numquam satis liquet, aut lucet; sed candidis, & doctis viris, Fracastoriique studiosis; a quibus si mediocrem aliquam gratiam hac infumta opera me inivisse cognovero, maximum suscepti patrocinii pramium me consequutum ex animo profitebor.

FINIS.

# FRANCISCI LUISINI UTINENSIS JOSEPH LIBER TERTIUS

A D

ALEXANDRUM FARNESIUM

CARDINALEM AMPLISSIMUM.

Primum editus Venetiis apud Georgium de Caballis. MDLXIX.



# ALEXANDRO FARNESIO CARDINALIAMPLISSIMO

#### ALOYSIUS LUISINUS Utinensis Medicus.

UOD per litteras tuas bumanissimas doles, FARNESI Illustrissime ac Reverendissime, adentum nobis esse FRANCISCUM fratrem, gratias tibi equidem, cum reliquis qui superstites sunt, fratribus, cumulatissimas ago. Quod parem vobis in illius obitu contigisse jacturam mibi narras, ei quæ nobis contigit, licet id non omnes intelligunt, ego tamen, ut sapienter, ita vere idipsum abs te dictum puto, ut cetera omnia soles. Non enim patriæ, non parentibus, non fratribus, non amicis, non sibi denique vivebat Franciscus noster: quum namque per multos jam annos abesset a patria, a parentibus, a fratribus, ab amicis, nemini umquam nostrûm aut illius videndi, aut alloquendi, aut fruendi facultas dabatur: in vestro cum dies, atque noctes viveret servitio in Hispania, Gallia Belgica, Italia, vester is erat potius, & ideo totus vobis, nihil sibi, nihil nobis vivebat: vestram igitur etiam jacturam hoc pacto maxima ex parte contigisse ex illius obitu quis non videat? Age vero, quam manifestum id sit quod vobis totus viveret, nonne & Lucubrationes illæ quas moriens in sua biblio-

bibliotheca reliquit, locupletes testes sunt? inter quas Tertius bic est de Vita Josephi Liber; quem sub felicissimo nomine tuo apparere voluit, priores duos consequens quos & tibi ante inscripserat HIERONYMUS FRACASTORIUS Veronensis, numquam satis laudatus medicus: mitto enim in præsentia, reliqua quædam inchoata tantum, FARNESIÆ domui quæ & ipsa dicabantur. Quale vero hoc sit fratris Poema, alii judicent malo. Unum id scio, nibil quod ad poeticam artem, nibil quod ad carminis venustatem, gravitatem, splendorem, perfectionemque pertinet, desiderari posse. In aliis conscribendis Poematibus, in quibus admirabilis semper fuit, ut & in ceteris omnibus quæ scripsit, alios æquavit, alios superavit: in hoc vero Poemate vel se ipsum certe superavit. Quid plura? Apollinem scribenti carmina dictasse credas, & astitisse ex Helicone totum Musarum chorum, ut illi numen aliquod impartirentur in boc obeundo negotio. Quum bæc aliquando leges, Illustrissime & sapientissime Cardinalis, occurret tibi ante oculos, satis scio, Auctoris recordatio, qui te suadente Opusculum boc scripsit, qui te velut divinum numen, atque id quidem merito, mirifice suspiciebat. Recordationem illam ut in nos, quod licet, transferas, rogamus: & siquid est quo familiam nostram ornare, aut augere aliquando occasio tibi detur, tanto id studio contendimus, atque si fratris manes id petentes abs te in ipsius gratiam, audias. Vale, beroicarum virtutum splendor, catholicæ sidei columen, Romæ spes, Italiæ decus.

Venetüs MDLXIX, Mense Junii.



### FRANCISCI LUISINI UTINENSIS

#### JOSEPH

LIBER TERTIUS.

A D

## ALEXANDRUM FARNESIUM CARDINALEM AMPLISSIMUM.



ARMINA quondam Athelim cecinit quæ propter amænum

FRASTORIUS, quum læta illi Verona coronas Mille daret, centum lauris intexeret aptam Caniciem, nos Ifacidæ ducemus Ioseph Extremum vitæ ad spatium, quando optimus alto FRASTORIUS dudum hæc linquens successit Olympo;

Musæ illum slevere, Athesisque argenteus humor Luxit, odoratisque pater Benacus in antris.

Nos quoque, FARNESI, placido nunc aspice vultu, Dum canimus, dum Pieridum peragramus ovantes Aerios colles, tenerisque incidimus alnis Nomen ubique tuum, & valles resonare docemus Te, juvenemque simul quo non felicior alter Abrami veteris, Sarræque e semine natus. Adsis o, magnisque optes tandem otia curis, FARNESI, Ausoniæ columen, spes maxima Romæ.

15

10

Tem-

| Tempus erit, cum te claves memoremus Olympi<br>Gestantem, atque humeris Titonia sæcla serentem, | F      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tum bello Solymas repetentem, & quæ loca quondam                                                |        |
| Grajorum regum humectat Oeagrius Hebrus.                                                        | 20     |
| Res gestas calesti animo, & prastantibus ausis                                                  | 20     |
| Fama vel extremas longe feret inclyta ad urbes,                                                 |        |
|                                                                                                 |        |
| Qua fluit Euphrates, & qua glacialibus auris                                                    |        |
| Algentis semper cæli pulsatur Imavus.                                                           |        |
| At vero æternos genitrix decernet honores                                                       | 25     |
| Augustum turrita caput tibi Roma merenti,                                                       |        |
| Seque auro Tiberis, se silviser Apenninus                                                       |        |
| Vestiet, ac nullis horrescent sæcula bellis.                                                    |        |
| Me Nilus vocat, & liquidas nunc lætus ad undas                                                  |        |
| Jordanis, dorsoque Hebron nemorosus opaco:                                                      | 10     |
|                                                                                                 | 30     |
| Et mihi Idumza texunt de fronde coronam,                                                        | -      |
| Ostentant que procul supremo e vertice Musæ,                                                    |        |
| Musæ noster amor, sine queis nec ducere vitam,                                                  |        |
| Nec capere optarim fructus ignobilis otî.                                                       |        |
| Ergo operi accingar, dum mens ardore calescit                                                   | 35     |
| Pierio, dum gliscit amor, laudumque cupido;                                                     |        |
| Et certum est, nostri memores fecisse nepotes,                                                  |        |
| Morte obita cum inter tenues errabimus umbras;                                                  |        |
| Et forsan non indecores vixisse feremur.                                                        |        |
|                                                                                                 | 40     |
| Discubuere toris, pictisque tapetibus omnes                                                     | 40     |
| Ægypto in media Cananæi ex ordine fratres,                                                      |        |
| Vina coronantes pateris, geniumque vocantes.                                                    |        |
| Parte alia aurato e solio despectat Ioseph                                                      |        |
| Convivas, dapibusque hilares invitat opimis;                                                    |        |
| Namque illum Hebræorum epulis accumbere non fas;                                                | 45     |
| Beniamim vero ante alios læto ore tuetur,                                                       | • •    |
| Quem sibi Rachele peperit solum aurea fratrem,                                                  |        |
| Iisdem infantem ulnis, atque ubere fovit eodem.                                                 |        |
| Beniamim, seu quid loquitur, seu pocula libat,                                                  |        |
|                                                                                                 | 50     |
| Aspicit, & roseo pueri dependet ab ore:                                                         | 50     |
| Totum avido intentus percurrit lumine corpus                                                    |        |
| Beniamis, nec mentem alio deflectit Ioseph,                                                     |        |
| Et faciem, & similes astris miratur ocellos,                                                    |        |
| Queis radiant niveo pernox Arcturus Olympo,                                                     |        |
| Et spica Astrææ, ac flammis decoratus Orion.                                                    | 55     |
| In pueri videt expressæ tranquilla parentis                                                     |        |
| Fronte supercilia, & quæ sert longævus Iacob                                                    |        |
| Ora, manus, oculos, & grato verba lepóre.                                                       |        |
| Si geminas acies dilecto a corpore torquet,                                                     |        |
|                                                                                                 | 60     |
| Fixi hærent cari yultus, ac mente recurlant                                                     | Benia- |
|                                                                                                 | Tilla- |

#### JOSEPH LIBER III. 83

| Beniamis, dulcisque animo versatur imago.  Hunc solum expertem culpæ, scelerumque suisse  Scit fratrum, quibus & præceps demissus in antrum,                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Qua patet ad tristes Acherontis semita ripas,<br>Ductus & ignotæ spumosa ad stagna Pineptis.<br>Ergo illum cumulat donis, quæ splendida luxu                                                                                          | 65    |
| Mensa parat, semperque offert mollissima vina,<br>Aut captam laqueis volucrem sub montibus altis,<br>Deceptumve hamis labenti in flumine piscem.                                                                                      |       |
| Postquam exacta fames, nec non sitis arida cessit,<br>Et posita amotis spumantia pocula mensis,                                                                                                                                       | 70    |
| Continuo jucunda ferens oblivia fomnus<br>Irrepfit mulcens paullatim Ifraele natos,<br>Dum placido tandem folvuntur membra fopore.                                                                                                    |       |
| Et jam nox vitreos spargebat frigida rores<br>Gramina per, celsasque urbes, vallesque profundas,                                                                                                                                      | 75    |
| Cincta humeros stellis, faciem nigrantibus umbris,<br>Cum ponunt curas quæcumque animalia vivunt<br>In terris, & quæ ripas ac stagna frequentant,                                                                                     |       |
| Et quæ per dumos volitant, ac roscida culta<br>Sola errant, nitidi fugiunt quæ lumina Phæbi.<br>Ipse autem noctem insomnem ducebat Ioseph,                                                                                            | 80    |
| Et vigili tacitas agitabat pectore curas, Germanum queis Beniamim retineret opimæ In regnis secum Ægypti, ac regione beata. Namque illi sine Beniami jam Ægyptia sordent Sceptra, & fæcundi selicia litora Nili,                      | 85    |
| Et baccæ, & roseo sucatæ murice vestes.<br>Ergo ad se celerem accersit de more ministrum.<br>Fide minister, ubi in cælum se crastina tollet                                                                                           | 90    |
| Aurora, & clari incipient albescere montes,<br>Frumentum large hospitibus metire, relictam<br>Samariam ut repetant. summis æra omnia saccis                                                                                           |       |
| Quæ dederint, depone, ferant ut munus inemtum. Conde scyphum baccatum imi sub pondere sacci Beniamis dorsum quo lenti onerabit aselli, Neve hæc sare ulli, aut secreta hæc profer in auras. Hæc ait: ille autem mandato paret herili. | 95    |
| Jam vero extulerat croceam Tithonia frontem Uxor, & aerium roseo de pectore rorem Spargebat late, quo se flaventia culta, Et gelidæ valles, ac purpurei narcissi, Et viridi excipiens gremio ripa abluit omnis:                       | 100   |
| Jam rauco excubitor volucer prædixerat ore                                                                                                                                                                                            | Lucem |

| Lucem adventantem, rubrosque in vertice montes:  |   | 105   |
|--------------------------------------------------|---|-------|
| Protinus e stratis Cananzi corpora tollunt,      |   |       |
| Accinguntque viæ sese, quæ longa paratur         |   |       |
| Saxa per & summas nimbosa cacumina rupes.        |   |       |
| Educunt satura e stabulis jumenta, gravantque    |   |       |
| Impositis saccis; grates tibi, maxime Joseph,    |   | 110   |
| Non cessant agere, arentem quod sidere iniquo    |   |       |
| Optatæ patriam servaris munere frugis.           |   |       |
| Jam campis properant læti, & qua frondea sese    |   |       |
| Extendunt nemora, ac rami curvantur olentes.     |   |       |
| Omnis in incolumi fratrum stat cura parente:     |   | 115   |
| Grandævi senis ævum animo, canosque volutant     |   |       |
| Solliciti, num vivat adhuc, nec liquerit auram   |   |       |
| Ætheriam, gravis effœtæ sub fasce senectæ.       |   |       |
| Beniamis premit incurvi terga alta cameli        |   |       |
| Impositus, secumque Ægyptia munera gestat;       |   | 120   |
| Cui croceus suras vincit de more cothurnus,      |   |       |
| Crinesque aureolos tenuissima carbasus ambit:    |   |       |
| Virgato puer in fagulo collucet, ut olim         |   | •     |
| Infectæ nubes auro, violaque rubente             |   |       |
| Auroræ, matutini sub luminis ortu.               |   | 125   |
| Interea lectos equites emittit Ioseph            |   | •     |
| Urbe omni profisciscentes, qui tramite sistant,  |   |       |
| Adducantque reos furti, pænasque minentur.       |   |       |
| Jam vacuas pulsat sonipes hinnitibus auras       |   |       |
| Emissus, queis montanæ insonuere cavernæ,        |   | 130   |
| Et Nymphæ steterunt in verticibus præruptis:     |   | - 3   |
| Hinnitum excipiunt fratres primum auribus æquis: |   |       |
| Mox ubi concrepuit repetitis ictibus æther,      |   |       |
| Obstupuere omnes, ac mens præsaga malorum        |   |       |
| Obtutu stetit actutum conterrita eodem,          |   | 135   |
| Oraque pallescunt tætro susfiusa colore;         |   | - 53  |
| Qualem ferre manu stellantem Persea cælo         |   |       |
| Conspicimus tristem letali horrore Medusam,      |   |       |
| Quæ rutilos inter vultus sola ægra videtur,      |   |       |
| Cassiopea, tuos, & te inter, lucide Cepheu,      |   | 140   |
| Aera ni tenebris involvat turbidus Auster.       |   | -7-   |
|                                                  |   |       |
| At Ruben, Atra, inquit, densat se pulvere nubes, |   |       |
| Germani, & pernix campo fonat ungula equorum;    |   |       |
| Heu quianam properat fulgens huc ære caterva?    |   | 145   |
| Quidve paras in nos male cautos, optime Joseph?  |   | * 4.) |
| Talia jactanti strictis mucronibus instat        |   |       |
| Visa repente phalanx, & acerbis vocibus urget:   | ٥ |       |
| State procul, state, Hebræi, ac vestigia retro   |   | Ver-  |
|                                                  |   | 4 4 0 |

#### JOSEPH LIBER III. 85

| Vertite: sic Princeps jubet inclytus, omnia cui vos<br>Fregistis jura indecores, & fædera sancti<br>Hospitii, surtoque scyphum sine more tulistis | 150   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cælatum ex auro, & gemmis fulgentibus aptum:                                                                                                      |       |
| Pro quo nunc meritas pendetis crimine pænas.                                                                                                      |       |
| His dictis perculsi animi, concussaque mens est                                                                                                   |       |
| Hæbræis, quamvis nec tanti conscia surti,                                                                                                         | 155   |
| Nec veteres memori versans in pectore nox as.                                                                                                     | - , , |
| Namque homines impacatos, quos maxima pascit                                                                                                      |       |
| Ægyptus, rigidosque timent quos barbara mores                                                                                                     |       |
| Permittit regio, & prædacis jurgia vulgi.                                                                                                         |       |
| Tum Simeon sic respondit, cui plurima fandi                                                                                                       | 160   |
| Copia, & eloquii gravitas, qui turbida suetus                                                                                                     |       |
| Sæpe hominum dictis mulcere & flectere corda,                                                                                                     |       |
| Ac magno in populo excitos sedare tumultus:                                                                                                       |       |
| At nos nulla dies sontes pro talibus ausis                                                                                                        |       |
| Arguerit; nec promeritus hæc magnus Ioseph                                                                                                        | 165   |
| De nobis, pro quo cum opibus profundere vitam                                                                                                     |       |
| Debemus, vel si vita quid carius ipsa.                                                                                                            |       |
| Quis vetuit celare æra, & non yisa fateri,                                                                                                        |       |
| Quæ modo reddidimus loculis deprensa sub imis,                                                                                                    |       |
| Obruta frumenti sub pondere, & eruta acervo?                                                                                                      | 170   |
| Argumentum ingens, nos turpi haud vivere furto.                                                                                                   |       |
| Sed si oculis satius rem cernere, solvite saccos,                                                                                                 |       |
| Excutite omne manu frumentum, evolvite cuncta:                                                                                                    |       |
| Plectatur surrepta vehat qui pocula secum.                                                                                                        |       |
| Assensere omnes Simeoni; acerque satelles                                                                                                         | 175   |
| Insultans, confestim oculos intendit ubi auro                                                                                                     |       |
| Celatum inveniat cratera; & vincula asellis                                                                                                       |       |
| Demit: at illi herbas, & olentia gramina pascunt,                                                                                                 |       |
| Et duris terga ilicibus sudantia mulcent.                                                                                                         |       |
| Te primum explorant, Simeon, teque, optime Levi,                                                                                                  | 180   |
| Inflatum Baccho venas, buccisque fluentem;                                                                                                        |       |
| Et Rubis excutiunt saccos, ac pondera Judæ                                                                                                        |       |
| Indigenæ Arsinoes; nec te, Isachar, indignantem                                                                                                   |       |
| Prætereunt, laxosque sinus, & pectora tentant:                                                                                                    |       |
| Innectuntque moras variis ambagibus omnes,                                                                                                        | 185   |
| Donec Beniamim ad puerum certo ordine ventum.                                                                                                     |       |
| Tum vero suspensi animis stant undique fratres                                                                                                    |       |
| Majores natu, atque eventum fortis acerbæ                                                                                                         |       |
| Ignari exspectant, dubii quid ferre recuset                                                                                                       |       |
| Fortuna, aut par & æternis comes addita fatis.                                                                                                    | 190   |
| At fors deprenso in flavum cadit improba furto                                                                                                    |       |
| Beniamim, radiisque calix micat aureus inter                                                                                                      | East  |
|                                                                                                                                                   |       |

| Frumenta inventus. Sævus circumstetit horror         | •     |
|------------------------------------------------------|-------|
| Continuo Hebræos juvenes. vix tollere muti           |       |
| Ora audent, monstrumque putant, quale irrita fingunt | 195   |
| Somnia, spectra inter nocturna, animosque volúcres.  | -/)   |
| Ut vero puerum abduci videre, negantem               |       |
| Flagitium, ac pallentem, udis ceu flosculus hortis   |       |
| Languet, ubi ardenti tellus exaruit æstu,            |       |
|                                                      | 200   |
| Multa gemunt, ægroque trahunt suspiria corde:        | 200   |
| Quæ te, care puer, nobis nunc tristia fata           |       |
| Eripiunt, durique reum sub judicis ore               |       |
| Constituent, ictus & vincla indigna parabunt?        |       |
| At non hæc de te dedimus promissa parenti            |       |
| Longævo cum te infelix complexus euntem              | 205   |
| Fleret inexpletum, & lacrimarum funderet imbrem.     | •     |
| Ille quidem nunc te donis exspectat ovantem          | . •   |
| Ægypti, & nunc vota facit pro te omnibus aris.       |       |
| O mentes ignaræ hominum, & male provida corda!       |       |
| Ipsi te montes captivum, & flumina lugent            | 210   |
| Beniami, mærentque suis poma aurea ramis.            |       |
| Et jam Sol atras discedens secerat umbras,           |       |
| Cum miseri has redeunt repetentes ore querelas       |       |
| Isacidæ, & servata legunt vestigia cari              |       |
| Beniamis, rursusque adeunt Memphitica tecta.         | 215   |
| Ast ubi purpureo in solio consedit Ioseph,           |       |
| Justitiæ frenans populos terrore superbos,           |       |
| Squallentes luctu Hebræos conspexit, & acri          |       |
| Increpitans voce extemplo decedere tota              |       |
| Imperat Ægypto, furemque relinquere fratrem          | . 220 |
| In vinclis, septum tenebris & carcere cæco.          |       |
| At Judas non desperat rem protinus, & se             |       |
| Spe tenui sustentat adhuc, celsumque tribunal        |       |
| Consistens propter, placido sic ore loquutus:        |       |
| Huc tua sola ægros pueri pro crimine fratris,        | 225   |
| Justitiæ columen, clementia duxit, Ioseph.           | •     |
| Fas illum, fas nos omnes suspendier auris,           |       |
| Ingluviemque atram rapidarum explere volúcrum:       |       |
| At tua nos pietas magnum vulgata per orbem           |       |
| Eripiat scelerum ponis, tollatque jacentes,          | 230   |
| Quos modo ditasti, cum dura urgeret egestas,         |       |
| Hinc passus frumenta vehi Jordanis ad undas.         |       |
| Diis equidem auspicibus reor evenisse, repertus      |       |
| Sit cyathus pueri in loculo, ut tua maxima late      |       |
| Splenderet bonitas, insigni cognita sacto.           | 235   |
| Vince animos, iræque faces compesce flagrantes,      | - 51  |
| value animos, traque taces competee magiantes,       | Neve  |

#### JOSEPH LIBER III. 87

| Ut superet, quæ mentem auget, cælestis origo. Sic divûm tandem in numerum, sic itur ad astra. |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nec vero captos almæ dulcedine lucis                                                          | 240  |
| Mors fari hæc cogit, veniamque orare periclis;                                                | •    |
| Nam nos sola movet miserandi cura parentis,                                                   |      |
| Qui reduces pridem exspectat, jamque affore credit                                            |      |
| Finibus in patriæ, lauris ubi frigida Idume.                                                  |      |
| Ille quidem infracto natorum incommoda tristis                                                | 245  |
| Fert animo, & casus nimium timet anxius omnes.                                                |      |
| Quos non emisit gemitus pubentis Ioseph                                                       |      |
| Immitique nece, & fato afflictatus acerbo!                                                    |      |
| Pectore singultus quos non profudit anhelo!                                                   |      |
| Sol illum in luctu, nox illum frigida semper                                                  | 250  |
| Repperit, atque udos lacrimis deprendit ocellos.                                              |      |
| At macies illi paullatim exederat artus                                                       |      |
| Confectos mærore gravi, senioque: videres                                                     |      |
| Exsangui miserum jam contabescere vultu.                                                      |      |
| Exitinctum quoties patrio ore vocabat Ioseph!                                                 | 255  |
| Atque ædes, atque ampla domus resonabat Ioseph!                                               |      |
| Et sibi spes ille, heu demens, fingebat inanes.                                               |      |
| Quid nunc facturum reris, si nuntius aures                                                    |      |
| Verberet, esse reum, ac vinciri in carcere tætro                                              |      |
| Beniamim, plus ille oculis quem diligit unum                                                  | 260  |
| Natorum numero ex omni, invitusque remisit                                                    |      |
| Huc ad te, amissi præsens solamen Ioseph?                                                     |      |
| Continuo optabit crudelem abrumpere vitam,                                                    |      |
| Demittetque oculos curis ac morte gravatos.                                                   |      |
| Quod te per superûm Regem, qui hæc spectat Olympo                                             | 265  |
| Omnia, perque has vitales puri ætheris auras,                                                 |      |
| Magnanime, oramus, Princeps, miserere parentis                                                |      |
| Grandævi, miserere senis non digna ferentis.                                                  | •    |
| Redde, age, Beniamim nobis; quo sospite vivet;                                                |      |
| Quo vincto, æternum mærens languebit Iacob:                                                   | 270  |
| Aut omnes eadem constringant vincula fratres,                                                 |      |
| Cervicesque eadem miseris secet acta bipennis.                                                |      |
| Quin puerum dimitte atro jam e carcere, ahenis                                                |      |
| Meque iisdem vinclis retine; robustus herilem                                                 |      |
| Servabo melius nutum, & tua justa facessam.                                                   | 275  |
| Hæc fatus prono supplex cum corpore Judas                                                     |      |
| Concidit ante pedes, tactisque dat oscula plantis                                             |      |
| Principis; hoc cuncti faciunt ex ordine fratres                                               |      |
| Orantes veniam, & lacrimis mæsta ora rigantes.                                                | 280  |
| Interea Cæli rector, qui sæva rubente                                                         | Ful- |

| Fulmina molitur dextra, & nutu omnia versat,      |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Isacidum pridem ærumnas miseratus iniquas,        |      |
| Et longo exceptos animi mærore labores,           |      |
| Siderea vocat ad se Eleum de sede ministrum       |      |
| Pennigero e cœtu, ac cæli de gente suprema,       | 285  |
| Unum ex iis qui ferre solent æterna per auras     | -0,  |
| Ætherii mandata Patris stellantibus alis.         |      |
| Vade, ait, & puro velox delabere cælo,            |      |
| Ægyptique invise oras, ubi jura volentes          |      |
| Per populos late dicit Hebræus Ioseph:            |      |
| Dic, animum tandem in fratres, mentemque benignam | 290  |
|                                                   |      |
| Expromat, quos innocuos durissimus angit,         |      |
| Cum satis antiquæ luerint sacta impia culpæ,      |      |
| Ac se illis, & opes tantas, & pandat honores      |      |
| Tam claræ fortunæ altos, Regique secundos.        | 295  |
| His Eleus dictis summo se mittit ab axe           |      |
| Actutum, atque elementa petit, terrasque jacentes |      |
| Remigio levis alarum. jam sidera pronus           |      |
| Percurrit passim illustri fulgentia cælo,         |      |
| Pleïadas, fusumque immani corpore monstrum        | 300  |
| Æquoris, & junctam rapido tibi, Pegase, claram    |      |
| Andromedam, bis dena refers qui lumina terris,    |      |
| Parte tui obscurus semper mortalibus ægris.       |      |
| Saturnum hine pigros volventem tardius orbes      |      |
| Fulmineo præceps motu post terga relinquit,       | 305  |
| Lucentemque Jovem, dirique incendia Martis.       |      |
| Inde faces Phæbi ardentis pertransit, & ignes,    |      |
| Alma Erycina, tuos, & quos Cyllenius ales         |      |
| Accendit, Lunæque globum, quæ candida præbet      |      |
| Fraternis speculum radiis, & imagine gaudet.      | 310  |
| Tum vero undantem candentibus æthera flammis,     |      |
| Aeris & campos vacuos, ac nubila tranat.          |      |
| Despectat reflui Oceani stagnantia longe          |      |
| Æquora ab Herculeis metis, & litore Ibero,        |      |
| Et sola læta arvis, ac cultas artibus urbes.      | 3-15 |
| Continuo Ægyptum invadit, Nilique fluenta,        | • 1  |
| Sirbonisque lacum: mandata exponit Ioseph         |      |
| Numinis, in fratres cumulatum inspirat amorem,    |      |
| Ardentemque illos affari impensius urget.         |      |
| Ergo omnes vacua decedunt protinus aula           | 320  |
| Principis imperio, ac justi celsa atria linquunt. |      |
| Tum fratres notum in conclave accersit Ioseph,    |      |
| Et prorsus se illis aperit, fratremque fatetur    |      |
| Rachele, & magni prognatum semine Jacob;          |      |
|                                                   |      |

Præ-

| JOSEPH LIBER III.                                                                               | 89    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Præteritæque refert annales ordine vitæ,                                                        | 325   |
| Dum casus varios fortunæ utriusque recenset:                                                    |       |
| Germanum aspicite, o fratres: ego vester Ioseph,                                                |       |
| Ille ego quem pacta externis mercede dedistis                                                   |       |
| Nondum pubentem, & primo vix flore virentem.                                                    |       |
| Este animis hilares æquis; confidite; fixos                                                     | 330   |
| Tollite humo securi oculos; cognoscite fratrem.                                                 |       |
| Non me vestrâ operâ abduxit Memphitica turba                                                    |       |
| Finibus e patriæ: sed me huc præmisit Olympi                                                    |       |
| Regnator, vobis qui commoda læta pararem                                                        |       |
| Venturis cum Samariam inclementia cæli                                                          | 335   |
| Vexaret, victum tellus ingrata negaret:                                                         |       |
| Quod faciet, quinas hiemes dum frigidus annus                                                   |       |
| Claudit, & æstates totidem Sol igneus ambit.                                                    |       |
| Vidistis quamvis duplici hoc semente negata;                                                    |       |
| Vestra ego tantisper durus suspiria, vestras                                                    | 340   |
| Sustinui lacrimas, & squallida pectora luctu,                                                   |       |
| Dum vos accensos dulci pietate viderem,                                                         |       |
| Crudeles fato expertus, & numine Divûm.                                                         |       |
| Ite, & communi genitori exponite primum;                                                        | 3.44  |
| Incolumem & florentem opibus hic vivere Joseph;                                                 | 345   |
| Deinde illi Ægyptum parere ad litora ponti                                                      |       |
| Curva Arabum, occiduis quo tendit ab usque Cyreni                                               | (3. ° |
| Huc carum caput o quamprimum adducite, canos                                                    |       |
| Osculer ut, rugasque patris venererque senectam,<br>Et sanctos mores, divinumque instar adorem. | 360   |
| Vos huc antiquis laribus migrate relictis,                                                      | 350   |
| Conjugia, & sobolem, & gazam transferte coloni,                                                 |       |
| Atque greges, atque armenta huc compellite lætos                                                |       |
| Protinus in saltus, & pascua roscida rivis,                                                     |       |
| Et sævam sugite inde samem, sterilesque labores.                                                | 355   |
| Vos omnes pariter nullo discrimine habebo.                                                      | 310   |
| Sic ait illacrimans, atque oscula mutua jungit                                                  |       |
| Fratribus, & dulci amplexu mirantibus hæret.                                                    |       |
| Fratrem illi agnoscunt, & contemplantur eodem                                                   |       |
| Defixi obtutu, ac subita novitate moventur:                                                     | 360   |
| Invitis noxæ veteris pudor inficit ora,                                                         | •     |
| Spemque metumque inter. tum dictis mitibus ultro                                                |       |
| Germani sese ancipites solantur: atrocis                                                        |       |
| Delicti hinc pænæ, spes hinc se tristibus offert.                                               |       |
| Excutit omnem illis mærorem oftensa repente                                                     | 365   |
| Improvisa salus, veniæque oblata facultas:                                                      |       |
| Qualis in Oceano errantes sub nocte profunda                                                    |       |
| Occasium post altæ Ursæ, post plaustra Bootæ                                                    |       |
| Depressa in terras, & Gnosidos astra Coronæ,                                                    |       |
| Tom. II. m.                                                                                     | Eri-  |

| Eripuit polus oppositum devexus in Austrum       | 370   |
|--------------------------------------------------|-------|
| Naufragio, & deploratæ discrimine vitæ           |       |
| Igne suo, stellisque novi surgentibus orbis,     |       |
| Ostenditque novas terras, nova regna carinis     |       |
| Hesperiæ, priscisque ignotum gentibus axem,      |       |
| Et navem clari Pagaseam in luce Canopi.          | 375   |
| Ipse pater Pharao sceptroque, ostroque decorus   | 0,,   |
| Regali, læto in primis gratatur Ioseph:          |       |
| Muneribus cumulet fratres hortatur, & ornet      | ~     |
| Distinctis auro intertexto, & murice pallis.     |       |
| Is pictas chlamydes dat habere virentis acanthi, | 380   |
| Et grande argentum, cælataque vasa figuris,      |       |
| Plaustraque quadrupedum tardo stridentia tractu, |       |
| Queis pater Ægypto exsultans vectetur Iacob,     |       |
| Gaza ingens, omnisque domus, ac turba nepotum.   |       |
| Nec longas cessat sermonibus addere noctes:      | 385   |
| Et nullis non officiis effusus honestat          | , ,   |
| In species decoris cunctas, in munera fratres.   |       |
| Complexu tandem avulsos dimittit onustos         |       |
| Promissis, ut cum dulci genitore revertant.      |       |
| Parte alia votum immortale facrabat Iacob        | . 390 |
| Pro reditu fausto natorum in vallibus imis       |       |
| Hebronis: puroque haustis e flumine lymphis      |       |
| Spargebat viridi redimita altaria fronde,        |       |
| Votivus quæ aries sacros mactatus ad ignes       |       |
| Imbuerat: tum voce Deum implorabat, Olympo       | 395   |
| Ora, manusque ambas tollens: nemorosa silescit   |       |
| Circum ilex, umbræque senem venerantur, & auræ.  |       |
| Ecce autem incolumes facris jam rite peractis    |       |
| Adventare procul natos per gramina cernit,       |       |
| Beniamimque alios comitantem gressibus æquis,    | 400   |
| Et jam quadrupedes sub fasce & pondere anhelos.  |       |
| Expressit lacrimas pridem exspectata parenti     |       |
| Lætitia, & vocem fingultibus interrupit.         |       |
| Ille tamen natis collo dat brachia circum        |       |
| Dilectis sibi luce magis, simul oscula jungit    | 405   |
| Beniami, & geminis comprensum detinet ulnis.     |       |
| Tum vero, quod nec blandus confingeret augur,    |       |
| Quod nec spectra darent somnis fallacibus orta,  |       |
| Vivere in Ægypto illustrem, Regisque tueri       |       |
| Personam, cunctis memorantibus, audit, Ioseph,   | 410   |
| Er regni arbitrio moderari, & flectere habenas,  |       |
| Quem pridem occubuisse tulit crudelibus umbris,  |       |
| Fama per ora hominum volitans rumore secundo.    |       |
| Grandia dona videt regali amplissima luxu,       | T.,   |

| JOSEPH LIBER III.                                                                                                                                                                                                                              | 9 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Insuper & mandata audit migrare jubentis, Hactenus & cultæ Ægyptum præponere terræ. Obstupet, atque insperata lætatur Ioseph Fortuna, quod adhuc præsertim vescitur aura Vitali, slorens ætate, & amabilis ævo.                                | 415 |
| Ergo Deo grates agit, atque indicit honores, Melliferæ in lucis Cananeæ, ubi amygdala amara, Citriaque, & myrti densabant frondibus umbras. At vero Ægypti visendæ ante omnia slagrans Ingenti desiderio, sub pectore dulcem                   | 420 |
| Hanc curam memor & gliscentem semper alebat. Curribus imponit natos, & cara nepotum Pignora cum nuribus, privatisque usibus apta Omnia, dum metitus iter, te spectet, Ioseph. Est locus aeriis sub verticibus silvarum,                        | 425 |
| Bersabeæque inter nemorosa reconditus antra,<br>Hic ubi opaca ilex, ramosque intonsa cupressus,<br>Nomen habet: Putcum veteres dixere coloni,<br>Insignem sama regionem, ubi sædera sanxit<br>Æqua Palæstinis Abramus, & otia secit,           | 430 |
| Cælicolæ senior jure acceptissimus omni.  Huc prima cum nocte pater pervenit Iacob  Agmen agens secum tota cum gente suorum.  Atque illi in somnis vox (mirum!) audita Tonantis:  Isacida, præsenti animo Pharaonia quære                      | 435 |
| Hospitia, & septemgemini clara ostia Nili:<br>Nusquam abero, sobolemque tuam huc ad sidera tollam,<br>Teque istinc educam ipsum: & cum sera vocabunt<br>Te fata extremæ jucundo e lumine vitæ,<br>Ipse tibi occludet languentia lumina Joseph. | 440 |
| His dictis propere e stratis excitus Iacob<br>Attollit tremulos artus, oculisque soporem<br>Excutit, & sanctum mox votis Numen adorat,<br>Numen Avo semper saustum, placidumque Parenti.<br>Illi etiam rosea Aurora cum splenduit orbis,       | 445 |
| Exstructas tumulat donis ingentibus aras; Mox abit hinc Peleusiacis exceptus ovantum Pilentis, Tyrioque instratis murice rhedis, Quæ dat habere patri Pharao pulcherrima dona Dilecti ante alios Ægypti heroas Ioseph,                         | 450 |
| Ut veniat, longo nec frangat membra labore. Pervehitur curru pernici lætus Iacob Ægypto intentus. jamque illi frigida Siche, Quæ semper gregibus suggessit pabula & umbras, Esssuit ex animo, atque Hebron cum valle virenti.                  | 455 |
| m 2                                                                                                                                                                                                                                            | Ur- |

| Urbes præclaras dextra lævaque relinquit<br>Turritam Raphiam, & Geraris sublimia tecta,      | 460         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Et stagnis late Sirbona liquentibus udam.                                                    |             |
| Nec Pathros apparet procul, & peramœna feracis                                               |             |
| Arva soli, & posita in campis Bubastus apricis.                                              |             |
| Ecce autem Jesse in saltu conspectus Ioseph                                                  | 465         |
| Obvius occurrit, procerum quem cœtus euntem                                                  | 1-7         |
| Purpurea insignem palla comitatur, & auro,                                                   |             |
| Talem alios inter, qualem inter Luna minores                                                 |             |
| Se promit puris argentea cornibus ignes.                                                     |             |
| Sic Turcas hodie Satrapas equitare videmus                                                   | 470         |
| Mirandos turmis equitum, & denso agmine cinctos,                                             | 170         |
| Seu ripas Hebri peragrant, seu litora magni                                                  |             |
| Danubii, & domitas perlustrant Pannonis urbes.                                               |             |
| Quis dulces fando lacrimas quas fudit Iacob                                                  |             |
| Aspectu gnati optato; quis mutua dicta                                                       | 475         |
| Explicet, amplexusque omnes sine fine petitos?                                               | т/)         |
| Nunc demum superas auras, hæc lumina linquam,                                                |             |
| Gnate, libens, actæ perfunctus munere vitæ,                                                  |             |
| Postquam te incolumem aspicio storentibus annis.                                             |             |
| Hæc fatus, nati e facie colloque pependit                                                    | 480         |
| Collabens, largoque aspergens pectora sletu.                                                 | 750         |
| Ille autem, Tua me pietas non arguet umquam                                                  |             |
| Indecorem, genitor. non te huc annosa senectus                                               |             |
| Nunc festinantem remorata est; atque ego semper                                              |             |
| Istos optavi venerari in vertice canos;                                                      | 485         |
| Inque tuis absens oculis atque ore quievi.                                                   | 70)         |
| Sic ait illacrimans: tum se convertit amatos                                                 |             |
| Ad fratres, junctifque petit complexibus omnes.                                              |             |
| His fortunatos plantis atque ubere glæba                                                     |             |
| Felicis Jessæ campos ab Rege benignus                                                        | 490         |
| Impetrat, ut studio agrorum, pecudumque sueti                                                | 470         |
| Arva colant, & ament frondosi ruris honorem;                                                 |             |
| Et celsas arces aliis, urbesque relinquant.                                                  |             |
| At Pharao incolumem venisse exsultat Iacob,                                                  |             |
| Miratusque senis rugas, vultusque verendos,                                                  | 495         |
| Et tam grande ævum, curvamque ætate senectam,                                                | <b>T</b> フ) |
| Excinit hospitio regali & sumtibus amplis                                                    |             |
| Excipit hospitio regali, & sumtibus amplis. Nam postquam is fruitur vitai dulcibus auris,    |             |
|                                                                                              |             |
| Saturni quater æthereos jam volverat orbes<br>Stella, pigris cælo adverso quæ motibus errat. | 500         |
|                                                                                              | ,00         |
| Tum senior nati sedes, & limina visit,                                                       |             |
| Atque opibus stupet immensis, & divite gaza;<br>Aulæis vero inprimis radiantibus auro        |             |
| Inserto, & textis per serica fila figuris.                                                   |             |
| surgico, or cevere her retter me negatio.                                                    | Hic         |

| JOSEPH LIBER III.                                                                                                                               | 93          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hic patrias res, & casus cognoscit avitos,<br>Illustresque animas, celebrataque facta suorum.<br>Namque videbat, uti in Siche consedit amœna    | 505         |
| Abramus primum patriis digressus ab oris:<br>Mox raptā sibi deplorat convicia Sarrā,                                                            |             |
| Ægypto in media, & vefani Regis amores:<br>Hinc Chananæa ovibus detondet pascua, Divûm,<br>Et tibi, magne Pater, Mambre in convalle reposta     | 510         |
| Vota pius facit, & solennes erigit aras.<br>Felix, cui licuit toties audire Tonantis                                                            |             |
| Verbaque, cælestesque animas, & numina soli!<br>At Lothus elegit saltus quos irrigat ingens                                                     | 515         |
| Jordanis, vitreaque fecat perlucidus unda.<br>Servitio fugientem Agarim, nemorumque fub umbris<br>Cernere erat folo folam cum infante latentem, |             |
| Quem mixta Abramo peperit, cum prole careret<br>Optata, & steriles uxor deduceret annos.<br>Ah misera! ah miserande puer! vos slumina slerunt   | 520         |
| Bersabeæ, & late errantum spelæa ferarum. Parte alia monte in summo puer Isacus aræ                                                             |             |
| Impositus flammis circum jam ardentibus, ictum<br>Exspectat patriæ dextræ, ut cadat hostia: & alte                                              | 525         |
| Sublatum impavidus genitor consurgit in ensem, Ut flavum nivea caput a cervice recidat: Impedit acriis facinus vox edita nimbis,                |             |
| Aliger & ventos, & tranat nuntius auras;<br>Mactandumque aries motis se vepribus offert.                                                        | 530         |
| Nec procul armillis fulgens, specieque decora<br>Externa vehitur sponso de gente Rebecca,<br>Quæ parit hirsutum Esavum, teque, optime Jacob,    |             |
| Qui te permixtum hic aliis agnoscis ad amnes<br>Pascere oves Labani, & lympha mersare salubri                                                   | 53 <b>5</b> |
| Formosa pro Rachele, cui sedulus uni<br>Inservis, dulci jampridem accensus amore:                                                               |             |
| Subjectamque Liam furto tibi noctis opacæ<br>Aspicis, & conspersa notis jam vellera amænas<br>Per ripas positis late bicoloribus alnis.         | 540         |
| Hæc pater expressa aulæis miratur Iacob,<br>Argumentum ingens, oculosque ad singula torquet                                                     |             |
| Ora hominum ferme auditis spirantia verbis.  Jamque extrema dies revoluto temporis orbe                                                         | 545         |
| Venerat, annorumque effluxerat ambitus horis<br>Exactis, quibus humanis migraret Iacob                                                          | 777         |
| E rebus, senioque essetos poneret artus.                                                                                                        |             |
| Illum æstus modo letalis, modo frigidus horror                                                                                                  | Cor-        |

| Corripit, & tabescentem vis improba morbi<br>Paullatim absumit, dum voce exoptat anhela                                                                                                                                                                | 550 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Et Nili absorbere undas, & montibus amnes<br>Effusos; adeo in venis, atque hepate flammam<br>Conceptam, nullis quas felix educat aura,                                                                                                                 |     |
| Pharmaca jam exstinguunt herbis, succive salubres. Sublimi senior mentem desixit Olympo, Obtutuque uno Divorum in Rege quiescit, Et se purpureo persundi nectare cernit.                                                                               | 555 |
| Mox vitreas Jordanis aquas, patriæque penates Antiquos, & te, dulcis, reminiscitur, Hebron, Hic ubi sunt veterum cineres atque ossa parentum. Stant slentes nati circum, parvique nepotes, Et tacita impressis suspendunt vota labellis                | 560 |
| Pro vita languentis avi, pro munere lucis.  Ille graves oculos, ora & pallentia tollens, Fæda quibus macies, & plurima mortis imago, Isacidis res florentes, & fausta precatur  Omnia, dum ventura aperit ex ordine fata,                              | 565 |
| Fortunas, casusque omnes, & sata nepotum.<br>Et votis geminam sobolem præsentis Ioseph<br>Prosequitur, pulchrumque Ephraim, pulchrumque Manassem<br>Dextram Ephrai, qui lævus erat, dextroque Manassi<br>Imponit lævam, atque attrectat verticis aurum | 570 |
| Crinibus inspersum. frustra conatur Ioseph<br>Transversas mutare manus, Ephraique sinistram<br>Jungere, qui natu minor, & crescentibus annis.<br>Hunc senior lumen gentis, columenque suturum<br>Providet Hebrææ: tenero tantum instar in ore.         | 575 |
| Cari, inquit, pueri, mea magna & fola voluptas, Nostri obitus, nostræ solamen dulce senectæ, Vivite selices, Rex Divûm, & luciser æther, Et placida aspectent slammis vos astra benignis: Nec vobis res perturbet vesana secundas                      | 580 |
| Mens hominum, semperque aliena ob commoda gliscens Invidia officiat, virusque esfundat inane. Arvorum sœtus non atterat horrida grando Tactis de cælo ilicibus, non semina mergant Intempestivis esfusi nubibus imbres.                                | 585 |
| Vos beet optatis semper pax candida donis, Aureaque ubertas, & rerum copia dives.  Et nati vestris ex ossibus exoriantur Innumeri, sanguis meus, ut de semine vestro Sit proles, spatium quæ ævi, & quæ temporis æquet.                                | 590 |
| Talia jactanti mors atra obrepsit, & almæ                                                                                                                                                                                                              | De- |

| JOSEPH LIBER III.                                                                                                                                                                                                                                                            | 95                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Deserit exanimes vitai spiritus artus, Aera per vacuum properans ad opaca piorum Jam loca, quæ studiis Musarum, & carmine Phæbi Doctior Elysiis expressit Græcia campis.                                                                                                     | 595                 |
| Fortunate senex! non te nigrantis Averni Tænariæ sauces, non horridus ore triformi Cerberus, Eumenidesque satæ Phlegethontis ad undas Terrebunt sontem, dirisve piacula noxis: Sed miseræ locus excipiet formidinis expers,                                                  | 600                 |
| Quo nec deleri contagia sueta, nec imi<br>Æternas scelerum pænas dependere manes.<br>Hic longam duces per sæcla abeuntia noctem,<br>Nascatur Deus intacta dum Virgine, qui te<br>Ereptum tenebris, radiantibus inserat astris,<br>Cælitibusque suis immisceat, & tibi nimbos | <b>6</b> ० <b>५</b> |
| Sub pedibus, cæli tonitrus, ac nubila sistat. In tenui viden' ut stipula sub paupere tecto Exoritur, brumâ tellus cum algente rigeret, Qui Solem jubare accendit, & cornua Lunæ, Cui pretiosa ferunt magni, duce sidere, Reges                                               | 610                 |
| Munera ab Auroræ terris, & litore Eoi. Cur vero petit Ægyptum, & rura uda Canopi? Matre Dea, & sene iter sancto monstrante per alpes Aerias, gelidisque sonantes vallibus amnes? Herodis nosco fraudem, nosco effera clade                                                   | 615                 |
| Consilia infantum, & pueris cunabula cæsis,<br>Quos trepidæ heu frustra pressere ad pectora matres.<br>Aspice per summos pelagi vestigia sluctus<br>Ut movet, & cæsum turbantes increpat auras.<br>Pæoniis non ille herbis, sed numine cæcis                                 | 620                 |
| Dat lucem, revocatque vagos in corpora manes,<br>Ire facit claudos pernicibus avia plantis,<br>Concedens mutis effari, & munera vocis.<br>Quas turbas binis faturat, quot millia (mirum!)<br>Piscibus, & Cerere exigua, quam sæpe peredit                                    | 625                 |
| Solus oves pascens formosa ad slumina Daphnis! Et negat esse Deum gens impia, & æthere missum A Patre, ut obstructum nobis aperiret Olympum. Ausa etiam pulsare illum, atque illudere capto, ( Proh facinus!) vultusque manu sædare serenos,                                 | 63à                 |
| Consertisque sacram spinis configere frontem. Quisnam illum, cui non montanis Caspia tigris In latebris, rapidæve admorint ubera lynces, Sublimi cruce pendentem, ac pallentibus umbris Jam similem, siccis oculis miretur, & ore?                                           | 635                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | En                  |

| En lævum nudi ( heu pietas! ) latus ærea cuspis<br>Trajicit, & vasto spumant præcordia hiatu:                                                    | 640  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Et gravidis nectar gignunt cui rura racemis,<br>Cui liquidi fontes, omnisque uberrimus amnis<br>Decurrit silice e dura, atque irrumpit in æquor, |      |
| Ille sitim felle, & tristi solatur aceto.  Ah ne odiis sævite, truces, ah parcite Regi,  Crudeles, Superûm. Quid clavo extenta trabali           | 645  |
| Brachia, quid plantas video sine more cruentas?  Auræ illum circumvolitant, & flamine leni                                                       |      |
| Languentem recreant, notumque ut Numen adorant,<br>Auræ, quas peperit fluviorum argenteus humor,<br>Roscida odorato quas sudit caudice laurus.   | 650  |
| Sol vero morientem alto miseratus ab axe<br>Auratos atra radios serrugine sepsit,                                                                |      |
| Et formidatam terris caligine noctem<br>Involvit, tenebrisque orbem tremesecit obortis.                                                          | 655  |
| At tellus commota urbes concussit, & arces  Montibus impositas, sinuoso & slumina cursu.  Tum lanidum fractusque ricor templisque rescissi       |      |
| Tum lapidum fractusque rigor, templisque rescissa<br>Vela suis: ruptis manes abiere sepulcris,<br>Rursus in exuvias veteres, ac membra recepti.  | 660  |
| Lethwas rumor subito increbrescet ad undas,<br>Adventare Deum, tandem qui, Dite profundo                                                         |      |
| Mox debellato, spoliisque superbus Averni,<br>In cælum divos Heroas ducat, & imo                                                                 | 665  |
| Vindicet a barathro, victaque e morte triumphet.<br>Quis tibi tum fenfus, fortunatissime Jacob,<br>Cernenti Sanctis circum læto agmine Patres    |      |
| Vatibus immixtos, varium Pæana canentes?<br>Ut postes Erebi, vindex, & claustra refringet,                                                       | 670  |
| Perrumpetque Deus squallentem Acheronta tenébris,<br>Et vos in spatiis sistet candentis Olympi.                                                  |      |
| Hæc fata optatosque dies, hæc munera Divûm<br>Exspectate, boni manes, dum tempora metas                                                          | (at  |
| Attigerint, Titan præscriptum impleverit orbem. Ut Patrem feretro impositum conspexit Ioseph Illacrimans, tristique oculos pallore jacentes,     | 675  |
| Inferias, & dona parat funesta vocatis Manibus, atque pios templis decernit honores.                                                             |      |
| Nec roseas chlamydes, auratave tegmina gestat,<br>Et luctum ferrugineo testatur amictu;                                                          | 680  |
| Non nardi lacrima Assyrii, aut fragrantis amomi<br>Cæsariem humentem patrio de more perunctus,                                                   |      |
| Spargit odoratis genitoris sedulus omne                                                                                                          | Cor- |

| JOSEPH LIBER III.                                                                                                                                                                                                                       | 97         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Corpus aromatibus, lacrimasque adjungit inanes,<br>Et quæ sudarunt beneolenti balsama ligno.<br>Protinus aeriis cedrus succiditur ingens<br>Montibus, æstivam fundens frondentibus umbram                                               | 685        |
| E ramis, gratam fessis pastoribus umbram: In tristes conversa usus nunc suneris atri Concidit, inclinatque solo caput alta decorum. Atque hinc, ossa capax quæ contegat, arca paratur,                                                  | 690        |
| Vellereque induitur nigro, cui serica mæstis Stamen imaginibus distinguit textile vestis. Samariam ingentem, deplorantemque ruinas Cernere erat, miseras, exstincto lumine, quo se                                                      | 695        |
| Attollens clarum feriebat vertice Olympum. Scissa comas, sparso turritam e crine coronam Deposuit, guttis oculos & grandibus udos Demittens, geminis plangebat pectora palmis,                                                          | 700        |
| Pectora fluminibus, fusique humentia rivis.<br>Lucida bis crescens repararat cornua Phœbe,<br>Oceano exierat decimo Sol aureus ortu,                                                                                                    | ,          |
| Amissum cuncta Ægyptus dum luget Iacob.  Quæ mox supremo funus comitatur honore, Ire jubens tectos currus, equitesque colore  Qualem olim in foliis, cum frigore rura rigerent,  Vidimus, algenti radiat dum sidere Chiron:             | 705        |
| Sponte cadunt, non excussis pallentia ramis, Atque illis omnis paullatim exaruit humor, Nec viridem tellus faciem, aut alimenta ministrat: In tenues moriens discessit Hamadryas auras Stipite ab annoso, silvamque exstincta reliquit. | 710        |
| Est in secessus longo, sub rupe cavata  Exesi montis nemoroso frigida dorso  Spelunca, humentes ubi se junxere lacunæ,                                                                                                                  | 715        |
| Cultaque Jordanis prætexit arundine glauca: Hæc arva Ephroni Ethæo liquere parentes, Mox eadem hæc Abramus emit, faxifque sepulcrum                                                                                                     | <b>710</b> |
| Exstruit, & molem congesto marmore claudit.  Hic situs ipse jacet. lapide hæc monumenta vetusto  Sarra subit, junctusque suæ post fata Rebeccæ  Isacus, & felix sanctæ Lia store juventæ.  Additus his expers ætheræ sulgentis Iacob,   | 720        |
| Exceptus terræque sinu, gremioque parentis.  Hunc lacrimis nati decorant, & turba nepotum,  Et quicumque secant Chananæos vomere colles.  Quin & punicei in campis languere hiacynthi,  Mixta auro violis decedere purpura visa est,    | 725        |
| Mixta auro violis decedere purpura vila eit,                                                                                                                                                                                            | Pan        |

# 98 FRANCISCI LUISINI

| Pastoris magni interitu, cui pascua inaurat<br>Annus adhuc, largique humectant gramina rores. | 730    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ingeminant luctum Pharii, & suspiria planctu<br>Attollunt: resonat Mambræ convallis opacæ,    |        |
| Et juga Carmeli pulsata nivalibus auris.                                                      |        |
| At regio a fletu sortita est nomen amaro                                                      | 735    |
| Ægypti, & celebrem famam coluere nepotes.                                                     |        |
| Languebat magno inferiis mærore peractis                                                      |        |
| Isacides, urnaque sita genitoris humati,                                                      |        |
| Atque illum Ægyptum, & Pharaona revisere Regem                                                |        |
| Præcipitant curæ, ac terris decedere avitis.                                                  | 740    |
| Secum una comites germanos ducit, & agros                                                     |        |
| Uberibus glæbis, pinguique uligine lætos                                                      |        |
| Promittit, villasque, amplæ regionis ocellos.                                                 |        |
| Vix latam Ægyptum, vix primi litoris oram                                                     |        |
| Attigerant, pictique humentia rura Canopi,                                                    | 745    |
| Lentis umbrati sudantia tempora ramis,                                                        |        |
| Cum mala suspicio, & veteris mens conscia facti                                               |        |
| Invasit juvenes, & tristia pectora torsit.                                                    |        |
| Est locus obscura nimborum in parte retrusus,                                                 |        |
| Ater ubi algentes in nubes cogitur aer:                                                       | 750    |
| Hic posita (horrendum!) sedes per sæcula diris                                                |        |
| Spiritibus, quos supremo Deus ætheris orbe                                                    |        |
| Depulit, ac sontes tenebrosa in Tartara adegit;                                               |        |
| Unde ad nos medium erumpunt per inane frementes,                                              |        |
| Pertentantque dolis, captosque involvere Averno                                               | 755    |
| Conantur malesuadi animos, & nocte profunda.                                                  |        |
| Æterni his comites, junctis suspiria pænis,                                                   |        |
| Luctificus dolor, & trepidæ formidinis horror,                                                |        |
| Queis permixta hæret furiarum maxima Erynnis,                                                 |        |
| Conscia quæ scelerum flammis ultricibus angit                                                 | 760    |
| Corda hominum, & conscire ipsum vel nomine profert.                                           |        |
| Pallorem vultu præsefert, nubila fronte;                                                      |        |
| Et pavido incedens gressu, vestigia summo                                                     |        |
| Suspendit librata solo, in se slexa veretur                                                   |        |
| Lumina, sermonesque hominum, quare arrigit aures                                              | 765    |
| Pervigiles, oculos vix somno inclinat inerti.                                                 |        |
| Flagitiis si quem paribus videt obvia plecti,                                                 |        |
| Continuo similis pallescit crimine noxæ,                                                      |        |
| Conspectumque sugit populi, seque abdit in umbras,                                            |        |
| Luce carens, spectatque invisi lampada Phæbi.                                                 | 770    |
| Illam etiam in somnis rerum spectra omnia terrent,                                            |        |
| Et tabulæ, & sancti subsellia visa senatus.                                                   |        |
| Ergo vipereos abjecit vertice crines                                                          |        |
| Bellerophonteæ crudelia monstra Chimeræ,                                                      |        |
| -                                                                                             | Effin- |

| JOSEPH LIBER III.                                                                                                                                                                                                                                 | 99           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Effinxitque Liæ notum cum voce colorem, Et vultum, atque afperfa oculis collyria lippis, Quam fenior pridem exftinctam deflerat Iacob Palmiferi quondam dilectam ad flumina Tigris. Sic converfa adiit fomno vinoque gravatos                     | 775          |
| Isacidas, talique affata est voce jacentes,  Dum nox sidereo sulgens procedit amictu:  Quæ sors, o Juvenes sanguis meus, improba vos huc  Compulit? ominibus quæ vos mens læva sinistris?  Ut patria & pulcher sluvio Jordanis amæno              | 780          |
| Sordeat, & veterum vobis monimenta parentum? Heu fugite immanes terras, & litus iniquum. Barbaricum in morem, infidiis vos fævus Iofeph Heu petit, occultumque nefas in pectore versat, Longinquas quod mancipium misstis ad oras                 | 785          |
| Vestra ego sum genitrix, quam pridem lumine cassam<br>Terra parens gremio, atque horrentibus occulit umbris.<br>Hæc ait, & subito in tenues se dissipat auras:<br>Prosequitur crebro tempestas sulgure euntem.                                    | 790          |
| Perculsi hoc nati portento Israelis omnes, Post somnum liquida recolentes omnia mente, Agnovere piam esfigiem, & prædusce parentis Officium, expavere trucis scelera esfera fratris. Heu quid agant? sugiendi omnis prærepta facultas,            | 795          |
| Pernicesque equites, & claustra objecta verentur.  Ipsum adeunt ( quæ fola via est patesacta salutis )  Orantes veniam, notæque oblivia culpæ,  Et lacrimis addunt suspiria, humique jacentes  Provolvunt sese ad plantas mirantis Ioseph         | 800          |
| Ora illis obducta gravi mærore. torosa Lenissient insultantem cervice leonem, Quale parit monstrum Getulis Bagrada arenis. At frater, qui excelso animo deleverat omnem Illorum noxam, atque in se suriale venenum,                               | <b>\$</b> 05 |
| Risu hilari, & dictis solatur mitibus ægros,<br>Et tenero dulcem amplexu testatur amorem.<br>Neve ulla aut tectæ fraudis resideret inanis<br>Suspicio, aut precibus nullis medicabilis iræ,<br>Flavum adhibens Ephraim, candentique ore Manassem, | 810          |
| Per capita amborum, sibi vitæ munere, & auro<br>Cara magis, magni per manes jurat lacob,<br>Nil se illis tentasse mali, aut tentare paratum;<br>Sed meliore statu vitai, opibusque beare.<br>Vestrum, inquit, crudele scelus Deus omine sausto,   | 815          |
| n 2                                                                                                                                                                                                                                               | Mu-          |

# 100 FRANCISCI LUISINI

| Mutavit, tanta Imperii me mole gravavit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 820   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consilia in melius (mirum!) vestra omnia vertens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Quid porro tantos pavidis mens turbida motus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1./   |
| Excitat? eja agite infuetas depellite curas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Votum pro reditu genio folvamus ovantes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Lætitiæque dator Deus adsit, & optima Physis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 825   |
| Cui cordi vitæ est altrix & amica voluptas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     |
| Post hæc, res Pelcusiacas moderatur Joseph,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Et Regni clavum, ut consueverat ante, capessit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Rex jubet, & prodest peregrinum ad maxima nomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Barbarus hunc Asiæ regnator, Thracia parent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 830   |
| Cui nunc imperia, & bello implacabilis Afer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Post Constantini excidium, post Hellada captam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Nunc morem colit: Illyrico quos litore raptat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Ægeoque, & Parthenopes felicibus oris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Bella his, & paces, & summa negotia mandat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 835   |
| Jam centum & bis quinque senex exegerat annos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,    |
| Isacides: defloruerat pridem omnis in illo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Ætatis decor, & fractum jam e corpore robur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Cesserat esseto, gelidosque reliquerat artus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Viderat e natis, serisque nepotibus ortam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 840   |
| Progeniem, atque uno innumeros e semine Jacob:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 7 - |
| Qualem olim Eridani ad ripas, Parmæque sonantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Gurgitibus late essus conspeximus uno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Ilicis e trunco ingentem se essundere silvam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Ramorum, & gelidas attollere brachia ad auras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 845   |
| Illa comis umbrata suos miratur honores,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .,    |
| Et virides ostentat opes, nulli invida plantæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Ergo jacet tandem exanimis miserandus Ioseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Post casus vitæ ancipites, & splendida rerum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Nomina gestarum, quas omnis plausibus ætas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850   |
| Excipiat, cuncti venerentur jure nepotes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7     |
| Dum Rex sacrorum Imperium Romanus habebit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Templaque Aventinæ optabit Deus incola rupis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . '   |
| Et veterum rerum annales audire juvabit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Ille quidem attonitis venturos providus annos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 855   |
| Fratribus, & certis patefecit tempora signis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Hebræumque fugam Ægypto prædixit ab omni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Jam moriens, motusque novi Pharaonis & iras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Quem longo demum exortum post tempore tristes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Isacidæ horrescunt, & jam impendere malorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 860   |
| Omne genus sibi posse putant, morbosque, famemque;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Ut quondam dirum per noctem ardere cometam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Spectantes, & sanguineam inter sidera nubem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Bellorum ingentes motus, & fæcla timemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| manage and and all an annual and annual annual and annual and annual and annual and annual and annual annual and annual annual and annual an | Effe- |

# JOSEPH LIBER III. 101

| Effera, & exitinctis viduatas regibus aulas.     | 865    |
|--------------------------------------------------|--------|
| Namque olim, ut perhibent, Hebræos dirus acerbis | •      |
| Afflixit Pharao pœnis, & carcere tætro,          |        |
| Dum libertatem antiquam, patriosque penates      |        |
| Maximus asseruit Pastor. nam in vertice Sinæ     |        |
| Excitus lucente rubo Pharaonia Moses             | 870    |
| Tecta Deo ducente adiit, Regique superbo         | - / -  |
| Numinis ætherei præcepta evolvit, & omnes        |        |
| Protinus Hebræos Ægypto e divite suasit          |        |
| Dulcia mittendos Chananææ ad limina terræ.       |        |
| Utque Deum hæc mandasse alto sibi monte doceret, | 875    |
| Purpureo e flore, & rutilo de vepre locutum,     | ٧,)    |
| Extemplo virgam horribilem convertit in anguem,  |        |
| Qui vacuo obrepsit spiris ingentibus agro:       |        |
| Et colubrum solido obduxit mox cortice rursus,   |        |
| Nigrantemque prius dextram, candore nitentem     | 880    |
|                                                  | 300    |
| Campestri, cum bruma nives cana illinit arvis    |        |
| Tiliaventæis, rapidi seu litore Turri,           |        |
| Protulit, & fuscam e nivea (mirabile!) promsit,  |        |
| Puraque sanguineo conspersit stagna colore.      | 885    |
| Irridet Rex, & miranda incredulus odit,          | 00)    |
| Nile, tuus, magicæque adhibet certamina turbæ,   |        |
| Pallentes quæ sueta umbras excire sepulcris,     |        |
| Et versare dolos, & falsis ludere monstris.      |        |
| Tum vero Hebræos noctesque diesque fatigat       | 0      |
| Sævior, ac duro exercet sub fasce laborum,       | 890    |
| Ah silice in nuda, cum nox ruit atra, jacentes;  |        |
| Et nullis vesana modis expleta libido est.       |        |
| Ergo iras Cæli experta est Ægyptia tellus,       |        |
| Sanguineque undantem Nilum, fluctusque cruentos  | 0      |
| Vidit, & ingratos vitavit fluminis haustus,      | 895    |
| Hebræis dulces haustus, at, inhospita, amaros,   |        |
| Terra, tibi, & tristi lædentes ora palato.       |        |
| His Rex sollicitus portentis, compede aheno      |        |
| Eripere Hebræos, & duris solvere vinclis         |        |
| Constituit, patriasque omnes dimittere ad urbes: | 900    |
| Mox alternanti sæpe immutata voluntas,           |        |
| Atque anceps vario lusit sententia motu.         |        |
| Quare illum nova prodigia, & nova terret imago   |        |
| Præsentis leti. vastata Ægyptus ubique           |        |
| Informes putri gignebat gurgite ranas,           | 905    |
| Noxius unde hominum lædebat corpora potus:       |        |
| Et gravis exorta est passim inclementia cæli,    |        |
| Et placida interrupta quies blandissima somni.   |        |
| Quinetiam liquefacta hominum per viscera turpes  |        |
|                                                  | 17.000 |

# 102 FRANCISCI LUISINI

| Emersere, pedum blattæ quæ a nomine dictæ,           | 910 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Quas non unguentis, lymphisve liquentibus umquam     |     |
| Abluerunt tum monstra novis conspecta figuris.       |     |
| Plebejo populus morbo contabuit omnis,               |     |
| Et glacialis hiems, commixtaque turbine grando       |     |
| Insueta segetes late afflixere procella,             | 915 |
| Ac frondosa avidæ attriverunt culta locustæ.         |     |
| Tum triduum nox incubuit horrentibus umbris,         |     |
| Impiaque æternas metuerunt sæcla tenébras:           |     |
| Crebraque mærentes infantum funera matres            |     |
| Desterunt, glauco ingemuit pater æquore Nilus.       | 920 |
| Tum vero Divûm Pharao formidine victus,              |     |
| Innumerisque malis, & fato vindice fractus           |     |
| Accitum Ægypto jussit decedere Mosem,                |     |
| Inque Palæstinas Hebræos ducere terras.              |     |
| Illi exfultantes Panchæis ignibus aras               | 925 |
| Accendunt, delubra Dei vernantibus ornant            |     |
| Floribus, & facras inter cadit hostia frondes,       |     |
| Instituuntque dapes, & plenas copia mensas           |     |
| Large onerat. postquam omnis amor depulsus edendi,   |     |
| Relliquias flammis mensarum, frustaque mandant.      | 930 |
| Tertia puniceos Aurora retexerat ortus;              |     |
| Cum fessi tandem assiduo duce, & auspice Mose        |     |
| Post spatia immensa, atque famem, vitæque labores    |     |
| Luce Dei nubem, flammam uda nocte sequuti            |     |
| Optato steterunt Erythræi in litore ponti,           | 935 |
| Et tactam te, excelsa Sabath, videre marinis         |     |
| Fluctibus hinc, viridis porrectam hinc æquore campi. |     |
| Interea furiis Pharao crudelibus actus               |     |
| Hebræos abiisse dolet, rursusque reposcit            |     |
| Mancipia, & libertatis jus omne retractat,           | 940 |
| Desertosque suis queritur cultoribus agros.          | •   |
| Continuo emissus campis equitatus apertis,           |     |
| Qui revocet proficiscentes, fugientibus instet,      |     |
| Et septos intercludat sine tramite saltus.           |     |
| Ipse ope barbarica, pictisque illustrior armis       | 945 |
| Insequitur Pharao, radiantes ære phalanges,          |     |
| Sexcentosque trahit currus, & millia telis           |     |
| Innumeris hominum. Jamque audit ahenea Moses         |     |
| Plaustra virûm, raucisque Ægyptia cornua sistris,    |     |
| Præcisasque vias cernit sibi. nimbifer hinc mons     | 950 |
| Claudit, & aeriæ surgunt ad sidera rupes:            |     |
| Hinc vastæ prosugos cingunt rubri æquoris undæ.      |     |
| Heu quid agat? qua se præsentibus arte periclis      |     |
| Eripiat? cunctis se offert in rebus egestas          |     |
|                                                      | 17. |

# JOSEPH LIBER III. 103

| Durior; & Cereris, & Bacchi munera desunt;<br>Nec tela, ut feriant, adsunt, nec ferreus umbo. | 955 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ductorem Hebræi flammato pectore Mosem                                                        |     |
| Incusant, sævitque animis turba omnis, & altis                                                |     |
| Obruere hunc lapidum commota intentat acervis.                                                |     |
| At Moses indignantes pater increpat, æstum                                                    | 960 |
| Irarum mulcet dictis, & pectora sedat,                                                        | 900 |
| Præsentemque Deum adversis ait assore rebus,                                                  |     |
| Barbarici juga servitii cervicibus ante                                                       |     |
| Qui nutu illorum excussit, subsidere possint                                                  |     |
| Cui celsi montes, rapidique arescere fluctus.                                                 | 965 |
|                                                                                               | 90) |
| Inde ubi spe ardentes comites conspexit, Olympo                                               |     |
| Ipsum animum attollens, & summo Numine fretus                                                 |     |
| Ter dorsum sacræ percussit pondere virgæ                                                      |     |
| Purpurei maris, atque undas ter fregit hiantes.                                               | 070 |
| Dissiluit pelagus late, & procul unda recessit,                                               | 970 |
| Exhaustus Nereus jam sicca exaruit alga,                                                      |     |
| Amplaque per medias patefacta est semita arenas,                                              |     |
| Et curvum in montis faciem circumstetit æquor                                                 |     |
| Molem incedentem, atque eadem tentare jubentem                                                | 075 |
| Mirantes alto socios e margine ripæ.                                                          | 975 |
| Qui tandem Ducis humenti vestigia in alveo                                                    |     |
| Insuetum per iter trepidi observata sequentur,                                                |     |
| Et siccis refluo properant in marmore plantis.                                                |     |
| Non illos Aquilo, non illos Auster euntes                                                     | 980 |
| Terruit, aut formidatis vis ulla procellis.                                                   | 900 |
| Rex Superûm reduces securo in limite sistit:                                                  |     |
| Obstupuit monstro hoc Pharao; telisque coruscis                                               |     |
| Horrentes fremuere acies; furor impius omnes                                                  |     |
| Ire jubet qua confusæ vestigia ducunt                                                         | 985 |
| Gentis, & elapsos suadet irrumpere in hostes.                                                 | 90) |
| Jamque acer scopulos, primisque arentia tentat                                                |     |
| Saxa vadis sonipes, Proteique hinnitibus antra                                                |     |
| Pulsat, & hunc omnis variis exercitus armis                                                   |     |
| Consequitur. Pharao Tyrio splendebat in ostro                                                 | 000 |
| Auratis intertexto de more corymbis,                                                          | 990 |
| Stans cello in curru. crines huic grande retortum                                             |     |
| Gossipium in nodum ambibat, tum vertice summo                                                 |     |
| Aurea cæruleis radiabat cornibus Isis                                                         |     |
| Regi indignanti, tantisque in prælia cunti                                                    | 995 |
| Vasti animi furiis, & cæci pectoris æstu,                                                     | 771 |
| Quanta mole furens, ac turbine fævus Orion                                                    |     |
| Fertur in adversi fulgentia cornua Tauri,                                                     |     |
| Taygetemque ipsam, mixtisque Atlantidas astris:                                               |     |
| Ensem ille immanem vibrans, clypeumque micantem                                               | T   |

# 104 FRANC. LUISINI JOSEPH LIB. III.

| Luminibus contra objiciens, fremit ore tremendo, Igneaque ardentem oftentat circum ilia zonam. Sed non Regi Isis properantem avertere pestem, Nec potuit positis Hebræos reddere vinclis.  Nondum e conspectu vicini litoris ibat,                       | 1000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Quadrijugesque agitabat equos, sola roscida Nerei<br>Percurrens Pharao, cum stagna essusa patentem<br>Implerunt callem, atque obstructa est semita ponti,<br>Et subitis oppressus aquis tuus accola, Nile.<br>Immensus rapida cum grandine decidit imber | 1005 |
| Nocte atra cælum involvens. micat arduus orbis Terrificis vertex flammis, & fulgura diros Crebra cient tonitrus, atque æquora turbida frangunt. At tumidis acies Ægyptia volvitur undis.                                                                 | 1010 |
| Iple truces oculos torquens, suspiria ab imo                                                                                                                                                                                                             |      |
| Corde trahit Pharao revoluto excussus ab axe, Jamque animam toto indignantem pectose proflat. Barbara purpureas jactatur gaza per undas, Mucrones, ocreæque virûm, galeæque comantes. Exanimes animosus equos ad litora Iapyx                            | 1015 |
| Pellit, & alpina Boreas effusus ab arce.  Hæc procul e ripa Moses prospectat, & omnis  Miratur Judæa cohors, matresque, virique,  Et se præsenti ereptam discrimine leti  Esse videt, solvitque Deo pia vota saventi.                                    | 1020 |
| Jamque suos alacer Moses hostilibus armis                                                                                                                                                                                                                | 1025 |
| Munit arenoso collectis litore: sacrum  Mox iter ad Sinam instituit, quo monte Tonantem  Sæpe Deum perhibent slammis sulgere coruscis.  Ast illi hanc olea redimiti tempora lucem                                                                        |      |
| Carminibus celebrant: seu slumina, seu juga vincant<br>Longe incedentes silvestribus aspera dumis.<br>Ergo piis dexter Deus affuit, & sitis ægros<br>Cum premeret, silice e rigida sons ubere vena<br>Fluxit, & aerio de tractu roscidus humor           | 1030 |
| Lapsus in umbrosis explevit melle liquenti<br>Montibus esuriens vulgus, ac nectare puro,<br>Donec ad optati pervenit culmina Sinæ.                                                                                                                       | 1035 |

# FINIS.



# JULII CÆSARIS S CALIGERI A RÆ FRACASTOREÆ

Et alia nonnulla ad has, & ad

FRACASTORIUM

ipsum spectantia.





# JULII CÆSARIS S CALIGERI A RÆ FRACASTOREÆ.

### AD FAMAM.



Iva frenatrix animi ruentis,
Aviis ævi redimita pennis,
Quæ bonos cæli patrii beatis
Ignibus æquas:
Seculorum almum decus imminentum,
Temporum victrix, domitrix locorum,
Morte deletum reparans, tibi ipsi,
Fama, superstes:

Cui novos tentas aperire cantus, Cui novos audes numeros? quibusnam Nixibus? si non novus excitetur

Alter Apollo?
Nam fatis non fit vetus ille Phæbus:
Vel fatis fi fit; comitem volentem
Hinc agens Fracastoreum dolenti
Abstulit orbi.

Dive, supremi cava templa cæli, Dive, devexæ sola dura terræ, Cuncta naturæ ratione certa

Pignora librans;
Si novem castos animos fororum
Tecum habes, prisca viduatus aura
Spiritus quanam tenues sequetur
Voce Camænas?

Ergo tu nobis eris: ergo nostrum Pectus implebis, tibi te canendo Unicum, prima, ultima post Maronem Meta canentum.

### AD CHARITES.

Quis mihi versiculos

Sponte natos, arte nulla

Pexos, suaves, non laboratos dabit?

Qualia Pannoniis

Læta campis pullulascunt

Auri flagella creta sarmento suo.

Qualis Acidalio

Rore tincta, rore cæli,

Mucrone rupto, turgida emicat rosa.

Vos lepidæ Charites,

Transmarina tu Venustas,

Afflata Phœbo concitate numina:

Ferte pedem faciles:

Ferte gemmeas corollas:

Afferte cantum flebili mollem sono.

Ecce FRACASTOREUS,

Vester imperator ille,

Ille ille vester imperator unicus,

Lætitiam patriæ,

Ultimum diem suorum

Clausit, futuris seculis poeticen.

### AD CÆLESTEM MENTEM, QUÆ REGIT NOS.

FOE CUNDA cæli rore vena fæcundi, Cui cedit almi suavis unda Parnasi, Namque illa terræ bruta de sinu surgens, Mendace vatum mente fabulosorum Dictat surores, næniasque scribentum:

Tu sancta proles ætherisque, cælique
Ducens supremas e Dei sinu slammas,
Parem parenti te induis, vehens tecum
Cunctarum onusta seminarium rerum,
Quæ concitantur mentibus beatorum.
Numquam satiscis. Vividum jubar longe
Contentius sit, quo magis saborasti.

Te te

Te te explica ergo, Virgo sancta, sublimis, Ut vatis alti pura sunus exornes: Ut vatis alti manibus parentemus; Namque ille talis, tantus & suit vates, Ut voce dici nonnisi Dei possit.

### AD PARCAM.

Quæ reduces per orbes,

Diva, devolvis trepidæ tenuia fila vitæ,

Conscia Parca fati,

Horridi fati, precibus non habilis, ministra, Te caput in nocentum

Posse bacchari scieram, Morte jubente, nostrum:

Ast genus in deorum

Posse, quis tecum pepigit? quo tibi jure factum est?

Ecce jacet supremum

Nunc decus terræ, & patrii pignora certa cæli.

Sidera quis revolvet?

Quisve naturam propriis principiis recludet?

Heu lacrimosa rerum

Secula! heu vanæ caries, cura, metusque vitæ! Ne liceat deinceps

Amplius nasci; quoniam vivere posse, mors est.

### AD AURORAM.

Marura mater, uvidis quæ rorulenta guttis Ocellus auro fulgidus nascentis es diei, Olim videbas alterum terris micare Solem: Nunc duplicem miraberis polo nitere Phœbum; Illustre numen Castoris postquam occupavit illum Qui nunc tenébras posteris, luctum suis reliquit.

### AD POPULOS ARBORES.

Olim mollia membra puellæ,
(Nam vos pius esse coegit amor
Cortice duro)
Quando ad tumuli lacrimosi notas,
Magnique parentalia vatis
Liquidos vetat essundere sletus
Invida radix,

Rigide teneros quæ cohibet pedes, Audite pias, o pia numina, Tristi rudibus numeris obsitas Voce querelas: Vestrasque, rogo, mittite lacrimas, Quas auricomis tumidas radiis Circum viridantia serta rogi Sarca reponat. An Sarca facris scatebris incitus, An notus & immanibus Inferis, Et carus superis Benacus Numine raro Solis vobis incognitus est? Ille est Latii magni Aganippe, Nerei pater, & soboles idem. Ubere vena Is vestra libens brachia ditans, Atque ad lacrimas, atque ad debitos Tumulo fletus, larga alimenta Suggeret undis. Tunc Herculeis picta laboribus, Tremulo pede nutantia folia Helices æmula, vatum nitida Tempora cingent.

### THRENUS.

Si desiderium, & lacrimæ solamen esse possunt;
Solamen possum tum dare, tum accipere:
Si desiderium, & lacrimas solamen auget ultro;
Cum desiderio augere queo lacrimas.
Ast hæc si damnum frustra reparare cuncta certant,
Ah quid lancinat hoc illud, & hoc animum?

### AD FRACASTORIAM ANIMAM.

VERONA flet; Natura luget: ordines
Omnes deorum qui citos orbes rotant,
Immane quantum lacrimantur, & gemunt!
Mœstam sororum næniam chorus cantat:
Pro voce, Phæbus mæsta fert silentia:
Suspirat omnis orbis, ut meta ultima
Vitæ occupavit Castoris magni dies.
Et abstinere me jubet luctu pudor?

Quod nostra parvi Musa momenti nequit Æquare tanti tam feras damni vices. Civis serenis o recepta sedibus Anima, quietis alma compos aureæ, Quid si corollæ lucidis textæ rosis, Violæque mite veris halantes decus, Puris canistris serta complexu rudi Manes corymbi tortiles placant tuos; Mea despicata hinc exigentur carmina?

### ALLOCUTIO.

VIRGINUM decus fororum, Natura quantum facereque, & pati poteit, Quale nec fuisse quondam, Latura nec post esse credo secula;

Haud parem tuis trophœis

( Quis hoc, quis amens posse speret, aut putet? ) Sed tamen non improbandum

Admitte, magnum numen, hunc lyræ sonum, Pignus inflammati amoris,

Quo sauciata stare mens nescit loco; Seque stringit, urget, aufert:

Percussa thyrso qualis avium nemus

Evias furens fatigat;

Simul furit, simul stupet, simul fugit; Senticeta nulla cursum,

Prærupta nulla, nulla tardant flumina; Blanda donec vis soporis

Fessos resolvit, & simul vinxit pedes.

### EPICEDIU M.

Qui Fracastorei Phœbum divina canentem Audieras, quid enim quæris in hoc tumulo? Terram terra premit, tellus tellure gravatur, Perque suas repetunt sese elementa vices. Ille olim sancto capiebat pectore cælum: Nunc capitur cælis: inde petendus erit.

### BENACUM.

CORNIGER pelagifreme, Mincii genitor facri,

Qui liquentibus agmina Explicas vaga lymphis: Tu feris, pater, Alpibus Devolutus ab intimis, Mittore frequens vado Dorsa barbara mutas. Mille tum scatebris tuis Vividis virides comis Naides tua slumina Rorulenta recentant. Tu facras Heliconii Collis æquiparas aquas: Quin eas magis anteis Fonte plenior aureo. Par quis est, erit, aut fuit Gutturis liquidi sono? Est tamen soboles tua Pura vena Catulli. Nam mihi penitus sedet Mente religio pia Numen unicum, & ultimum Nominare Maronem. Cede, turgida Græcia; Non habes quibus excites Mortuam tibi gloriam: Comparatio vana est. Ergo nunc, pater optime, Cum Fracastoreus iuum Nectar in liquidas aquas Cælitus tulit haustum, Quæ prius cupidis viris Imminebat adorea. Sustulit dubiam bonus Cum bono alite palmam. Heu ubi, heu ubi nunc es? heu Quo sequar Genium meum? Non datur? lactima hic lacus, Hæcque flumina sunto.

### AD AVICULAS, AQUAS, VENTOS.

DICITE, silvicola cohors,
Quæ remigiis vaga præpetibus
Peragratis varia loca.
Dicite Io hyali latices

Turba fluentisoni gregis

Age ubique hospita, civis ubique.

Saltem miserescite vos

Lubrica liquidi soboles ætheris,

Cava qui colitis specua:

Qui suspensi fluctibus, illos

Suspenditis: atque fretis

Tunsi, tunditis illa vicissim.

Nostri ingenii Genium

Ubi? qua quæram? misero quis iter

Monstrare volet, vel sciet?

Natura parens inclyta rerum, Si ille abs te abiit, nec ibi es

Nunc feliciter ille ubi regnat;

Te dimidio minor es:

Nec nos solos funera tangunt.

### LESSUS.

Ecquis tristibus excitus querelis

Audet esse pius piisaue votis

Audet esse pius, piisque votis Arido dare lacrimas sepulcro?

Ecquis præteriti memor decoris, Nunc spectans lacrimabilem ruinam, Amens percitus impiis querelis Diro carmine provocare cælos?

O utrum miseri eligemus? utrum e Neutrum. nam neque candido poetæ Sunt convicia concienda cælo: Nec est sletibus ille dignus ullis Qui factus modo particeps Olympi est.

Mille hic ocius excitentur aræ, Verbenis nitidæ, innubaque lauru. Unum numen in omnibus canendum.

### AD ANIMAM FRACASTORII HYPORCHEMA.

VIGILIA, lacrima, lacrimæ

Bibula miseria canere jubet aliquid.

Supera domicilia terens,

Nitidula, rutilior anima radio, Sacra nova, nova dea, cape hæc.

Homo dicat ea tibi minimus hominum:

Tom. II. P Sed

Sed utique bene tibi volens, Tibique data bona lepida lepide amans:

Paria quibus alia alibi

Neque video, neque ego habeo, neque scio.

Canere tua valet Erato hoc,

Et ea facula animi aquiligena, cui

Vegeti agilia loca poli

Modo facile patula gremium aperiunt.

### A M OE B E U M.

Qui dulci numeros flamine temperat, Cum sis sat tibi, & arduus, Cur majore quatis vertice sidera?

Vitæ compos crat, me quoque compotem Fecit. multus, & impotens Nunc diris animus fluctuat æstibus.

SC. Quin ergo potius putem
Illo, dive, tuæ funere gloriæ
Funus compositum: neque
Ausurum viduos tollere vertices.

PAR. Dum terras coluit meus,

Terras me propius collibuit pati:

At nunc cum petiit polum,

Vel torvus repetam, vel placidus sequar.

### EICON.

Ur vis corusca sulminis tela trisulca vibrat, Concita terra pavet, cælumque conscissum gemit: Tum bobus adjunctis jugi demit arator onus:

Enumeratque gregem pastor pavore pallidus. Septemtrio ut rerum potens nubila rapta sugat,

Per loca suda redux Sol lucidum ostentat caput:

At nos tenébris obliti, nimbificis tenébris,

(Sol pater ecce periit) quando videbimus diem?

### ADSOLEM.

Molis siderez decus, Fulgide orbis ocelle, Micantis almz Arbiter aurz,

Vitæ lucigenæ dator, Flammeo vage curru, Cui cunctus uni Militat æther:

Nam flammis animas tuis Corporum genus, alta Caligine atrum Noctis opacæ:

Deleri tua lumina,

Et cum lumine numen,

Cur mortis ictu

Passus iniquo es?

Quis Fracastoreum tibi Reddet? unde resurget Spes, tanta rursus Posse parari?

Audi, quæ tibi nunc canit Saucium cor amore, Et dictat ipse Mæstus Apollo.

Illum si e lacrimis meis

Magni in templa Tonantis

Non sustulisti

Turbinis igni:

His Mors exuviis ovans
Te nitentior, ambit
Majore lustrans
Lumine terras.

### AD ANIMUM FRACASTORII.

DIVINE anime, ætherei temperator orbis,

Hæc inter ubi secula degeres beatus,

Nunc certa videns lumina visionis almæ,

Num præteritæ te capit aura sacra lucis?

Ecquid te beat aurea sama, cui jam

Par nulla fuit, nec reor hine parem suturam?

Unum excipio sedulus unicum Maronem.

Cui turicremas mens mea provoluta ad aras

Se lustrat, & a triviis expiata surgit.

Ten'nostra juvant otia, ludibria, venti,

Quos carpit, & auget vario gloria ludo:

Inscitia quos nebulis circumvolat atris?

Anima excipulis omnibus expedita, sanctis

p

Nunc

Nunc plena epulis, hæc, tua quæ fuere quondam, Et nunc mea funt, te nihili pendere certum est. Tantus tamen est ardor, & incitatus æstus, Quem desiderium fovet, & cæcus amoris Flammat radius, te ut tamen hic esse velimus; Si sit licitum huc animum redire sanctum. Verona parens, sepidus clari orbis ocellus, Sic te luget, & animum despondit ademtum, Uno vidua ut, vidua est omnibus relicta.

### PÆAN.

Qu'i s nova, quis o vetera carmina, quis expediet, Quæ leniant mihi doloris æstum?

Non siticen, aut bisoris auctor habilis moduli Gingris acutis acer urat aures.

Phæbe pater, & patris amæna comes alma cohors, Vos vos vocat, vos ambit hoc sepulcrum.

Pæan age, Pæan ades; ecce tibi quam tumulus Blanditur, auctus aureis corollis!

Huc edera truncivaga, tu viola pallidula, Tu luteæ splendore picta calthæ

Alma rosa, quæ Veneris alma monumenta geris, Notisque testans Naidum querelas,

Mitis hyacinthe, patulis niger hians calathis; Sic furvus atro convenis dolori.

Colligite floripara quæ decora prata gerunt, Verbena castas implicetque laurus.

Et date: datis penitus addite quæ vota precum Sint grata magni Manibus poetæ.

### AD FRACASTORIUM.

Cum damnum attonitus nostrum sleo, Nequitque sletus esse par dolori, Tum spargo trepidos pro lacrimis numeros.

Cum specto attonitus numeros tuos, Pudore fracta Musa conticescit, Et spargo tepidas pro numeris lacrimas.

Cum mens, & pudor, & meritum tuum
Pugnent; es ergo fletibus canendus,
Et spargam mixtos cum lacrimis numeros.



### MONODIA.

PLENUS unde novus mihi, plenus ingruit ardor? Unde sufficit ipse se, quem periisse putabam? Nam nec Aonidum chorus, nam nec ætheris alti Spiritus misere fovet perditum: simul atque Phœbus, & comites deæ cara numina Phœbi, Cum Fracastoreo suo se extulere sub astra. Tum satis, satis & super cantitasse videbar, Cantitasseque, slesseque, & consecrasse canendo Inclytum caput. Ipfa jam se negare dolebat Tota materiæ penus. Nam quis adderet illis Aureis titulis quibus flore pingitur aureo Omnium deus artium, meta sola canentum? Me citum tamen huc, & huc raptat acer amor, quem Non potest labor ullus, aut quit quies quatere ulla. Me scio nihil arduum, me nihil dare clarum, Has nisi lacrimas pias, hos pios nisi fletus: Quæ solent pueri quoque, ut dona perdita plorant.

### AD VITAM HANC.

Heu falsa quies, irrequieta, bulla inanis,
Miserorum lacrimosa face ludibria torrens,
Se qui tibi dedit, tibi seseque reponit
Zephyros capturientem plagulis exsinuatis,
Hunc arguet hora, ultima momenta recludens,
Modo Fracastoreum quæ retulerunt in Olympum.
Credam tibi ego? non faciam. nec sidere sa est;
Pereunt si sacra rerum, repetunt si sua divi.

### MELOS.

Non si ruentis fulminis impetu
Stridens minaci murmure sumida
Demissa torvo slamma cælo
Aerias pepulisset arces:
Aut qua superbis slexibus incita
Valles sub imas Vindelici jugi
Amœna serpens ob salicta
Vis Athesis suriosa lambit:
Tam mæsta planctu turbida civitas
Lugeret atris obruta sletibus,

Suspiriosa nec querelis Cælicolas oneraret udis: Ut fracta vatis funere maximi, Secura tanti facta periculi Posthac: parem visura nullam Heu patrii decoris ruinam. Dum rara floris dona poetici, Pictum furorem dotibus omnibus, Virtutibusque singularem Fata Fracastoreum repolcunt. Ille incitati confcius ætheris Micantis ortu lucis ab intimo Ad Occidentis usque metas Vectus in emeritis quadrigis, Novis reflexit sidera cursibus, Nova reposta lege recessibus, Accessibusque, amfractibusque Addidit imperium, atque ademit. Natura totos pandidit huic finus, Seque ex remotis explicuit locis, Ut huic pararet abditarum Principia, atque elementa rerum. Hic impetratis induciis fera Cum Morte pacem legibus arduis Fecit: vel intulit revinctam In nitidos spoliis triumphos. Hic solus inter Ausonios lares Non ulitata, nec tenui tuba Spiravit altum, sed venustum Miscuit, alterutrumque utroque. Verona mater, quid tua vulnera

Verona mater, quid tua vulnera
Demens retracto? qui lacrimas tuas
Confoler? heu folamen unde,
Quod mihi non habeo, reponam?

### CONSECRATIO.

ANTE aras redolentibus

Sertis implicitas, quem potius canam,
Quam mirabilibus confiliis qui cecinit Deum?

Atque Dei progeniem concelebravit almam?

Hic deductus ab ultimis
Naturæ numeris ad superos globos,

Omnes

Omnes curriculis disposuit, quamque suis, vias;
Non quasi qui disceret hæc, sed quasi qui doceret.

O miris hominum modis
Egresse ingenium, o omnibus artibus
Major, pro lacrimis, pro teneris sletibus accipe

Major, pro lacrimis, pro teneris fletibus accipe Quas tibi facris ederis rite facramus aras.

### IN EJUS PICTURAM.

Aspice, quam facri splendescunt sidera vultus
Morsque manus doctæ lumine victa silet.
Hic etiam caneret: sed non, divina canenti
Affluere e muto verba colore valent.
Quin umbræ umbra tuæ hæc. te vero ars nulla, sed alto
Carmine te, nisi tu, singere nemo potest.

### ITEM IN EJUS PICTURAM.

Postquam letiferis immitis legibus ævi, Cuncta quibus rapida mors rapit atra fuga, Cælestes magni vultus cessere Maronis, Nullaque tam faciles sistit imago deos: Quod superest, Fracastoreo supplebit inanes Sola inter cunctos sida tabella vices.

### EPITAPHIUM.

HIC situs est FRACASTOREUS HIERONYMUS: urna
Quem capit, hic cepit pectore cuncta suo.
Sidera digessit: revocavit funera: rerum
Naturæ imperii conscius, atque Dei.
Aut Heliconiadum fontem sibi sustulit omnem:
Aut tumulus vertex hic Heliconis erit.



Ex volumine inscripto: Julii Cæsaris Scaligeri Epistolæ & Orationes. Ex Officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium 1600. 8. pag. 186. & seqq.

### J. CÆSAR SCALIGER MATTHÆO BANDELLO.

GRAVI teste ac potius auctore gloriæ, splendoris, atque se-licitatis suæ privata est nobilissima patria nostra NSHIE-RONYMO FRACASTORIO, viro cum in omni disciplinarum genere singulari, tum in poeticis pæne incomparabili. Quo in mœrore ac luctu cum versata esset diu civitas nostra, multis titulis, plurimis elogiis & publice & privatim testata est, quantum in unius divini capitis jactura decessisset de universæ reipublicæ dignitate. Nam tametli in studiis atque successibus rei militaris ita se comparavit, ut nulli esset secunda Italicarum urbium; eas tamen artes semper coluit quæ & ad bene beateque vivendum conducerent, & quam proxime accederent ipsæ ad beatitudinem. Quocirca fuit omnino FRACASTORIUS tanta in admiratione civium, ut ipsi principes rei literariæ sibi eum facile anteferrent vivum, & eo mortuo, quasi se inanes putarent sine illo; non solum ipsum inter suos conventus, sed etiam se ipsos in illius quærerent desiderio; atque ita tum præsentes summis apparatibus justa persolverunt parenti omnium bonarum artium. Id quod cum per literas illi tibi, tu mihi significasses, misssesque multa Epigrammata in ejus commendationem facta, addiditti jam venisse tempus in quo illucescere deberet & mea erga magnum heroem observantia, & amor patriæ, & cultus bonarum literarum, quarum ille fuisset & alumnus & auctor; neque potius absentia nostra deleret memoriam illius meritorum, quam recordatio absentiam dissimularet. Igitur etsi erat grave jam homini septuagenario, spinosis Philosophiæ obsesso difficultatibus; vicit tamen pietas & studium obsequendi tibi: tum propter veterem patrum nostrorum necessitudinem, tum ob nostram familiarissimam. quare aggressus sum nescio quid de illius magnitudine scribere. Quod quoniam \* in libellum ut excresceret fecit amor meus, & cupido satisfaciendi tibi; ne tædium pro gratia pareret, & numeros mutavi sæpe & stylum ita, ut multorum, non unius, opus esse videri possit. Quædam enim sunt molliora atque faciliora quam meum fert ingenium: alia suaviuscula: in quibusdam linguæ puritas sola: in aliis nativus nitor. fortasse invenias quæ sele attollant eximantque ex humili dicendi genere. Melos autem Græcum & scio ad Pindarum non accedere, & nolo illam subsultan-

tem ac violentam asperitatem. Experiri denique decretum suit, an possint repeti vetera studia, ac tamquam redintegrata juvenescere. Id quod simul etsi sperabam & desperabam, malui tamen officiose me ipsum sallere, quam & tuam voluntatem & merita Fracas to ri strustrari. Munusculum igitur hoc & tibi mitto, & per te illius Manibus atque patriæ majestati consecro.

Pracellenti doctifs. Viro Domino Julio C ESARI SCALIGERO fuo BANDELLUS S. Agennum.

CUMMA me voluptate affecerunt literæ tuæ, immo me bearunt cum pulcherrimis tuis carminibus; cum præsertim scribas, cetera me propediem habiturum. Venit Janus ex Provincia, suique comitatus partem secum duxit: sed ubi matrem, pristinam recuperasse valetudinem invenit, pauculos nobiscum dies moratus, in Provinciam est reversus. quando vero huc sit rediturus, ipsemet ignorat. Quæ de filiorum tuorum qui Burdigalæ literis indefefsam navant operam, indole ingeniique docilitate scripsisti, dispeream si non me ita ingenti replerunt gaudio, ac si ex me geniti essent. Proinde tibi congratulor, quod liberos habeas qui ore, doctrina, moribusque parentem referant. Adaugeat Deus ea quæ in ipsis cepit bona, eosque foveat. Heri, tuis acceptis perlectisque carminibus, statim quasi entheo percitus numine, & æstro agitatus poetico, Melsiniam visus sum ita cælum querelis implentem audivisse. quare arrepto calamo, lacrimas ejus hic exscripsi. Vale. Bassennii. XXII. Novemb. MDLIII,

# BANDELLI IN OBITUM FRACASTORII.

LASSA, pur tosto l'alma gloria mia

Com'è fuggita, e seco ogni contento?

Ove più s'udirà quel rar concento,

Cui par non fu, nè forse mai più sia?

Ahi, FRACASTOR, che morte cruda, e ria

A me ti ruba, e'l bel poema ha spento

Che la tua Musa dell'aspro tormento

Che a' Giudei Tito diè, tant'alto ordia.

I cedri miei, che di tua man sovente

Rigavi, con gli Esperi pomi d'oro,

Languidi stanno tra gli allori e i mirti.

Queste lagrime ond'io mi discoloro,

Dicea Melsinia, devrian largamente

Far piagner di Parnaso i dotti spirti.

Tom. II.

### S C A L I G E R I

IN OBITUM

### FRACASTORII.

SE quanta il ciel' immenso e la natura
Ebber concordia e grazia in fabbricarti,
Porgessero a me tanta per lodarti,
Passando nel mio stil' ogni misura;
L' alma che per isdegno è fatta scura,
Estinto il Sol delle scienze ed arti,
Raccoglierebbe in sè le sparse parti
Del ben ch' a noi l' audace tempo sura.
L'alta magnisicenza, e'l spirto intento
Al dir leggiadro, al mondo senza pare,
Ragguagliar col mio dir potessi anch' io!
L' ingegno mio nel duol sepolto e spento,
Vinto da tue virtuti illustri e rare,
Altro non lascia in me che il pur disio.

Si potrebbe dubitare se questo Sonetto sia dello Scaligero, per lo stile, e per lo sentimento, e per lo sito dove si trova, cioè dopo la lettera del Bandello. Ant. Frid. Segh.

### M. FRID. OTTO MENCKENIUS

de Vita & Scriptis HIERONYMI FRACASTORII pag. 145. & Seq.

QUANTUM amaverit Fracastorium & suspexerit Scaliger, exquisita, quibus sæpius ornavit eum, testantur præconia, passim a nobis adducta. Multa etiam in mortem Fracastorii, diversis quidem carminum generibus, scripsit Epigrammata, quæ integri libri spatium occupant in Collectione Carminum Scaligeri. Quem librum ille, velut æternum sui erga Fracastorium amoris monumentum, mira pietate inscripsit Aras Fracastoreas. Unde eleganter admodum Jac. Aug. Thuanus Histor. lib. XII. ad ann. 1553. p. m. 576. Ei (Fracastorio) certe hujus seculi ingens miraculum Jul. Caf. Scaliger, tamquam illarum quas dixi, scientiarum & poetices summum fastigium consecuto, aras erexit. Incidit forte in hæc Thuani verba parum sagacis ingenii vir Bailletus, &, quod risum vel ipsi movere Catoni posset, ita hæc pro acuminis sui modulo est interpretatus, ac si divinos Fracastorio honores habuerit Scaliger, & aras ei, tamquam Deo scientiarum præsidi, erexerit, marmore exstructas forte & thure fumantes Panchaico. Qua ipsa de caussa

idololatriæ arguit Scaligerum, nihil minus merentem, hancque vehementer ei exprobrat. Acu rem tetigit, scilicet. Subtilis nasi Gallus, mire elegans interpres. Vid. Bailletus Jug. des Sav. T. IV. P. I. p. 216. seqq. &, qui errorem hunc scite redarguit, illustris De La Monnoye in Notis ad hunc Bailleti locum. Nec minus in Ant. Teissierio in Elog. T. I. p. 171. & Dan. Georg. Morhosio in Polyhist. T. I. lib. VII. Cap. 3. S. 8. p. 1064. reprehendo, quod inscriptione illa quam libro Epigrammatum suorum præsixit Scaliger, itidem, etsi non tam turpiter, decepti, non nisi unum compositum ab eo in laudes Fracastorii carmen, idque inscriptum: Ara Fracastorea, dixere, cum Epigrammata ille scripseit complura, nec tam singulis id nominis dederit Poeta, quam universis.

### JULII CÆSARIS SCALIGERI. (4)

Os FRACASTORIO nascenti defuit: ergo Sedulus attenta finxit Apollo manu. Inde hauri, Medicusque ingens, ingensque Poeta; Et magno facies omnia plena Deo.

### EQUES JO. BAPTISTA MARINUS (b)

in libro cui titulum affinxit: La Galleria; ne' Ritratti de' Poeti Latini; hos versiculos Italice ita reddidit.

Al FRACASTOR nascente
Manco la bocca. allora il biondo Dio,
Con arte diligente,
Di sua man gliela sece, e gliel' aprio;
Poi di sè gliel' empio.
Quinci ei divin divenne; ed egualmente
Di doppia gloria in un giunse alla meta, (c)
E Fisico, e Poeta.

(a) Hoc Scaligeri Epigramma exstat in libello ab eo Heroes inferipto, Carminum sc. pag. 301. non inter Aras Fracastoreas, ut falso persuasum Menckenio in Vita Fracastorii pag. 26.

(b) Hic l. c. vocatur a Menckenio Poeta Italorum venustissimus; cui judicio Itali naris emunctioris nequaquam subscribent, plurima enim Marino isti vitio vertunt.

(c) Mirum cur Menckenius hunc versiculum omiserit.



S E L E C T A
DOCTORUM VIRORUM
D E H I E R O N Y M O
F R A C A S T O R I O

E J U S Q U E S C R I P T I S
T E S T I M O N I A,
SOLUTA ORATIONE.

### MARCH. SCIPIO MAFFEUS V. C.

nella Verona Illustrata. Parte II. lib. 4.
pag. 337. edit. in octava folii parte.

### GEROLAMO FRACASTORO

Acque intorno al 1483., e morì di settant'anni in circa. La sua effigie non solamente dalla Medaglia, ma può vederli ancora dal ritratto in piedi, e in grande, benchè già assai smarrito, che insieme con quello del Montano ne sece il Brusaforzi sul Palazzo Muraro al Ponte nuovo. Afferma il Sig. Papadopoli nell'Istoria del Ginnasio Padovano, aver trovato, che in età d'anni diecinove ei lesse publicamente Logica in quello Studio. Lodovico Nogarola nel Dialogo de Nilo gli fa dire: Etiamsi Gracas literas, ut olim M. Cato, in senectute didicerim. Di quest' Autore così parla il Tuano nel duodecimo libro delle sue Storie. Sed maxime omnium funesta, quamvis non omnino immatura, mors fuit HIERONYMI FRACASTORII Veronæ loco nobili nati, qui ad exa-Etam philosophia, & mathematicarum artium, ac pracipue astronomia, quam & doctissimis scriptis illustravit, cognitionem summum judicium 🗸 admirabile ingenium attulit, quo multa ab antiquis aut ignorata, aut secus accepta adinvenit, or explicavit, or medicinam ut honestissime ac citra lucrum, ita felicissime fecit: poeticam vero ita, ut ad Virgilianam majestatem proxime accessisse eum, faterentur amuli, & in iis Jacobus Sannazarius , alioqui parcus & amarulentus alienæ eruditionis laudator, qui visa ejus Syphilide non solum Joannem Jovianum Pontanum,

# TESTIMON. DE HIER. FRACAST. 125

tanum, sed se quoque ipsum in opere accurata XX. annorum lima perpolito victum exclamavit. Anche in altro luogo sommo Filosofo, e Medico, e delle cose Celesti peritissimo lo chiama il Tuano, dove pretende essere stato messo in opera il suo credito per tentare di trasportar il Concilio da Trento a Bologna. Morì al suo luogo d' Incassi, e non in Padova, essendosi da molti equivocato per la sua testa di metallo, che in quella Città sece inalzare il Rannusio insieme con quella d' Andrea Navagero, come tuttavia si vede all'arco presso il ponte di S. Benedetto. Il corpo fu portato a Sant' Eufemia, e depositato con intenzione di fargli poi un nobil monumento; al che non si diede mai effetto. Giulio Scaligero d' Epigrammi in sua lode compose un libro. Il publico della Città meritamente lo distinse tra tutti i molti Letterati nostri di quel secolo, ergendogli una statua togata, che pur si vede nella più nobil piazza con questa iscrizione, dettata dal Panvinio per detto del Pola negli Elogi. HIERONYMO FRA-CASTORIO Paulli Philippi F. ex publica auctoritate anno MDLIX.

L'opere sue sono state in un volume raccolte. Precede il libro Astronomico degli Omocentrici, col quale disse Pierio Valeriano, ( Hierogl. 50. ) aver lui rimossi gli Epicicli da tutto il Cielo, e demolendo le machine degli antichi Astrologi, avere spianato un nuovo ed agevol cammino a i Pianeti. Di quest' opera il codice 877. \* conserva l'originale di pugno dell' Autore con molta diversità dalle stampe: credo fosse il primo schizzo; sarebbe non pertanto da far in esso molta osservazione in occasion di ristampa. Bernardino Baldi nella Cronica de' Matematici dice a proposito di questo Trattato, che il FRACASTORO si sforzò di mantener quel fondamento amato da Eudosso, Aristotele, Calippo, Averroe, Alpetragio, ed altri per salvar le apparenze, e le varietà de' moti Celesti senza supposizione d'eccentrici, nè d'epicicli ....e certo i suoi pensieri furono ingegnosissimi; se bene a giudizio de' migliori, non consegui il fine, al quale tendeva. Segue nella raccolta De causis criticorum dierum. Poi de Sympathia, & Antipathia; nella Dedicatoria del qual libro si ride fin da quel tempo de'Filosofi, e Medici anteriori, i quali credeano d'aver fatto a bastanza, si horum omnium causas in occultas illas (ita ipsi vocant) proprietates reduxissent, quibus acquiescendum non modo sibi sunt arbitrati, sed & aliis pracepere; atque his contenti in quamplurimis philosophati sunt; quod certe philo-Sopho homine semper indignum existimavi. Attribuisce poi alla figura varia degli effluvii, e delle vie di essi, e così nel primo de' tre libri de contagiosis morbis riferisce a particelle insensibili, & corpusculis minimis, at que effugientibus visum quegli effetti, che allora si riferivano universalmente alle nude qualità. Quinci si può arguire, da quanto gran tempo, e quanto prima che in ogn' al-

### 126 TESTIMONIA DE

tra parte, il rischiaramento della Filosofia avesse in Italia principio, e l'oppugnazion di quella, che a noi da straniere, e lontane parti pur venne. Veggansi l'opere di Francesco Patrizio, di Giordano Bruni, di Bernardino Telesio; veggansi il Cisalpini, il Campanella, e più altri di quel secolo; abbenchè la positura delle cose abbia poi fatto sì, che delle vie da lor mostrate gli altri più che i nostri abbian potuto far uso; appunto come ad altre nazioni, e non all' Italiana è avvenuto, di godere il frutto de' nuovi mondi dal Colombo, e dal Vespucci scoperti. Anche quod Calum stet, terra moveatur, trattò più di dugent' anni fa Celio Calcagnini, nè prese dal Cardinal di Cusa le sue ragioni, lamentandosi di non averlo potuto vedere. Anche all' uso del cannocchiale fece strada fin dal tempo suo l' Autore di cui trattiamo, poiche disse nel capo 23. de gli Omocentrici, che ri-guardando la Luna, e le stelle con certi vetri, venivano a parer vicinissime, e non più alte delle torri; e disse nel capo ottavo: si quis per duo specilla ocularia perspiciat, altero alteri superposito, majora multo, & propinquiora videbit omnia. Così d'una spezie di microscopio si facea qui uso fin dal tempo di Giovanni Rucellai, che disse nell'Api:

Io già mi posi a far di questi insetti Incision per molti membri loro, Che chiama Anatomia la lingua Greca; E parrebbe impossibil s' io narrassi Alcuni lor membretti come stanno, Che son quasi invisibili a i nostr'occhi.

E segue dicendo, come si era valso di vetri, i quali tanto ingrandivano, che bambino pur'allor nato parea il colosso di Rodi. Della Filosofia volgare in Italia fin nel secolo del 1400. così scrivea Leonardo Aretino in Dialogo ad Petrum Histrum, che si legge nel Ms. Saibante 402. Hos tamen si quis roget, cujus au-Etoritate atque praceptis in hac sua praclara sapientia nitantur, Philosophi dicunt; hoc autem cum dicunt; Aristotelis intelligi volunt: atque cum quidpiam confirmare opus est, proferunt dicta in his libris, quos Aristotelis esse affirmant; verba aspera, inepta, dissona: poco dopo: idem apud illos valet, ipse dixit, & veritas; quasi vero aut ille solus philosophus fuerit, aut ejus sententia ita fixa sint, ac si eas Pythius Apollo ex adyto ediderit .... de quibus vide, Coluti, quid ego sentiam; non puto illos ne minimum quidem quid Aristoteles senserit recte tenere; homines, quibus ne dum Graca, sed ne Latina quidem litera satis cognita sint..... Nam etiam illa barbaria, qua trans Oceanum habitat, in philosophiam impetum fecit. At qua gentes Dii

# HIERONYMO FRACASTORIO. 127

boni! quorum etiam nomina perhorresco: Fantabrich, Ruser, Occham, aliique ejusmodi, qui omnes mihi videntur a Radamathea cohorte cognomina traxisse. Così Domizio Calderini nella sua Presazione alla lettura di Filosofia Morale, e de' libri Filosofici di Cicerone, che tengo nel testo a penna altrove ricordato: Epicurus, suo seculo dignus Philosophus, quoniam nostro reprehenditur, Naturali, Moralique philosophiam terminavit, or pro Dialestica dostrinam instituit; quam de judicio or regula appellat. Sed dabunt veniam qui aut subtilitate disserendi nimium gloriantur, or a Britannis, si Diis placet, barbarisque gentibus captiunculas discunt, aut in natura versantur contemplatione. Hac una, hac vera est Philosophia hominum causa inventa, divinum munus, qua de moribus disputat. Ma torniamo al nostro Fracas de la casto ro.

Dopo quattro altri opuscoli vengono finalmente le samose Poessie Latine, per le quali rapì senza dubbio a tutti i moderni la palma, ed a molti degli antichi non meno: parrebbe l'anima di Virgilio essere in lui trassusa. Per li due libri sopra Giuseppe Sisto Sanese lo computò tra gl'illustratori della Genesi. L'Alcone, cioè gli esametri sopra i cani da caccia, non uscirono con gli altri, nè però la lor prima edizione su quella di Parigi del 1612., come par si creda nella ristampa de' Cinegetici satta in Inghilterra nel 1699. poichè Alberto Lavezola nel sin delle sue Annotazioni sopra l'Ariosto publicate nel 1584. così parla: Il nostro Fra casto ro compose un libretto pur' in versi della cura, che s'ha da tenere intorno al medicare i cani da caccia, Poema degno di paragonarsi con qual altro si sia degli Antichi, & per è poco che su dato alle stampe. Matteo Bandello in un Sonetto, che si vede tra l'Epistole di Giulio Scaligero, accenna, ch' egli avesse tra mano un Poema sopra la presa di Gierusalemme:

Ahi, FRACASTOR, che morte cruda e ria A me ti ruba, e il bel Poema ha spento, Che la tua Musa de l'aspro tormento, Ch'a' Giudei Tito diè, tant'alto ordia.

Ventitrè versi per una ritirata di Carlo V. si conservano da me stampati in foglio volante. Qualche suo Sonetto d'ottimo stile si trova nelle raccolte, ed uno ne riferì il Crescimbeni nella sua Storia. Qualche sua Lettera è nella raccolta di Bartolomeo Zucchi; una in quella di Paolo Manuzio; una lunghissima al Cardinal Bembo tra quelle a' Principi nel volume settimo; altra a Gerolamo Amalteo publicata pur'ora nel secondo tomo degli Opuscoli, che va raccogliendo il chiarissimo P. Angelo Calogerà Monaco Camaldolese: ma otto lunghe e dottrinali in materia

### 128 TESTIMONIA DE

botanica, astronomica, medica, e cosmografica, se ne veggono una presso l'altra nel terzo libro del Pini, e nel decimoquinto del Porcacchi. Non potrà dire d'aver messe insieme tutte l'opere di questo grand' uomo, chi tali Epistole tralascerà, benchè finora non avvertite. Veggonsi con queste alcuni versi sopra la Triaca, ssuggiti a chi raccolse l'opere sue. E' notabile ciò che ha in una intorno a due luoghi di Dante, e il vedersi in altra, come nella prosession Medica poche sacende, come usiam dire, da lui si facevano, non venendo molto richiesto; di che niun travaglio si prendeva egli, e con men guadagno, ma più contento se ne vivea.

Con poca cura, e imperfettamente furon date fuori le cose sue. Al fine del primo libro de Intellectione si registra un' Alcaica, nella quale facil cosa era avvedersi, che il principio manca. Ebbi già sorte di trovarlo in un Ms. di Treviso, e poco dopo in altro da me acquistato.

### Baccho Conciliatori.

Mero madentes largo, & edacibus
Curis foluti, dum tibi candidam
Lucem, Deorum, ducimus, optime
Bacche, feu Dionysius
Mavis vocari, feu magis Evius,
Seu tu Lyaus, feu Bromius magis,
Liberve, Iacchusve, aut Semele satus,
Et magni soboles fovis;
Adsis Bassareu latitia dator,
Adsis: furentes ast age Manadas
In juga crebris Indica tympanis
Resona, atque ululatibus.
Lyncas nec acres advehe, neu gere
Thyrsos &c.

Manca nelle stampe anche il fine, che si fa ne' Ms. con questa strofa;

Salve repertor magne meri pater;

Mentesque nostras concilia, & procul
Iras, & arma, & bella age in impios,
Carentesque mero Scythas.

Nella fine del codice altre volte ricordato 834, contenente Lezioni di Marc' Antonio Turriano, senza nome d'autore alcuno versi leggonsi, i quali o non ha senso per distinguer gli stili, o

### HIERONYMO FRACASTORIO. 129

non gettò mai l'occhio su le Poesse del FRACASTORO, chi per suoi tosto non gli ravvisa. Nobil presente credo di fare a chiunque è inspirato dal bel genio della Poessa, publicandogli.

Hac juvenis, magna Italia spes magna, docebat Turrensis, dum storenti Ticinidis urbis
Gymnasio sama summo se se aquat Olympo.

Ipse artes illi medicas formosus Apollo
Cesserat, ipse illi numeros, pulchramque juventam,
Quo foret exemplar studiorum pracipuum, & spes.
Nondum illi sex lustra ierant, storentibus annis,
Quum decus hoc Latio invidit mors impia, & illum
Abstulit, extrema positum Benacide ripa,
Quam media inter saxa sonans sarca alluit unda.

Illum Alpes vicina, illum cava sumina sterunt,
Patrius illum Athesis, nec non, Graja atque Latina,
Cum vestro miserum stevistis Apolline, Nympha.

### JOANNES PIERIUS VALERIANUS

in Hieroglyphicorum Librum L. Epistolâ ad

### HIERONYMUM FRACASTORIUM.

UAMVIS parva admodum inter nos consuetudo suerit, eo-🛂 que secessí Olivetano Veronensis agri, quo mihi per continuum triennium frui temporum eorum permisit quies, dum tu Veronæ tuis, ego ibi meis tum studiis tum negotiis incumbebamus, vix ter facultas data, ut esse una possemus; neque antea te Patavii, quo me ad Philosophiæ studia contuleram, videre licuerat, quod inde paullo ante discesseras, quam ego advenissem: tua tamen te virtus ita mihi ex eo tempore conciliaverat, ut quem ob summum ingenium, summamque doctrinam plus te uno diligerem, certe neminem haberem; omnium enim voce commendationeque politissimis literis, & liberalium omnium artium studiis florebas, clarusque & celebris habebare; unde meus erga te, quem adhuc ex facie non agnoscebam, cœpit cultus, qui mox cum ætate accrevit simul, majoribus scilicet in dies ad virtutem profectumque tuum additis incrementis. Ab eo vero tempore quo bella illa calamitosissima, tam aspera, tam continua, me nonmodo ex tranquillo eo secessu exturbaverunt, verum tota etiam patria expulerunt, quandiu foris profugus, errabundus, inops vixi, tui semper memor, atque sollicitus sui, quod vicem etiam tuam, & bonorum omnium ingemiscebam, & ubicumque locorum Tom. II.

# 130 TESTIMONIA DE

cives tuos, dispersos etiam ipsos comperissem, nunc per Aligeros fratres Petrum & Ludovicum, nunc per Alithæum, Zavarisium, Turrianos, nunc per alios amicos tuos, quos doctrinæ nomine veneror, curabam ut meus erga te amor tibi fieret perspectissimus: idque officii ab aliquibus ex his mihi non indiligenter præstitum confido. Sed quoniam vel his testibus tam locupletibus mihi nondum satisfaciebam, decrevi tandem quaqua ratione possem, aliquod hujusmodi mei erga te animi signum manifestius exhibere. Igitur quum labores meos in Ægyptiorum Hieroglyphica explicanda recenferem, pleraque id genus commentaria in amicos distribuerem, tuque non in postremis esses, plantas duas insigniores elegi, Palmam, & Laurum, easque a nostratibus longe diversas, ex Ægyptiorum quippe locis a me primum in Italiam translatas, quas tibi dono mitterem. Palmam quidem, ob sublime illud ingenium tuum, quod ad excelsa quæque prospero eventu se se attollere contendit, cujus evectus pennis toto primum cælo Epicyclos summovisti, totque priorum Astrologorum machinas demolitus, facilem & permeabilem Planetis viam complanâsti. Laurum autem, quia tu, re optime in cælo gesta, ad infima mox terræ loca descendisti, tamquam Hercules alter triumphabundus: sed qui in superiorem orbem, non ut ille, de visceribus terræ Cerberum traxeris, qui aconitum ad mortalium perniciem evomeret, sed ab Antipodibus SYPHILUM illam tuam admirandi vigoris plantam asportares, quæ morbis omnibus, tam cognitis, quam incognitis, præsentanea remedia, & incolumitatem efficacissime conferret. Quod vero ad plantas attinet, spero eas a te benigne suscipiendas, deque earum surculis amicitiæ nostræ firmitatem colligari posse, quam diuturnam perpetuamque fore mihi persuadeo: quia meus erga te amor, cultus, & observantia, talia mihi pollicentur; tuque ut ameris ab omnibus, ingenii, doctrinæque tuæ monumenta, uno doctorum omnium ore celebrata deposcunt : quorum quidem operum, studiorumque tuorum omnium felicitatem agnoscimus, & omnium posteritati celebrem & illustrem fore plurimum & ex animo gratulamur.

### PETRUS BEMBUS

Historia Veneta Libro III. pag. 97. Editionis Veneta novissima. Ad annum MCCCCXCVI.

JAMQUE in Urbe advenarum contagione, invectioneque siderum, morbus peratrox initium acceperat is, qui est GALLI-cus appellatus: quo genitalibus ante omnia plerumque vitiatis, corpus doloribus afficiebatur, deinde pustulæ maculæque prodibant

# HIERONYMO FRACASTORIO. 131

bant quum in membris reliquis, tum magnopere in capite facieque: ac sæpe tumores, & tamquam tubera primum subdura, post
etiam saniosa exoriebantur. itaque multi diu vexati membrorum
prope omnium doloribus, deformatique tuberculis, & ulceribus,
ut vix agnoscerentur, miserabiliter interibant. neque quorum medicamentorum pestilentia indigeret nova insolensque, sciri poterat. quamobrem annos complures omnibus in Reipublicæ municipiis & finibus licenter pervagata, magnum hominum numerum
absumsit, sædavit multo maximum. Sed quoniam eo de Morbo
FRACASTORIANI Libri Tres heroicis versibus multa cum dignitate venustateque conscripti vulgo in manibus habentur, nihil
nos quidem attinet hæc scribentes commorari, præsertim quod ejus acerbitas & vis multo nunc jam remissior tolerabiliorque sacta, vel inventis ad ea mala persugiis opibusque, vel cæso minus in dies sæviente, plane deserbuit.

### PIETRO BEMBO

### A M. PAMFILO ROSMINO, A VERONA.

nel Vol. III. delle Lettere, Lib. IV. a c. 132. 133. ediz. di Gualtero Scoto 1552.

A. Battista dalla Torre, ed a M. Ramondo sarete contento raccomandarmi; ed al buon M. GIROLAMO FRACASTORO: al quale mi sento tenuto \* molto più, che non è tutto quello che io vazlio. A' 29. di Luglio 1525. di villa.

### IL MEDESIMO AL VESCOVO DI VERONA.

(GIO. MATTEO GIBERTI) A ROMA.

Vol. I. Lib. VII. a c. 199.

R A questo M. Leonico acceso ancora egli dalle faville, anzi pure dalla siamma, che rendono le virtù vostre, di cui si ragionò tra noi assai un di questi giorni, essendoci in mano venuti alcuni Epigrammi pastorali del FRACASTORO di voi ed a voi fatti ultimamente; ne ha medesimamente di voi fatti due Greci: i quali mi sono paruti così belli, e così puri, che io ve gli ho voluti mandare in queste lettere. ec. A' 28. di Novembre 1525. Di Padova.

\* Animadvertendum, hæc scripsisse Bembum antequam ei mitteretur Syphilis a Fracastorio; ea enim primum prodiit 1530. Veronæ.

# 132 TESTIMONIA DE

### PIETRO BEMBO

### A M. GIROLAMO QUIRINO. A VINEGIA.

Vol. II. Lib. XI. a c. 283.

DIRETE al Rannusio che io ho ricevuto il libro \* del nostro eccellentissimo FRACASTORO, mandatomi da lui: il quale so che dee essere scrittura molto bella e molto rara: non ne ho potuto ancor vedere se non poco, e quelli bellissimi versi che sono il sine. Non mostrerò a persona detto libro, insin che non vengano gli altri tre che egli manderà. ec. Al 1. di Maggio 1541. Di Roma.

### I L M E D E S I M O

### A M. GIOVAMBATISTA RANNUSIO.

Vol. II. Lib. III. a c. 114.

A SPETTERÒ il libro \*\* del FRACASTOR, che mi fate legare: nè io vedo l'ora di vederlo: tanto m'avete di ciò acceso l'animo, dicendomi di quei suoi versi divini, che'l libro ha nel suo sine. ec. A' 3. d'Aprile 1546.

### M. SI-MONFORNARI

fopra quelle parole dell' Ariosto nella Stanza X V. dell' ultimo libro dell' Orlando:

lo veggo il FRACASTORO.

GIROLAMO FRACASTORO Veronese, medico, e poeta, e scrittor d'Astrologia in prosa, ma ne'versi a' nostri tempi raro, ed incomparabile.

### LILIUS GREGORIUS GYRALDUS

Dialogo I. de Poetis suorum temporum.

E Jusdem est facultatis (idest medicus) HIERONYMUS FRA-CASTORIUS Veronensis, qui de Morbo Gallico, ut

\* Homocentrica scilicet, paullo ante typis excusa, in quorum fine 22. elegantissimi exstant versus.

\*\* Volumen innuit in quo libri de Sympathia & Antipathia, item de Contagione, Contagiosis morbis & eorum curatione, qui clauduntur illis ad Cardinalem Farnessum (cui totum illud suit missum) pulcherrimis versibus: Hac ego florentes Sophia digressus in hortos, Gr. eodem anno editum quo hæc scripta Epistola.

## HIERONYMO ERACASTORIO. 133

vulgo dicimus, ipse a barbara voce Syphilida vocat, Libellos tres, ad Petrum Bembum habet in manus, in quibus quum antiquos consectatur poetas, tum præcipue Pontanum, \* quem celebrat, æmulatur, egregius certe in confingendis fabulis. apta illi carminis structura: in ea tamen quædam prælicenter dicta, quæ nostri instituti non sunt, ut colligam: leguntur & alia plura ejusem Fracastori, quæ a doctis probantur.

### HIERONYMUS NIGER IN EPISTOLA

### AD PAULLUM RHAMNUSIUM,

Epistolar. pag. 42. 0 43.

T Usi quid habes novi ex FRACASTORII Carminibus, velim ad me mittas. Nescio an inchoatam Josephi Historiam perfecerit; materiam summo Vate dignam; quæ præter asperitatem Hebraicorum nominum, tota est pulcherrima; nec unquam possum eam, quamquam a Sacris Scriptoribus barbare scriptam, sine lacrimis legere. Quos putem concitâsse asfectus, quam admirationem commovisse FRACASTORIUM, sua illa Virgiliana gravitate, qua nihil ætas nostra vidit illustrius!

\* Cl. Menckenius de Vita & Scriptis H. FRACASTORII pag. III. & feq. hoc idem Gyraldi testimonium in medium afferens, pernegat, a FRACASTORIO Pontanum in SYPHILIDE celebrari; sed pace tanti Viri, quid sibi quæso volunt illi versus libri I. 210

Flammas, quas longe tumulo Sirenis ab alto
Prospiciens senior V ATES, quem dia per omnes
Calicolûmque domos duxit, docuitque sutura
URANIE, Miseras, inquit, desendite terras,
O superi; insolitam video per inania serri
Illuviem, & magnos cali tabescere tractus:
Bella etiam Europa misera, bella impia, & agros
Ausonia passim currentes sanguine cerno.
Dixit, & illa etiam scriptis ventura notavit.

& illa libri II. 38.

Vidimus & V A T E M egregium, cui pulchra canenti Parthenope, placidusque cavo Sebethus ab antro Plauserunt, umbraque sacri manesque Maronis; Qui magnos Stellarum orbes cantavit, & Hortos Hesperidum, calique omnes variabilis oras.

Certe si Menckenius tam versatus in Pontani carminibus legendis, quam in FRACASTORII susset, nullo negotio, versus illos ad Pontanum alludere intellexisset.

Difficilius (ut obiter id moneamus) est dignoscere quo loco Poematis sui de Partu Virginis Sannazarius D. Augustini mentionem secerit; quod Gard. Ægidius scribens ad eumdem ab ipso sastum affirmat.

Tom. II.

PAUL-

## 134 TESTIMONIA DE

### PAULLUS MANUTIUS

in Virgiliana Prafatione ad Torquatum Bembum.

A DDO exempla, eaque Italorum, & eorum hominum qui nofira, patrumque memoria floruerunt. Pontanos, Sannazarios, FRACASTORIOS (omitto alios, funt enim multi) nonne Mufarum in primis consuetudo delectavit?

### J O V I T A R A P I C I U S

Libro V. de Numero Oratorio.

A T enim, dicat aliquis, desuetudinem ipsam hujus rhythmi, & diuturnam apud multos rei hujus ignorantiam, desperationem afferre posse. At mehercule Pontani Urania, & Horti Hesperidum: Fracastorii Syphilis, & Synceri de Virginis Partu libri, & pauca Andreæ Naugerii, pauca item. Cottæ poemata facile declarant, non esse desperandum, quin intermissa, & diu desueta in consuetudinem revocari aliquando possint. quum enim poematum recte scribendorum ratio diu latuisset; & malos versificatores Latini plurimos, Poetam nullum haberent; hi quasi de Cælo demissi sunt, qui desitæ, & prope obsoletæ artis observatione, pertinaci bonorum imitandorum studio, multaque, & jugi exercitatione tantum profecerunt, ut cum antiquis Poetis conferri jure possint. itaque horum poemata, ut primum perspecta sunt, quasi quædam Phidiæ signa, statim ab omnibus ita sunt probata, ut artem poeticam, quam prius quasi sopitam, ac jam prope exstinctam, sugebamus, eam nunc tantorum, & tam excellentium virorum ingenio, & arte suscitatam gaudeamus. Oc.

### M. ANTONIUS FLAMINIUS

Paraphrasi in Duodecimum Aristotelis Librum de Prima Philosophia, pag. 45. Edit. Parisiensis.

Ac præfatus Aristoteles ad explicandas opiniones Eudoxi, & Callippi de numero Sphærarum aggreditur, summam totius rei breviter exponens, quod earum rerum tractatio diligens ad Astrologiæ potius, quam Primæ Philosophiæ munus spectare videatur: quamobrem nec nos quidem in iis explanandis quidquam commorati sumus, quum præsertim scircemus, HIERONYMUM FRACASTORIUM hanc partem eleganter, & enucleate

## HIERONYMO FRACASTORIO. 135

interpretatum esse in suis Homocentricis, quem Librum ille hoc anno misit ad PAULLUM III. Pont. Max. Etenim quum Hipparchus, & qui secuti sunt eum, naturalem Astrologiæ cum Philosophia societatem diremissent, easque disciplinas interpositis nescio quibus circulis commenticiis & fictis ita distraxissent, ut nulla amplius ratione coire posse viderentur, exstitit aliquando Joannes Baptista Turrianus, eximium seculi nostri decus, qui duarum gravissimarum artium dissensionem, ac dissidium molestissime ferret: itaque magnitudine fretus ingenii, & doctrinæ, quibus rebus, ut ceteris omnibus virtutibus, mirabiliter florebat, instituerat eas reconciliare, atque ad pristinam revocare concordiam: jamque hujus pulcherrimi conatus præclara fundamenta jecerat, quum subito ecce vis mortisera morbi hominem immortalitate dignum invasit, qua ille consumtus ad ea sidera migravit, quæ dies ac noctes cogitatione peragrabat, Italiam sua clarissima luce orbatam, & gravissimo mœrore confectam relinquens. Agendæ funt igitur immortales gratiæ HIERONYMO FRACASTORIO, viro omni liberali doctrina politissimo atque perfecto, qui, quum a Turriano, homine sibi amicissimo, nonnulla semina ejus disputationis accepisset, ex iis pulcherrimos atque uberrimos sœtus propagavit, edito Libro divino & plane cælesti, in quo eorum omnium, quæ in cursibus stellarum admirabilia, & quasi contra rationem accidere videntur in cælo, tam luculente, tamque subtiliter caussas persecutus est omnes, ut ex iis locis venisse, non ut eas ipse reperisse videatur; ita omnia quasi ante oculos ponit, ita nihil usquam occurrit, quod cum physicis rationibus, & principiis, ac progressionibus naturæ non mirabiliter consentiat. Itaque magni hujus viri admirabile ingenium, & extellentissima doctrina Aftrologiæ, Philosophiæque disciplinas multa jam secula graves inimicitias inter se gerentes felicissime reconciliavit, easque tam arcto necessitudinis vinculo conglutinavit, ut nullius ingenii calliditas umquam futura sit tanta, quæ possit amplius carum amicitiam dissociare. Quocirca si sententias Eudoxi, & Callippi, atque iis etiam longe meliora de numero globorum cælestium, deque disparibus eorum motionibus intelligere aveas, ostendimus tibi fontem, unde possis uberrimam omnium earum rerum haurire scientiam, & honestissimam sitim admirabili cum voluptate restinguere.



## 136 TESTIMONIA DE

### BERNARDINUS PARTHENIUS

de Poetica Imitatione Libro II. inducens Tryphonem Cabrielium cum Trissino, & Manutio loquentem, judiciumque de quibusdam sui ævi Poetis ferentem.

DE FRACASTORIO, ut de illo etiam quæramus, quid, inquit Trissinus, statuemus? video enim nostrorum Poetarum illum principem locum omnium consensu facile obtinere, altiusque quam ceteri evolare. Ornatissimus politissimusque is est, respondit Trypho: in fabulis singendis excellit, natura sublimis. Quod ut variis Carminum generibus, atque argumentis probârit, nusquam tamen dilucidius, ac planius quam in Syphill. Illo enim Poemate tum ingenii sui vim, scribendique judicium præsesert, tum quantum imitatio, ac diligentia possit, non obscure demonstrat. Nihil illo, ut semel dicam, absolutius. De reliquis hujus Poetæ scriptis aliis statuendum relinquimus.

### Idem pagina 26. Orationis pro Lingua Latina.

SED præter ceteros omnes, qui nostra recordatione in hac sacultate præstitere, primas FRACASTORIO deseramus, qui tam reconditum argumentum, tam in Poetarum literis inauditum ea copia ac selicitate potuit tractare. divinum ingenium, quo auctore Medicina tantum sit consecuta. palam ille nihil esse in rebus humanis indicavit, quod in mentem hominum cogitationemque existimetur venire, ne idem selicissime, si tentemus, dicendo adipiscamur.

### ONUPHRIUS PANVINIUS

Antiquitatum Veronensium Libro VI.

BONARUM artium, & omnis doctrinæ, urbisque nostræ splendidissimum lumen nostro seculo suit HIERONYMUS FRACASTORIUS, nobilissimus Civis, Philosophus, Medicus, & Poeta, omnium qui post Cæsaris Augusti tempora umquam toto terrarum orbe, omnium consensu, fuerint, procul dubio maximus. Hic multa elegantissime accuratissimeque conscripsit, in quibus principem locum SYPHILIS, idest libri tres, quos de MORBO GALLICO heroicis versibus ad Petrum Bembum divine edidit, tenent. Quibus nihil divinius aut elaboratius ne a Virgilio quidem ipso sieri potuisse existimo. Edidit præterea \* Comcediam, cui titulus IOSEPH.

Homocentrica, & de caussis Criticorum dierum per ea quæ in

nobis funt.

## HIERONYMO FRACASTORIO. 137

De Sympathia, & Antipathia Lib. I.

De Contagione & Contagiosis morbis, eorumque curatione Lib. III.

Alconem, sive de cura Canum Venaticorum, carmine.

Obiit eximius vir superioribus annis Veronæ, repentino morbo, non sine maxima literarum jactura, oppressus, cui ex S. C. Statua in Foro cum reliquis illustribus Veronensibus erecta est, sius imagine ad vivum expressa, cum hoc quod ego cdidi Elogio:

# PAVLI. PHILIPPI. F EX. PVBLICA. AVCTORITATE ANNO. CIO DLIX.

### Q. MARIUS CORRADUS

Libro V. de Lingua Latina.

ITAQUE arripiunt illam isti sententiam, quod Medicinam ajunt orationis cultu non egere; favent imperitiæ, contaminant
omnia sæditate scriptorum, maledicunt hominibus literatis: quasi vero Cornelius Celsus, aut Hippocrates, aut ceteri, non literarum, & elegantissime scribendi numeros tenucrint omnes: aut
suas sordes cum Celsi, Hippocratisque splendore orationis, ac sapientia, aut Joannis Antonii Pisani, Fernelii, aut nostri Donati
Castilionis, aut Fabii Latomi, aut HIERONYMI FRACAstoril doctrina, literis, & eloquentia conferre possint.

### Idem Libro XIII.

USERUNT alia doctissimi viri, Pontanus, Castilio, Varchius, Jo. Baptista Arcucius, Cotta, Naugerius, FRACASTORIUS, Amaltheus, Marullus, Gambara, Fascitellus; quorum tamen scriptis non minus, quam Virgilii, Horatii, aliorumque veterum, posteritas omnis adjuvabitur.

### JULIUS CÆSAR SCALIGER

Poetices Libro VI. qui & Hypercriticus.

A D HIERONYMUM FRACASTORIUM tandem aliquando deventum est: in quo quum nihil soleam desiderare, admirationi potius erit locus, quam castigationi. Quamquam ne superiores quidem operæ tamquam censoris accipiendæ sunt, sed quasi vestigatoris. Hoc unum agimus, ut Poeta noster ad maxi-

## 138 TESTIMONIA DE

ma quæque se se accingat: quæ si ego in aliorum animadversionibus non sum assequutus, at excitârim saltem nobiles animos
ad expeditam illam persectionem. Divinum igitur Poema quum
sit ejus Syphilis, quid agendum sit nobis, si ab sua ipse
magnitudine discessisse credi potest aliquando?

## JOANNES MATTHÆUS TOSCANUS

Pepli Italia Lib. 111. pag. 73.

ULLUM, qui FRACASTORIO Veronensi propius ad Maronis majestatem accesserit, Poetam Italia umquam protulit. Medicum etiam eum ac Philosophum susse illustrem, una cum Poematis publicata Opera declarant.

### ANDREAS CHIOCCUS

de Collegii Veronensis Medicis & Philosophis, sect. I. cap. II.

DETRAHE Veronensibus HIERONYMUM FRACASTORIUM, aut nulla, aut non tam clara, Verona erit.

### JACOBUS AUGUSTUS THUANUS

in Historiis, ad annum 1553.

LIERONYMUS FRACASTORIUS ad exactam Philosophiæ & Mathematicarum Artium, ac præcipue Astronomiæ (quam & doctissimis scriptis illustravit) cognitionem, summum judicium & admirabile ingenium attulit: quo multa ab antiquis aut ignorata, aut secus accepta adinvenit, & explicavit. Et Medicinam, ut honestissime ac citra sucrum, ita selicissime secit. Poeticam vero ita excoluit, ut ad Virgilianam majestatem proxime accessisse eum faterentur æmuli: & in iis Jacobus Sannazarius, alioqui parcus & amarulentus alienæ eruditionis laudator, qui, visa ejus Syphilide, non solum Joannem Jovianum Pontanum, sed se quoque ipsum in Opere accurata xx. annorum lima perpolito victum exclamavit. Ei certe hujus seculi ingens miraculum Julius Cæsar Scaliger, tamquam illarum quas dixi Scientiarum & Poetices summum sastigium consecuto Aras erexit.

### JANUS BROUKHUSIUS

in Tibulli Eleg. I. lib. II. & VI. lib. IV. & in Propertii Eleg. XV. lib. II.

VIR summus H. FRACASTORIUS. in Tibulli Eleg. III. lib.
11. prafert illum Olympio Nemesiano. in Eleg. V. lib. 3. vocat
Judi-

## HIERONYMO FRACASTORIO. 139

Judiciosissimum. in Profertii Eleg. VII. lib. 1. Veteribus ..... non ignobilior poeta. Ibid. in Eleg. XI. Neque hic deserendam sibi antiquitatem putavit excellentissimus Fracastorius. Ibid. in Eleg. XIV. Pulchre antiquitatem expressit ipse antiquis poetis solo tempore minor H. Fracastorius. Ibid. in Eleg. VII. lib. 4. Pulchre H. Fracastorius (nam & illum jure optimo veteribus accensemus)

### VINCENZO GRAVINA

nel Lib.I. della Ragion Poetica a c. 62. dell'ediz. di Venezia.

SOPRA tutti però come nella dottrina filosofica, così parimente nell'eloquenza poetica il volo alzò FRACASTORO, il quale se negli altri componimenti ha pochi uguali, nella SIFILIDE è a tutti i novelli, anzi a se stesso a mio credere superiore: in modo che, senza nota di gran temerità, può per quella venire in contesa coll' Opera di Vergilio la più perfetta, cioè colla Georgica. Ed in vero nella SIFILIDE l'autore fe conoscere quanto una mense dalla filosofia rigenerata, ed incitata dal furor poetico prevaglia; e con quanto spirito muover possa ed agitare le materie che in sè rivolge, e fuor di sè in armoniosi versi diffonde. Con quanta arte egli tira le universali dottrine al suo argomento di un morbo particolare! Con qual'eccesso di fantasia egli dalle leggi immutabili della natura le future vicende predice nel primo libro da quel verso: In primis tum sol rutilus, tum sidera cuncta! Quanti semi egli versa delle antiche opinioni, che spogliate delle apparenti differenze, ad un generale e comun sentimento riduce di un giro poeticamente detto fatale, a lui come specchio del futuro proposto dalla somma cognizione non di vana, ma di fisica astrologia! Come ha eg li mirabilmente saputo il Vergiliano insieme , e Lucreziano spirito in una forma dall' uno e dall' altro distinta, e senza apparenza alcuna di studiata imitazione confondere! Quanto gentilmente per il tratto del suo Poema gli esempj comparte, e le favolette innesta opportunamente inventate! Quindi noi tra' poemi scientifici de' novelli Latini abbiamo riserbato questo nell'ultimo luogo, per separarlo, e distinguerlo da gli altri, come quello dove la fisica, e la poesia l'estremo delle sue forze han consumate.

### FINIS.



Libro I. Italicæ Metaphraseos Syphilidis post versum 248. hunc insere qui a MS. aberat:

Da per sè nasceranno armensi, e fere, & lib. II. v. 212. pro eritmo lege crismo



PATAVII. CIDIDCCXXXIX. EXCUDEBAT JOSEPHUS COMINUS.





